BELLEZZE DELLA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERIDIALOG HI D'ANTONIO...

Antonio Cesari



## BELLEZZE

DELLA COMMEDIA

D I

## DANTE ALIGHIERI

DIALOGHI

D'ANTONIO CESARI P. D. O.

PARADISO

VOLUME SESTO



## NAPOLI

DALLA TIPOGRAPIA DEL REALE ALBERGO DE'POVERI, 1827.

## DIALOGO NONO

Il poema di Dante è lumeggiato e fiorito di tante bellezze, di figure, di similitudini, d' immagini e di concetti sì vaghi e nuovi e risentiti, che ( come dissi più volte ) non è altro poeta che possa tenergli fronte, anzi che a pezza non sia da lui superato. Nondimeno un' arte finissima mi pare d' averci notato, che ne compie la perfezione : e questa è di andarci tramettendo com' egli fa, di luoghi piani, o di poco rilievo; ne quali senz' artifizio che troppo si paja, la sola schietta natura vi si dimostra: sicchè il lettore ci cammina a tutto agio, senza affaticarvi punto la mente; anzi vi trova qua e la vari ripesi che lo riconfortano, o piuttosto è sì agevolato per la sua via, che non s'accorge di procedere innanzi. Or questo accorgimento era troppo necessario, per non istancar il lettore, anzi mantenergli fresche le forze dello spirito da poter gustare, e meglio sentir il diletto, che poi gli è apparecchiato ne' figurati modi, e ne' passi artatamente coperti, e nei più lavorati in opera d'ingegno e di fantasia; ne' quali comechè senta diletto assai grande, s'affatica però; e lo nojerebbono se e' fossero continuati. Or ciò avviene per la natura dell' nomo, che eziandio ne' diletti vuole mediocrità, e non può sempre un piacer che lo diletichi e scuota con forza. Il qual segreto da pochi è avvertito, massime da' grandi ingegni; i quali non ponendo mente alla natura, ma tutti dati a trasportar all'ingegno in lor riscaldato, si studiano in caricar di concetti nobili, raffinati, o maravigliosi le lor poesie, sdegnando d'abbassar mai il volo, anzi tenendosi sempre sopra le nuvole. Di che esempio potrebbe essere negli stranieri la tragedia sopra la Morte di Cesare del Voltaire, che stanca per soverchie ed affettate bellezze; e per dire dei nostri, ma alquanto lontani da noi, il Pastor fido. Dante si tenne nel mezzo; e fu opera di maestro: il perchè sempre piace, e per leggerlo, sempre più. Ma è da tornare in cammino. Passata la notte, e venuto l'altro di, nessuno de quattro dovette aspettar l'uno di loro; che tutu ad

una furono all' ora posta nella camera del Torelli; e così l' un di loro cominciò.

Torel. Noi possiam dire veramente di tornarci ora al paradiso; e però non dubito, che lungo ci debba esser paruto lo spazio, che ci corse da jeri a quest' ora.

Zev. Non diceste mai cosa più vera. e però è da metter mano senza badare : anzi per non esser io di scandalo, entrerò il primo nella materia. Noi finimmo il Canto xix. colle parole dell' Aquila costellata di santi Re: segue ora Dante col xx: Quando colui che tut- C. to il mondo alluma, Dell'emisperio nostro si discende E'l giorno d'ogni parte si consuma. Trovatemi verbo più bello e proprio di questo consumarsi del di; che è quel venire a mano a mano scurando, e mancando la luce ; come farebbe candela che vien morendo. Lo ciel che sol di lui prima s' accende, Subitamente si rifà parvente Per molte luci, in che una risplende.

TOREL. Mi ricorda d' aver notato dovecchessia; essere stata opinione di que' tempi, che le stelle ricevessero lume tutte dal sole; come dice esso Dante nel Canto xx111. Vid' io sopra migliaja di lucerne Un sol che tutte quante l'accendea, Come fa'l nostro le viste superne.

Zev. A maraviglia spiegato, quell' una risplende. Fa notar Dante col primo verso, che stando il sole nel nostro emisferio illumina col suo lume tutte le stelle: ma per essere troppa la sua luce, non si pajono, corcato questo, e le stelle si fanno vedere; che è rifarsi parvente di , ec. E questo atto del ciel mi venne a mente ( atto, atteggiarsi ), Come 'I segno del mondo e de' suoi Duci Nel benedetno rostro fu tacente: Però che tutte quelle cive luci Vie più lucendo, cominciaron canti Da mia memoria labili e caduci. Ecco il ragguagliarsi di queste due cose; calando il sole, il ciel si ravviva di stelle : e tacendo l' aquila, scintillando via più que' lumi celesti che lei figuravano, cominciaro a cantare : e però e da intendere, che non più per lo becco dell' aquila, ma ciascuno da sè mandò fuori la voce. Labili e caduci: le cose rare e di soavità non prima sentita, sono tosto dimenticate; non potendo la memoria raccapezzare idee trascendenti la consueta forma e misura, e'I natural valore de' sensi : Che la memoria retro non può ire. Dante adunque vinto a tanta soavità, sclama; O dolce Amor che di riso t'ammanti. egli è come dire; che ridi in queste luci vestito di cotesti raggi, bel concetto! e bel dire! Quanto parevi ardente in que'

flavilli, Che aveano spirto sol di pensier santi!

Pomp. Io rido di questi flavilli, sapendo bene come ne fu riso da chicchesia: con quanta ragione non so.

Rosa M. Se a me si appartenesse di dirlo, io direi forse con quanta.

Pomp. Uscitene liberamente.

Rosa M. Con nessuna, pare a me: e mi lascerei dire, che le stampe e gli Accademici della Crusca amano che si legga favilli, per faville: ma terrei sodo al flavilli.

Zev. Oh! questo mi piace ora, che ho trovato a cui commettere la difesa di questa voce; la quale fatte tutte le ragioni, sembrava a me la più ragionevole, e forse la vera. A voi , Filippo. Sia questa voce natia della lingua, o fermata dal Poeta di colpo; i troppi manoscritti che hanno flailli o flavilli, mostrano senza contraddizione, Dante avere seritto così. Ma volendo interpretar essa voce, e mostrarne il diritto valore, è da notar bene, come quelle luci cantavano: ed in questa terzina, O dolce amor, ec., mostra che il Poeta ritocchi la cosa del cantare; e ciò si paredal suo dire, Che aveano spirito ( spiro, fiato ) sol di pensier santi; cioè che il fiato armonico di que lumi era mosso da santi affetti. Or che ragione al cantare puote aver questo flavilli? Ecco; io il credo formato dal Latino flare, o flabellum, cioè dal ventare, o
muover l'aria; e Dante prendendolo più largamente (secondo suo usato), il dee aver
adoperato per Voce, che è appunto quello
sfogamento di aria, che usciva in suoni contemperati. La mutazion del V in B è comune nella nostra lingua; come in boce per voce, boto per voto, sobranza per sovranza: e
però flavilli è flabelli, o flabilli.

Zev. Fatta ogni ragione, la vostra chiosa

non può essere rifiutata.

Rosa M. Dante nomina riso quelle liete canzoni; et ardente, per la forza del caldo affetto, che si ssogava da quegli incendi cantando. Or passa ad altro atto e concetto, via
più nuovo e vivace; Poscia che i cari e lucidi lapilli (gioje), Ond'io vidi ingemmato il sesto lume, Poser silenzio agli angelici
squilli; cioè, Poichè tacque il concento armonico di que' Santi, che in propria bocca
aveano cantato ciascuno; ricominciò parlar
sola l'Aquila in nome di quell'assemblea. ma
ponete mente l'avviamento che prendono or
queste parole per lo becco di lei: Udir mi
parve un mormorar di fiume, Che scende
chiaro giù di pietra in pietra, Mostrando l'u-

bertà del suo cacume. Notate; come il Poeta aggrandisce sempre et illumina suoi concetti. non era poco quel mormorio d'un' acqua, che dal monte si diroccia cascando e battendo di pietra in pietra: ma non era anche ben dipinto il ribocco soprabbondante di questo finme, il quale Dante dovea conoscere per l' orecchie. Dice dunque, che questo mormorare era sì pieno e risonante, che facea ben intendere, da quanto larghe polle bolliva sopra la cima del monte: e la parola ubertà, quanto ridondante e sonora! Ove questo mormorare sentiva Dante in corpo all' Aquila: ed era il parlar di tutti que' lumi tuttavia confuso, per non aver preso anche forma nella gola di lei : il che farà tosto.

Pomp. Doh! che maraviglioso trovato! o mente sovrumana di Dante! Chi ci accuserebbe di questa nostra maraviglia?

Rosa M. Ma ora udirà ella vie meglio. E come suono al collo della cetra Prende sua forma, e sì come al pertugio Della zampogna, vento che penetra. La similitudine è tanto appropriata, che scusa quasi e rappresenta in essere la cosa che vuole adombrare. Il suono delle corde piglia forma di Ffaut, o di Dlasolrè sul manico, premendo le dita del sonatore or questo, or quello de' tasti. così

alla bocca delle canne della zampogna, le note si formano dal fiato dell'uomo. Così rimosso d'aspettare indugio, Quel mormorar dell'aquila salissi Su per lo collo, come fosse bugio (bùcato). Fecesi voce quivi, e quindi uscissi Per lo suo becco in forma di parole, Quali aspettava il core ov'io le serissi. Or vatti a dir queste cose, così minute e particolarizzate, colla proprietà e vaghezza di Dante.

Zev. Circa questo secondo verso i Comentatori si combattono forte, leggendo chi Quel mormorar per l'aquila salissi, e chi altro: e generalmente cacciato via il Quel mormorar dell'aquila, ec. A me in contrario questo dell'aquila pare il vero. nessun pose mente, che era da legger così, Quel mormorar salissi su per lo collo dell'aquila; ed. è acconcio ogni cosa (\*).

Torel. Sono con voi. Ma che diletto dee pigliar il lettore, che si sente condurre ( pur colle sole parole ) sulla faccia de' luoghi, e vede et ode quivi le cose quasi presente; scusandogli la poesia ciascun organo de'sentimen-

<sup>. (\*)</sup> Il Codice Capilipi ba dell'aquila.

ti ! Or a sentir le parole di quest' Aquila : La parte in me che vede e pate il sole Nell'aguglie mortali, incominciommi, Or fisamente riguardar si vuole; Questa terzina può valere lo studio e 'l lavoro d' un secolo : e fosse tantol Qui è da notare, che essa Aquila parve stare davanti a Dante di fronte ( dinanzi a me coll'ali aperte dice nel C. xix ..). ora dunque ella dee intendersi aver mossa e voltata la testa in lato, per mostrargli di pro-- spetto il suo occhio, ma con quanta di bellezza esprime essa questa sua parte! È noto pressochè a tutti, l'aquila affisarsi con gli occhi nel sole senza smarrire, questo concetto non è nuovo; non fa gran prova ad udirlo così contare: ma voltandolo all'uso di nominare l'occhio di lai senza più, con quell'atto che gli dà la penna di Dante, acquista dieci tanti più di maraviglioso. L' aquila vuol dire; Adesso è da guardar nel mio occhio: or come lo fa ella? La parte maravigliosa, che nelle aquile mortali vede e pate il sole; cioè regge e sostiene senza palpitare i raggi vivi del sole, vuolsi guardare in me. Deh , grandioso parlare! Segue: Perchè de' fuochi ond' io figura fommi, Quelli onde l'occhio in testa mi scintilla, Di tutti i loro gradi son li sommi. che viva proprietà e chiarezza! De' fuochi o

huni, ond' io mi formo contornata in questa figura, quelli che mi brillan nell'occhio sono i sommi di tutti i gradi degli altri; cioè, ivi sono i Re più nominati e più chiari.

Zev. Con quanta varietà va costui compartendo a luogo a luogo le sue pitture! e pur magnifica questa idea, di allogare i più santi Re nell' occhio dell' Aquila ! Ma che? Sono assai, che leggono E di tutti lor gradi son le somme, or questa congiunzione E, chi dice chiarire il senso, e chi oscurarlo: e così veramente pare anche a me; e non mi cape il riparo preso da alcuni, di prendere questo E, o per ancora, o per ei, essi, eglino. Un Codice (\*) mi pone in mano una spiegazione migliore ( certo mi pare ), leggendo, E di tutto lor grado son li sommi; e spiego così; I lumi che brillano nel mio occhio, sono i sommi de' fuochi tutti onde io son figurata, E de' peculiari che brillano nel loro grado tutto, cioè nel luogo e postura dell'occhio : da che Dante qui tocca solamente cinque lumi, o Re, che formano l' arco superno del ciglio, e quello della pupilla; e nulla

.....

1956 · 新克·

<sup>(\*)</sup> Capalupi de Mantova.

dice degli altri, che dovean formare l'arco del ciglio di sotto. Ma e restavano altri Re nell'altro occhio, del qual nulla dice. dunque di tutto il grado, o sito d'ambedue gli occhi, questi cinque con la pupilla sono li sommi. Io dunque leggeres la terzina così ; Perche que' (fuochi) onde l'occhio in testa mi scintilla, sono i sommi de' fuochi onde io figuça sommi, E di tutto lor grado; cioè di

ambo gli occhi, e di ogni loro parte.

Torel. Vi dò mille ragioni. Colui che luce in mezzo per pupilla, Fu il cantor dello Spirito Santo, Che l'arca traslatò di villa in villa: Bellissimo il primo verso! e l'uso di questo Per / in luogo di , ad uso di pupilla. Mi par simile a questo del Lasca; Gelos. 1. 2 Questo Ciulto ... stette già, non so quanti anni, seco per ragazzo. Come ben collocato Daviddel Ona conosce 'l merto del suo canto, In quanto effetto fu del suo consiglio, Per lo remunerar ch' è altrettanto. Di questa terzina è trassinato assai il secondo verso. Io lo spiego bonariamente così ; Davidde sapea sonare e cantare eziandio quando parava le pecore. fatto Re compose salmi, et ordinò strumenti di musica di varie guise, da cantarli accompagnati col suono all'onore di Dio nel tempio per le solennità. Abbiamo di lui nel

I. de' Paralipomeni Canto xvi. Electi sunt in ministerium Domus Domini... quatuor mulia psaltae, canentes Domino in organis quae fecerat ad canendum. L'aver donque egli preso il consiglio di adoperare all'onore di Dio la scienza sua del suono e del canto, gli meritò questo grado nel cielo: e da questo merito che glien'è renduto, egli conosce ora il pregio di quel suo cantare, In quanto effetto fu del suo consiglio.

Pomp. La cosa va co'suoi piedi, pare a me. Ho veduto altre spiegazioni, che mi pajono stirate, per non dirle stroppiate.

Tores. Godo che questa vi s' aggiusti meglio. In questo Poeta spuntano inaspettate l' una appo l'altra le immagini, spesso l'una più bella dell'altra. De' cinque (fuochi) che mi fan cerchio per ciglio; Colui che più al becco mi s' accosta, La vedovella consolò del figlio.

Zev. Vi dico, ch' egli è una maraviglia. togli ora; viene in campo il ciglio composto di santi lumi. Ecco simile uso del Per. Ma quanto precisamente notato il luogo di questo lume! in luogo di dire, Il primo che comincia l'arco dalla pianta del becco.

Torel. Questi è Trajano Imperadore, del quale parlò via più stesamente nel C. x. del

Purgatorio, liberato dall' inferno (come allora era voce) per li prieghi di S. Gregorio
Papa: e però segue nella seguente terzina;
Ora conosce, quanto caro costa Non seguir
Cristo, per l'esperienza Di questa dolce vita e dell'opposta, tutto è chiaro. Ma che dolcezza e proprietà nel verso, La vedovella
consolò del figlio! questo del figlio, è assai
bello e proprio. Il verbo Consolare ama assai il Di. Il Boccaccio ha; Io ti consolerò
di così lungo desso come avuto hai. Pioretti
di S. Francesco 8o, Noi siamo venuti a consolarti del tuo dubbio. Omelia Orig. 228. Io
credo che eglino sieno venuti a consolarti di
lui.

Zev. A me lascerete un esempio del mio-Petrarca, Canz. 1x. 1. Talora è consolata D'alcun breve riposo.

Torel. Dante medesimo ce ne porrà in mano di corto alcun altro. Seguita ora: E quel
che segue in la circonferenza Di che ragiono, per l'arco superno, Morte indugiò por
vera penitenza. Ezechia, segue in la circoni
ferenza, ec. cioè, che vien dopo il primo i
vicino al becco. Nota bene quest'arco superno; che è il segamento del cerchio di esso ciglio, salendo sù, tutto v'è notato ed espresso
a maraviglia. Ora conosce, che'l giudizio eter-

no Non si trasmuta, perché degno preco Fa crastino laggiù dell' odierno. Intendiam bene qui: Conosce ora, come non si muti l'immutabile decreto di Dio, per questo che egli mosso da santa preginera, differisca ad altro tempo, cioè a domani, una cosa, che voleva far oggi. e questo è far crastino dell'odierno ; cioè far di oggi , domani. or questo era il caso di Ezechia, a cui avea predetto la pronta morte; e poi gliela indugiò dieci anni. Ora vede Ezechia, che Dio nel suo eterno consiglio avea proposto, di lasciarsi volgere alle sue preghiere a farghene quella grazia : e così non mutò punto consiglio. L' altro che segue, con le leggi e meco, Sotto buona intenzion che fe' mal fruito, Per cedere al Pastor si fece Greco: Costantino Magno; che lasciata Roma a Papa San Silvestro, si trasmutò a Costantinopoli colla imperial sede, è col codice delle leggi Il zelo Ghibellino fa a Dante compiangere questo tramutamento : e troveremo più avanti un simile piagnisteo. Ora conosce, come il mal dedutto ( conseguitato ) Dal suo bene operar , non gli è nocuo, Avvegna che sia il mondo oggi distrutto. Vedete rovina che portò al mondo questa cessione fatta al Papa di quel po' di governo. Lodato Dio! che il finimondo che ci vedea Dante, non è ancora venuto.

Pomp. Guardatevi da qualunque passione che vi pigli balìa addosso: ella fa uscire del manico anche i più saggi. Or avanti: B quel che vedi nell' arco declivo. Costantine adunque era nel colmo del ciglio: e questo Guglielmo II. che viene, è il primo dell' ai co che smonta, bello quel declivo! scolpisce affatto l'idea. Guglielmo fu, cui quella terra plora, Che piange Carlo e Federigo vi\* vo. Qui piglia il Poeta tre colombi a una fava... Si piagne per dolore d'un bene perduto, ed altresì per le botte del bastone che ci è menato addosso, la Sicilia piagneva d'aver perduto Guglielmo; e piagneva altresì, perchè Carlo e Federigo non morivano mai. Tratto superbo di poesia sanguinosa! 'Ora conosce p come s' innamora Lo ciel del giusto rege, de al sembiante Del suo fulgore il fa vedere and cora. egli è come dicesse; Mirate là, che luca cicando più acceso, dà segno del suo godini mento, or questo è dipingere cose vive. Chi crederebbe giù nel mondo errante, Che Rifeo Trojano in questo tondo Fosse la quinta delle luci sante? Or questa è bene marchiana : Rifeo Trojano, che compie le cinque gemme del ciglio.

Rosa, M. Volle il Poeta far onore alla di-

vina giustizia, alla eccellente virtù, ed al suomaestro Virgilio. cadit et Ripheus, justissimus unus Qui fuit in Teucris, et servantissimus acqui, siffatto eroe stava ben messo la da un poeta Ora conosce assai di quel, che'l mondo Veder non può della divina grazia; Benche sua cista non discerna il fondo. Grave e savia sentenza! Cenosce ora costui non pocodel non matarabile abisso della grazia ( nel quale 5 Paolo medesimo si sinarii ); ne già per questo ne tocco il fondo. Questo medesimo fece stordire S. Pietro ( che nol sapea prima ) nella chiamata alla fede di Cornelio-Centurione: In veritate comperi, quia non est personarum acceptor Deus; sed in omni gente qui timet cum et operatur justitiam, acceptus est illi. (Atn App. X. 34) Forse Dante ebbe l'occluo qua , e senza forse. Qui Dante, se mal non veggo, accennò ad un piinto assai piine pale, poitendo questo uomo esemplar di giustizia co' Re: e volle forse esser inteso, che questa sola prerogativa è la forma de' Re, e senza questa il resto essernulla. Ma oli l dolcezza della terznia seguente! Qual lodoletta, che in acre si spazia Prima cantando; e por tace contenta Dell'ultima dolcezza che la sasia Lasciando stare, che lo spaziarsi in aria cantando è il proprio dell'

allodola ( e Dante nol dimenticò ); mi piace senza tine quel farla tacere, avendo già sazia-ta la vogha del sollazzarsi, io ne ho vedute più di cento, dopo un gorgheggiare ben lun-go diportandosi si per l'aere, m un punto medesimo tacere e calarsi giù sulla terra.

Toall. Mr il primo di questi tre versi, che ve ne pare? a me par proprio, che balli

e canti ad nu tempo.

hosa M. E così anche a me. In ques i versi d. Lanaro Budativo, l'ante è mustro. Tul mi sendu i l'unmago dell'Imprenta Dell'eterno pincere, al cui disso Cius una cosa qual ella e disenta. Or qui a veglio. In ho letto di questa terzina si regazione incredibile, che non-050 de pur recitare. Mi pare che ponendo mente, come l'aquila è l'immagine della giustizia ch' è costellata in questo pianeta; l'impronta o suggello ovvero la esemplar forma di questa immagine sarà essa Giustizia eterna, piacere eterno di Dio e de Santi, e or di che gode Dio e in lui i Beati, se non della giustizia che è Dio medesimo? Sanctus et justus Dominus: e dell'essere stati ed esseregiusti son beati i comprensori. In fatti le prime parole di quest' aquila, parlaate a nomedi tutti i Santi di che ella si fa figura, furono; Per esser giusto e pio, Son io qui

esaltato, ec. E secondo questa interpretazione; spiego io anche il verso seguente; al cui desio Ciascuna cosa qual ella è diventa. Riferisco il quale ella è, alla detta giustizia, non a ciascuna cosa; ed intendo così: Che ogni cosa ( cioè ogni uomo, od angelo, da che questi soli amano e desiderano ), desiderando ed amando questa giustizia, diventano altresì giusti, come essa è : da che la virtù della giustizia è l'amore della medesima, che fa altrui giusto. Anzi io spiegherei in altro modo quello che dissa. L' uomo che ama la guastizia, diventa giusto, questa parola giusto a' maestri in divinità val come santo, ora così è il vero; che l'uomo santo è tale, perchè egli è giusto; rendendo a Dio, al prossimo e a se medesimo quello, che a ciascuno si viene.

Zev. Voi m' avete del tutto ticato nel vostro sentimento, certo non ho che opporre.

Torre. Eh! dottor mio: il no vo Filippetto questa volta ha sciorinato un tratto della
più sottil teologia, che S. Torre so scrivesse mai, egli ci ricsce ognora più dotto ed acuto e aggiustato ne' suoi giudizi. E veramente
io medesimo vi prometto, che questa sua sposizione del presente luogo a me pare tanto vera, che a farmene altro credere, non so, nè
m' aspetto sapere da altri ragione che mi co-

stringa. Or seguitiamo: Et avvegna ch' io fosst al dubbiar mio Lì, quasi vetro allo color che'l ceste, Tempo aspettar tacendo non patto. Vagamente espresso il trasparir che facea dall' anima di Dante il suo dubbio a quelle Anime, sì che ben lo vedeano, come in vetro co-Iorato il colore Non patto: certo è da intender così; Il dubbiar mio non patto aspettar tempo tacendo: il quale dubbiar regge anche di sotto il mi pinse. Ma della bocca, Che cose son queste? Mi pinse con la forsa del suo peso, Perch'io di corruscarvidi gran feste: Bello e trabello quel peso dato al dubbiar: che in fatti il dubbio, come peso premendo la vogha naturale di saper la verità, caccia fuor le parole, e di qui peso per metafora è dato al dubbio, o ad altra cosa che importi, dicendosi, Egli è dubbio di gran peso: e vien dal Latino Momentum, che sono i pesi della bilancia. Il corruscar e le feste sono l'usato segno del piacere di quelle anime, in sul rispondere e compiacere a Dante.

Pomp. In quanto diversi modi ha Dante espresso questo concetto, che tante volte gli è

convenuto ripetere!

Torel. Poi appresso, con l'occhio più acceso (gli fiammeggiava altresì l'occhio del piacere medesimo). Lo benedetto segno mi re-

spose, Per non tenermi in ammirar sospeso z Lo veggio che tu credi queste cose, Perch' io Le dico, ma non vedi come: Si che se son credute, sono ascose. Fai come quei, che la cosa per nome Apprende ben: ma la sua quiditate Veder non puote, s' altri non la prome: questa è altresi delle aggiustate e non comuni similitudini di questo Poeta. L' Aquila avea ben compreso, che il Che cosa son queste? di Dante, feriva singolarmente ai due Lumi di Trajano e Rifeo Gentili, che vedea lassù glorificati. entra dunque adesso a spiegargli la cosa : Regnum caelorum violentia pato Da caldo amore, e da viva speranza, Che vince la divina volontate. Questo è il fondamento, tratto da S. Matteo ( G. x1. 12. ), che dice; il cielo essere guadagnato; come città per assalto: per violenza di carità: e questa violenza vince Dio, Non a guisa che l'uomo all' uom sovranza; prevale, soverchia: Ma viace lei, perchè vuole esser vinta: E vinta vince con sua benimunsa. vince, e trionfit della volontà, traendolo al hene. Ciò viene a dire, come que due fecere form nel regno de cieli, e venne lor conquistato. La prima vita del ciglio e la quinta Ti fa maravigliar, perchè ne vedi La region degli Angeli dipunta. Ma che tela cosa non fu come credi. De

corpi suoi ( ecco suoi per loro ) non uscir, come credi , Gentili ; ma Cristiani in ferma fede, Quel de' passuri e quel de' passi predi. A Dante è da concedere il passuri ed il passi, e più altro : e se altri presumesse d' avere la stassa franchigia, si faccia Dante. Questo dir vale, La fede nella passion di Cristo tutura, e avvenuta. Che l' una (di Trajano) dallo inferno, 'u non si riede Giammai a buon coler, tornò all'ossa, E ciò di viva speme fu mercede; Di vwa speme, che nuse sua possa Ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, Si che potesse sua coglia esser mossa. Poesia teologica è questa. La speranza di S. Gregorio rinforzò i suoi prieghi a Dio per l'Imperado» re, che lo tornasse in vita; nella qual solamente la volontà umana può essere da Dio volta al bene: che non può nell'inferno, dove non si riede mai a buon voler. Per credere, vuol essere che la volontà comandi e muova l' intelletto a sottomettersi alla verità prima: quind. 1 demonj credono bene le cose nostre per convincimento ed acume del loro intelletto; ma non hanno vera fede, perchè la loro vo-Jont's è dura e inflessibile ad umiliarsi.

Zev E però credendo tremano, non s'acquetano all'autorità di Dio rivelante: Daemones credunt, et contremiscunt (S. Giae. II. 19).

Torre. Bella giunta alla derrata l L' anima gloriosa onde si parla; di cui parlo, cioè Trajano; Tornato nella carne in che fu poco, Credette in lui che poteva ajutarla, questi è il Redentore, che solo salva chi crede in lui, ecco la speranza necessaria alla giustificazione del peccatore. cum spe veniae, dice il Concilio di Trento. E credendo s'accese in tanto fuoco Di vero amor, ch' alla morte seconda Fu degna de venire a questo giuoco; tripudio di paradiso. Che nettezza di versi e di concetti purissimi, e d'eloquenza natia! L'altra, di Rifeo, per grazia; che da sì profonda Fontana stilla, che mai creatura Non pinse l'occhio insino alla prim' onda. o bello e dignitoso parlare, con nobile ed alta figura! La salute di Rifeo, dice, fu per grazia delle più straordmarie, che ha la sorgente nell'abisso della divina Misericordia, alla qual sorgente ( prim' onda : bellissimo! ) nessuno arrivò mai collo sguardo, ciò partiene a quel di S. Paolo; Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus. Prevenuto da questa grazia Rifeo, Tutto suo amor laggiù pose a drittura: alla dirittura, alla giustizia; secondo che di lui disse Virgilio, Per hè di grazia in grazia Dio gli aper-

se L'occhio alla nostra redenzion futura. Bravo , Dante teologo ! di grazia in grazia, vale Continuando Dio nuove grazie, risponde sottosopra a quello di S. Giovanni (I. 16): De plenitudine ejus nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia: e forse meglio a quest'altro: Habenti dabitur, et abundabit ( Matt. XXV. 29 ) Onde credette in quella, e non sofferse Da indi'l puzzo più del paganesmo; E riprendeane le genti perverse, ecco effetto della grazia, e della fede, quae per charitatem operatur. Quelle tre donne gli fur per battesmo, Che tu vedesti dalla destra ruota, Dinavizi al battezzar più d'un millesmo, gli fur per battesmo; gli scusarono battesimo, giustificandolo. Ecco cose comuni, dette non volgarmente, le tre Virtù teologali, vedute da Dante nel Purgatorio alla destra del carro di Beatrice ( xxix. 121 ). Rifeo credette dunque in Cristo 1184 anni prima ch'egli venisse a incarnare.

Rosa M. Questo immaginario divisamento di Dante intorno a Ribio, oltre all'esser poetico, egli è altresi verminile: e le lodi che Virgilio gli dà, e l'esempio di altri Gentili, che Dio per grazia elesse alla fede, dà bion indamento alla poetica invenzione. Ma è ben qui ragionevole la esclamazione, in che esco-

Bell. de Dante T. VI.

no queste anime, congaudendo alla salute di questo Gentile, e glorificando la divina bontà: O predestinazion, quanto rimota È la radice tua da quegli aspetti, Che la prima cagion non veggion tota ! E voi mortali, teneteri stretti A giudicar; che noi che Dio vedemo. Non conosciamo ancor tutti gli eletti : tenete raccolte l'ali dei vostri giudizj. è preso dal camminar con passi piccoli, e ben serrati al confine prescritto, senza punto allargarsi in fuori. I usò Dante nell'Inferno, camminando per un sentieruzzo tra 'l bosco e l'arena infocata e le fiamme pioventi : Ma sempre al bosco gli ruieni stretti ( i piedi ), andando rasente ad esso, è da notar questi parlari tanto propri. Or bellissima e grave sentenza è questa che soggiugne, a reprimere la stolta fidanza di voler troppo sapere : Noi medesime, dicono, che veggiam Dio, Non conosciamo ancor tutti gli eletti: Questo è il segreto riservato a Dio solo: Novit Dominus qui sunt ejus : ed Ego scio quos elegerim; e Quis consiliarius ejus fuit? Ed ènne dolce così fatto scemo ; questo difetto di vedere; Perchè I ben nostro in questo ben s' affina; Che quel che vuole Dio, e noi volemo, eziandio noi. Concetto degno del paradiso, e già detto altrove.

Pomp. Veramente non poteva con più santa e grave sentenza suggellar l'Aquila il suo ragionamento. Così da quella immagine divina, Per farmi chiara la mia corta vista, Data mi fu soave medicina. Segue ora la più vaga similitudine d'un concetto che a questa seguita, dal Poeta toccato altre volte, ma sempre come qui variamente, e sempre leggiadro e dolce quant' altro esser possa: E come a buon cantor buon citarista Fa seguitar lo guizzo della corda: În che più 'di piacer lo canto acquista. Oh caro! chi espresse mai con tanta vaghezza l'accompagnar ch'altri fa un' aria cantata, sulla cetera, ovvero sull'arpa? tanto vale la proprietà delle elette parole. Si mentre che parlò, mi si ricorda, Ch'io vidi le duo luci benedette, Pur come batter d'occhi si concorda, Con le parole muover le fiammette, nulla più soave e spressivo. Ma quanto abbellisce il concetto quel , Mi si ricorda ch'io vidi! quanto più efficace e leggiadro, che il dire Io vidi! Così a chi legge pare di sentir Dante, che tornato dal paradiso, gli conta delle cose vedutevi, ed acquista loro più fede dicendo, che pur allora gli tornava a mente d'aver lassù notato que!- la particolarità, che parlando così l'Aquila in lode di quelle due luci, elle nel tempo

medesimo guizzavano brillando di maggior luce; il che era una mostra del piacer loro,
che Dio fosse così in esse glorificato. Ma e
qui, quanto bello il paragone degli occhi,
che battono le palpebre ad un tempo! Finalmente è da por mente alla forza di quel,
con le porole, che è singolar proprietà della
lingua; e può valer tanto, che l'atto del muover delle fiammette s'accompagnava collo scoccare delle parole, rispondendo uno scocco all' altro; quanto, che nel tempo medesimo si
compia l' uno e l' altro.

ZEV. Andate là : che Dante non fu mai come qui ricerco, e frugato sì sottilmente; e che delle bellezze sue non farono per avventura osservate finora dagli altri delle cento le dieci. Io rido meco medesimo, pensando; che se alcuno fosse qui ascoltandoci, riderebbe forse di queste nostre esclamazioni ammirative; O bello! O che soavità! Quanto aggiustato e preciso! parendogli soverchio, e ripetuto cotanto spesso, ma se altri ( mi sia perdonato ) ci vedesse tante bellezze, quante ci veggiam noi, e così addentro come a noi par di vedere, non potrebbe tenersi che non facesse anch'egli il medesimo. Or eccoci al Canto xx1. Già eran gli occhi miei rifissi al volto Della mia donna, e l'animo con essi, E

C.

ela ogni altro intento s'era tolto. Or come s'è Dante voltato a Beatrice ora? come non guarda più all'Aquila? Egli era levato in Saturno, non se n'accorgendo, e la visiono prima dileguata. Ed ella non ridea; ma, S'io ridessi, Mi cominciò, tu ti faresti qualle Semele fu, quando di cener fessi. È nota la favola di Semele, che veduto Giove nella sua maestà, fu meenerita.

Toret. La favola sente del vero, e dovette esser tolta dalla Scrittura; che non videbit me homo et vivet : cioè, non poter uomo vivente reggere alla vista di Dio. Nobilissimo

ed alto è questo concetto.

Zev. Beatrice ad ogni levata crescea di bellezza; e Dante non avea più occhi da patir tanta luce. ma gli saranno ben confortati. Che la bellezza mia; che per le scale Dell' eterno palazzo più s' accende, Com' hai veduto, quanto più si sale ( e come a dir, sale ) Se non si temperasse, tanto splende, Che 'l tuo mortal podere al suo fulgore, Parrebbe fronda che tuono scoscende; cioè, tu ne caresti disfatto. Noi sem levati al settimo splendore, Che sotto 'l petto del Lione ardente Raggia mo'misto giù del suo valore. bell'immagine l per accennare la congiunzione in che era aliora Saturno col Leone, col quale

misto così acquistava nuova influenza sul mondo. Ficca dirietro agli occhi tuoi la mente, E fa di quegli specchio alla figura, Che'n questo specchio ti sarà parvente. Espression viva cotesta , del ficcar dietro agli occhi la mente, egli è nulla il vedere con gli occhi, se la mente non aguzza i suoi dietro a quelli. Questo fare specchio d' una cosa, è a Dante assai caro modo ; e vale Ricevi l'immagine , cioè Sguarda. Il secondo specchio è il piane-1a, il quale riceve altresì l'immagine dall'empiteo, dove seggono i Beati quivi rappresentati, così questo secondo specchio non è giuoco di sole parole. Qual ( chi ) sapesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto beato, Quand io mi trasmutai ad altra cura; Conoscerebbe, quanto m' era a grato Ubbidire alla mia celeste scorta, Contrappesando l' un con l'altro lato Questa è una di quelle profonde considerazioni, che Dante suol trarre cal fondo del cuore umano Egli era inebriato del primo rivolgersi che avca fatto, dopo anclto tempo, a Beatrice sua: ed ella di tratto gli comanda sguardare ad altro. pensa, forza che gli convenne fare a se stesso. Ma se rgli vinse però se medesimo per ubbidirle, quanta dovette essere la dolcezza del compiacere a lei, se potè superar l'altra del vagheggiarla! or questo è detto ne sei versi recitati; e questa è ben forza d'ingegno. Notate ora quel pastura del viso, che dice assai, e non pare. E quel trasmutarsi ad altra cura! son gioje, che ingemmano il trapunto. Ma il contrappesando, ec. egli è un dire, Mettendo ambedue questi piaceri sulla bilancia, e or che diremo che il piacer di obbedirle, le diede il tratto dalla parte sua?

Rosa M. Pochi osservano queste bellezze, che non danno troppo nell' occhio. Or viene a dire che vide: Dentro al cristallo, che 'l vocabol porta Cerchiando il mondo, del suo caro duce, Sotto cui giacque ogni malizia morta. Saturno, secondo la favola: ma detto con molta dolcezza. Di color d' oro in che raggio traluce, Vid io uno sculèo eretto in suso Tanto, che nol seguiva la mia luce. Le luci, per gli occhi, è parlar noto a' poeti: or ecco esempio di numero singolare. Vidi anche per li gradi scender giuso Tanti splendor, ch'io pensai ch' ogni lume Che par nel ciel, qu'indi fosse diffuso. Grande amplificazione! credea Dante, tutti i lumi che in cielo si veggono ( ogni lume che par ) esser qui ragunati. or questo è ben far intendere infinito numero di splendori. questo diffuso dipinge i detti splendori largamente seminati per la scala. Or odano maspettata similitudine, e tutta Dantetesca: E come per lo natural costume Le pole insieme, al cominciar del giorno, Si muovono a scaldar le fredde piume: dibbattendole, scuotono il freddo. è qui da notare, che le cornacchie vanno il più così a schiera nel verno. Poi altre vanno via senza ritorno, Altre rivolgon sè, onde son mosse, E altre roteando fan soggiorno. Che dipingere particofarizzato e vivo, di tutti que' loro movimenti! e come notò il proprio muovere sì vario di que' volatili! e come elegante! Tal modo parve a me, che qui i sosse In quello sfavillar che nsieme venne, Sì come in certo grado si percosse. Vennero insieme que' fulgor tutti fermandosi, o riuscendo chi qua chi là (questo è il si percosse: come nell' Inf. Per un sentier ch' ad una valle fiede; cisè riesce, mette capo ): poi si cominciaro a muovere al modo detto delle pole, che vaga e propria immagine !

Torel. Dirà talun qui. Vedi iscoucio e vil paragone! le Anime de' Beati con le cornacchie! Or pensi chi così pensa; che delle cose di quaggiù tanto è nobile l'aquila come il corbo, a giudicar sanamente; e che Dante non vuol notar qui, se non solamente il vario movimento, l'andare e 'l restare: nel che infatti quel di que' Lumi rispondeva a punto a quello delle mulacchie. E se Omero fe ragguaglio

dell'esercito dei Greci, che stretto si moveva a battaglia, con una calca di formiche, fu egli

però, o fu reputato uno sciocco?

Rosa M. Ella notò da par suo, Sig. Giuseppe. E quel che presso più ci si ritenne. quel ci o è un ripieno a noi usato; o vale wi; o a noi. Si fe'si chiaro ch' io dicea pensando, lo veggio ben l'amor che tu m'accenne. Come variamente diversifica il suo accorgersi di questo atto, esprimente il piacer di quelle Anime! Ma quella, ond io aspetto 'l come e'l quando Del dire e del tacer, si stà; ond'to Contro'l disto fo ben, ch'to non dimando. Poffare! vedi che maestria di modi! che vario e nuovo atteggiarsi ! Perch' ella, che vedeva il tacer mio Nel veder di colui che tutto vede, Mi disse: Solvi il tuo caldo disio. ed anche qui, varietà nel dir cosa detta più altre volte. Ed io incominciai; La mia mercede ( merito : come vedemmo più sopra ). Non mi fa degno della tua risposta: Ma per colei che'l chieder mi concede. . . . Assai gentile e ingegnosa è questa raccomandazione che il Poeta si manda innanzi. Vita beata, che ti stai nascosta Dentro alla tua letizia, fammi nota La cagion che sì presso mi l'accosta: E di, perchè si tace in questa ruota La dolce sinfonia di paradiso, Che giù per l'altro

suona si devota. bel ponte che egli si gitta 💰 per le altre cose che egli ha divisato di dire! Tu hai l'udir mortal si come 'l viso, Rispose a me . però qui non si canta Per quel, che Beatrice non ha riso, questo importa un bel dire; Perchè tu non hai orecchio che possa pattre tanta dolcezza di suoni e di canti, quanta è qui; al modo medesimo, che tu non aviesti potuto reggere al riso di Beatrice, or tutto ciò il lettore con piccolo applicar della mente, se l'intende da sè. Giù per li gradi della scala santa Discesi tanto, sol per farti festa Col dire e con la luce che m'ammanta. Che soavità! Ne più amor mi fece esser più presta: Che più e tanto amor quinci sà ferve, St come I fiammeggiar ti manifesta. anche qui il concetto è abbreviato i ma nonsì chiuso, che badando un nonnulla, non si raccolga. Non creder ( dice ), che un pecuhare amor che sia in me mi t'abbia avvicinata così : nò ; che negli altri lumi eziandio che non sono però avviennati, è amore eguale e maggiore del mio, come tu dei intendeie al lor fiammeggiare. Ma l'ulta carità, che ci sa serve Pronte al consiglio che'l mando governa, Sorteggia qui sì come tu osserce. Alta e bella dottrina l la so'à carità di Dio compartisce qui gli uffizi diversamente,

come tu vedi : e noi siam pronte, ciascuna al suo. Io veggio ben , diss' io , sacra lucerna , Come libero amore in questa corte Basta a seguir la providenza eterna; cioè, che libero amore non forzato, vi rende si pronte. Ma quest' è quel, ch' a cerner mi par forte (difficile ); Perchè predestinata fosti sola A questo ufficio tra le tue consorte a cerner, ad accertare tra le molte ragioni quell' una, onde sola fosti sortita per questo uffizio. Cernere, è Separare, cavata del mazzo. L'anima zisponde; che la visione medesima della divina essenza, che ella od altra maggiore di lei godeano colà, non bastava a vedere il perchè di quello che e' dimandava. Dante assai nobilmente esprime questo concetto: ecco ; Non renni prima all' ultima parola, Che. . . O bel dire! in vece di, lo non avea finito di parlare, prima che, ec. Che del suo mezzo fece il lume centro, Girando sè come celoce mola.

Toret. Il moto, che gli astronomi chiamano di vertigine, ora divenuto poetico.

Rosa M. Poi rispose l'amor che v'era dentro. vedi bella varietà! in luogo dell'Anima amante. Luce divina sopra me s'appunta, Penetrando per questa onde io m'inventro. Ricordami d'aver già notato, Dante in tre sensi usare il verbo Appuntarsi; i per Toccare, arrivare, colla punta; a per Tendere a checchessia, figuratamente; 3 per Terminare. Qui dunque vale, Si raccoglie ( toccandomi quasi con la punta ) il lume di gloria; penetrando per questa luce del pianeta, nel cui ventre son to. questo è m' inventro.

Pomp. C'è un dotto nomo, che non può patire quest' onde, per nella quale, cioè in forza di moto in luogo, o per luogo; affermando, ciò essere contro le regole della buona grammatica, e senza l'appoggio d'alcun altro esempio. Io dubito, che la cosa non sia come egli la fa. Le regole della grammatica le danno gli autori; e in questi io so bene d'aver troyato quest' onde, con forza di moto a luogo, o per luogo. Boez. 90. Nel quale (labirinto) ora, onde tu eschi entri, e ora onde se' entrata eschi. Bocc. 2. 2. Per quello usciuolo, onde era entrata, il mise fuori. E. 6. 3. Veggendo le donne per la via, onde il palio si corre.

Zuv. Ma e'ce n' era esempi altresi nella Crusca, che doveano poter esser veduti. Io non tacerò l'uno del mio Petrarca: Per mezzo i boschi inospiti e selvaggi, Onde vanno a gran rischio uomini ed armi.

Postr. Non più : il morto è sulla bara, or innanzi,

Rosa M. S' appunta dunque sopra di me la divina luce; La cui virtù col mio veder congiunta, Mi leva sovra me tanto, ch' io veggio La somma essenzia della quale è munta Metafora è questa da gran maestro; e vuol dire, che la luce che ivi ricevea quell'anima, era come una poppata ( se me la раззало; come da mano manata, da gota gotata ) di latte, munto dalla piena mammella dell'essenza di Dio. Ma notaron elle quel col mio veder congiunta? egli è tratto di profonda dottrina teologica, mi pare: importa; che il lume della gloria, levando l'intelletto del Beato a poter vedere Iddio, lo adopera però come vitale attivo principio di quella comprensione intellettuale; sicchè l'intelletto umano così irraggiato, è egli che con proprio atto vede Dio, non è la virtù divina che in lui vegga, o per lui.

Torel. Questo è sedere in cattedra, Filippo mio; come conventato in ragion divina,

an i in utroque.

Rosa M. Ella vuole la baja, ella. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio; Perchè alla vista mia quant'ella è chiara, La chiarità della fiamma pareggio. il fiammeggiar è segno del mio godere; e la fiamma e'l godimento è pari alla vista; cioè, perchè tan o

mi godo, quanto io veggo più chiaro: ed è detto con bella varietà, comechè detto più volte. Ma quell' alma nel ciel che più si schiara, Quel Scrafin che'n Dio più l'occhio ha fisso, Alla dimanda tua non soddisfara: soddisfarla. Perocchè sì s' inoltra nell' abisso Dell' eterno statuto quel che chiedi, Che da ogni creata vista è scisso; diviso, separato. alta e divina sentenza, espressa con parole al valor rispondenti Ed al mondo mortal quando tu riedi, Questo rapporta, sì che non presumma A tanto segno più muover li piedi. nuova luce è questa seconda, cresciuta nel primo concetto. La mente che qui luce, in terra fumma: Onde riguarda, come può laggiùe Quel, che non puote perche'l ciel l'assumma. L'intelletto che vede illuminato qui dalla gloria, sopra la terra è quasi cieco, quanto bella metafora di lace e di fummo! Adanque, come vedrebbe laggiù quello, che non vede qui con tanto soperchio di luce? Efficace e duitto argomento, illustrato con gran brevità. St mi prescrisser le parole sue, Ch'io lasciai la quistione, e mi ritrassi A dimandarla umilmente chi fue. Prescrivere è Impor termine, Petr. Se l'onorata fronda, che prescrive L'ura del cicl , quando l gran Giove tuora. Questo lume, di cui il Poeta dimanda il no-

39

me, era S. Pier Damiano. Tra duo liti d'Italia surgon sassi, E non molto distanti alla tua patria, Tanto che i tuoni assai suonan piu bassi. Gli Appennini, che corrono per mezzo lungo le due coste d'Italia, verso il mar Tirreno e l'Adriatico. l'altezza di questi monti soverchia le nuvole. E fauno un gilbo ( una gobba , un malto ) che si chiama Catria; Disotto al quale è consecrato un'ermo, Che suol esser disposto a sola latria. Latria portava il Greco: ed è, Culto del vero Dio. Così rincominciommi I terzo sermo: E poi continuando desse; Quivi Al servigio di Dio mi fei sì fermo, Che pur con cibi di liquor d'ulivi Lievemente passava caldi e gieli, Contento ne pensier contemplativi. Bello questo parlare, di passar lievemente! vale, con poca fatica. Dicesi altresi leggermente: e leggermente passarsi d'una cosa, ha gran parentela con questo modo Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente : ed ora è fatto vano, Si che tosto convien che si riveli. Proprio è questo rendere delle campagne, che rispondono di larghe derrate : e qui è bella metafora : fruttava di gran Santi al cielo.

ZEV. Io metterei pegno, che Dante seri se qui cano di questo chiostro, continuando la metafora del *rendere* : e volle dire, che rende spighe riarse e munte dalla golpe, come quelle che sognò Faraone.

TOREL. E potrebbe esser troppo.

Rosa M. Soggiugne Dante, che tosto conveniva esser rivelato: perchè la mala condotta de' frati non può tenersi troppo celata, ed appariscono le vergogne.

Pomp. Ed anche, spesso son tratte alla luce in vero studio da chi loro vuol bene.

Rosa M. Così non foss'egli! In quel loco fu' io Pier Damiano; E Pietro peccator fu nella casa Di nostra Donna, in sul lito Adriano: Adriatico; di S. Maria del Porto, presso Ravenna, Poca vita mortal m' era rimasa, anche questo è dei bei tragetti di Daute : volle dire che, era vecchio. questa è forma vieta, e l'altra nuova e leggiadra. Quand to fut chiesto, e tratto a quel cappel-Lo, Che pur di male in peggio si travasa. chiesto e tratto, perchè non avea procuratasi egli tal dignità, ma addossatagli contro voglia, si travasa, si baratta. Venne Cephas, e venne il gran vasello Dello Spirito Santo; Pietro e Paolo; magri e scalzi, Prendendo'l cibo de qualunque ostello. Or voglion quinci e quindi chi rincalsi Gli moderni pastori, e chi gli meni, Tanto son gravi, e chi dirietro gli alzi. mordace, ma elegante amplificazione del lusso e della mollezza de' Prelati d'allora ; se e'non è fiel Ghibellino : rincalzi, faccia lor puntello del braccio, ajutandoh montar in carrozza, ovvero ponendo lor sotto lo scannello. tanto son gravi: velenosa ironia ed equivocazione. Simile usò il Boccaccio in una novella, adoperando il grave peso della sua dignità maliziosamente. Cuopron de' manti lor gli palafreni, Sì che duo bestie van sott' una pelle. Credo che da questo quadro pigliasse Raffaello il disegno dei Cardinali, che accompagnano Papa Leon x., nella pittura dell'incendio di Roma dipinta in luna delle camere del Vaticano. Sicchè due bestie, ec. è della stessa farina. O pazienza, che tanto sostieni! Zelo assai riscutito è questo di Dante. A questa voce, vidi più fiammelle Di grado in grado scendere e girarsi, Ed ogni giro le facea più belle, gentile e caro rincalzo di questa immagine! Questo ballo di quelle siammelle, era gaudio per le cose dette; e se ne rifaccano più belle, perchè ivi il zelo è pura carità, non so se Dante potea credere di sè altrettanto, in queste stoccate contro dei Cardinali. Dintorno a questa ( colla quale parlava ) vennero, e fermarsi, E fero un grido di sì alto suono, Che non potrebbe qui assomigliarsi; Nè io lo 'ntesi, sì mi vinse il mono. Che fosse questo grido sì forte, che Dante non potè intendere, cel mostrerà il Sig. Giuseppe nel canto seguente, siccome credo.

Torer. Io non vi disdirò cosa che vi piaccia, Filippo; tanto di me e di noi avete meritato. Oppresso di stupore, alla mia guida Mi volsi come parvol, che ricorre Sempre colà, dove più si confida: E quella, come madre, che soccorre Subito al figlio pallido ed anelo Con la sua voce, che'l suol ben disporre. Anelo è aggiunto assai espressivo, effetto della paura si è l'affollar del petto, come anche il pallore del volto.

Rosa M. C'è chi legge, pavido: e va bene. ma forse Dante scrisse pallido; volendo non nominar la paura, ma farla intendere a' segni di fuori ; al pallore , ed all' ansare.

Toner. Ben dite. Dante in prima da quel rovescio di trafitture date a' Prelati da S. Pier Damiano, e poi dal fortissimo grido era tutto sbigottito : di che si volse alla sua Donna. disperre, che sual governarlo in tutte le cose. Mi disse; non sa' tu che tu se'n cielo? E non sa' tu che'l cielo è tutto santo, E ciò ehe ci si fu, vien da buon zelo,? temea forse Dante di qualche accapigliamento: e Bea-

trice gli ricorda il luogo dov'era, [e dove non è malo affetto come quaggiù. Come t'avrebbe trasmutato il cant), Ed io ridendo, mo' pensar lo puoi; Poscia che il grido t'ha mosso cotanto. Qui è da lasciare agli Accademici, come una storpiatura, la parentesi cacciata nel secondo verso; ma legger così; Ora ( mo' ) puoi tu len pensare, quanto l'avrebbe trasmutato il canto e'l mio ridere (ed io ridendo), Posciachè il grido ti mosse cotanto. Ribadisce la cosa del non aver ella riso testè, nè ivi cantatosi : che guai a lui! -Nel qual ( grido ) se' nteso avessi i prieghi suoi, Già ti sarebbe nota la vendetta, La qual vedrai innanzi che tu muoi. Bel partito è questo del Poeta ; far intendere qui di rimbalzo, che grido era stato quello; cioè intorno alla vendetta, che Dio avrebbe fatto de' Prelati della Chiesa: che qui mirava il buon zelo di Dante. Or a che leghiam noi quell' i prieghi suoi? di cui son questi prieghi? Forse del grido medesimo; quasi dicesse, che quel grido era un pregare: ovvero i prieghi di quelle anime. La spada di quassù non taglia in fretta, Nè tardo; ma che al parer di colui, Che desiando o temendo l'aspetta. Questo è quello che dice l' Eccl. V. 4 Ne dixeris, Peccavi; et quid mihi accidit triste?

Altissimus enum est patiens redditor. Iddio non paga sempre il sabbato, ha il proverbio: e il Villani dovechessia; Il giudizio di Dio può ben indugiare, ma non preterire e se la vendetta ci presta o tarda; egli è al parer di chi la teme, o di chi la desidera, bella sentenza! Ma rivolgiti omai inverso altrui: Ch' assai illustri spiriti vedrai, Se come io dico, la vinta ridai e sidera anno foi per fori

sta ridui: riduci, come fei per feci.

Zev. Come a lei piacque, gli occhi dirizzai : E vidi cento sperule, che 'nsieme Più s' abbellivan con mutui rai: ciascuna ricevea più bellezza dallo splendore delle compagne. certo molte faci danno più bella vista, e si prestano insieme la luce: il che ciascuna non farebbe sola per sè. Io stava, come quei ch' in se ripreme (rintuzza) La punta del desìo, e non s' attenta Del dimandar, si del troppo si teme. detto vagamente. E la maggiore e la piu luculenta Di quelle margherite innanzi fessi, Per far di se la mia voglia contenta. Ben disegnò S. Benedetto, per la più grande e più rilucente. luculenta, nobile e chiara voce Latina. Poi dentro a lei udi': Se tu vedessi Com' io , la carità che tra noi arde, Li tuoi concetti sarebbero espressi. dentr' a lei: Dante sentiva la voce venirgli dal ventre della sperula, dov' era l' Anima, che va-

ga immagine! Io leggerei volentieri, d' entro, quasi dal di dentro. Ma perchè tu aspettando non tarde All' alto fine. nota, tardare al fine; che è, Non vada piu tardo: che in somma vuol dire; Per non ritardarti da veder Dio: io ti farò risposta Pure al pensier, di che sì ti riguarde, pure, eziandio al pensiero, senza aspettar dimanda, che tu non osi di farmi. Quel monte a cui Cassino è nella costa, Fu frequentato già in su la cima Dalla gente ingannata e mal disposta; dagl' idolatri. Ed io son quel, che sit vi portai prima Lo nome di colui, che 'n terra addusse La verità che tanto ci sublima. E tanta grazia sovra me rilusse, Ch' io ritrassi le ville [circostanti Dell' empio colto che 'l mondo sedusse. È da veder, quanto alla storia, il Dialogo di S. Gregorio; e leggendolo tradotto dal Cavalca, oltre al fatto, godremo altresi della lingua. Questi altri fuochi tutti contemplanti Uomini furo, accesi di quel caldo, Che fa nascere i fiori e i frutti santi.

Pome. Vedete che grazia di natia bellezza è in questa terzina! tutto è semplicità e natura di parlare: ma quella si nota metafora del caldo che reca a frutto le piante, v'è espressa con un candor così dolce, che proprio innamora.

Zev. Egli è quel certo lume che hanno certe parole, il qual cresce ed acquista per essere collegate con certe altre, e con certe immagnii; di che resulta una certa forma di fattezze, che ( come ne' bei visi ) piacciono a tatti. Ma quel certo e quel certe, S'a-

equista per natura e non per arte.

Ромр. Ben dite, ben dite; ma gli esemplari de gran maestri possono però spargere nelle menti de' lettori qualche seme di questo bello, e mettercene quel d'licato senso, che non è di tutti. Innanzi : Qui è Maccario, qui è Romoaldo ; Qui son le frate miet , che dentro a' chiostri Fermar li piedi, e tennero'l cor saldo. buono questi piedi fermi, coi cuore! non la sola cella fa il monaco. Ed io a lui: L'affetto che dimostri Meco parlando, e la buona sembianza Ch'io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, buona sembianza, è quel non so che di dolce affezione, che appare nell' aspetto e ne' reggimenti di fuori. Cost m' ha dilatata mus fidanza, Come'l sol fa la rosa, quando aperta Tanto divien, quant' ell' ha di possanza. Che dolce immagine di questa rosa colle foglie sbocciate e aperte al possibile.

Rosa. M. Questo al possibile è tutto il, quanto ha di possanza, e forse più bello. Mi

occorre qui alla mente un luogo del Cecchi, Dot. 4. 6. Egli è magro e secco al possibi-le, che mi par bella maniera

Pomp. Verissimo. Però ti priego, e tu padre m' accerta, S' io posso prender tanta grazia ch' io Ti veggia con immagine scoverta. prender grazia, è ottenere, ricevere. Ond egli ; Frate , il tuo alto desio S' adempierà in su l'ultima spera, Ove s'adempion tutti gli altri e'l mio. oh! dolce cosa e gentile! Secondo che vedemmo, nel cielo empireo si stanziano le anime dei Beati; e ne' più bassi cieli si mostrarono come in ispecchio al Poeta: e però egli di sopra nominò specchio il pianeta di Saturno. Bel verso il terzo qui ! e concetto soavissimo! Ivi è perfetta matura ed intera Ciascuna disianza: in quella sola É ogni parte là, dove sempre era. quel matura contiene una metafora, che fa correre l'acquolina, dico a me. ma quanto nobilmente accennato l'immobile stato di quell'alta spera ! in essa niuna parte muta mai luogo : e ciò, Perchè non è in luogo e non s'impola: verbo gittato da Dante nelle pretelle di colpo ; e vale, Non ha poli, intorno a'quali si giri e regga. E nostra scala infino ad essa varca: Onde così dal viso ti s'invola. Che bel ponte divisò qui Dante in questa scala, da montar colassù ! Infin lassù la vide il Patriarca Jacob isporger la superna parte, Quando gli apparve d'Angeli sì carca. Tanto hercle melius! Notaste lo sporgere la superna parte, per arrivar con la cima? metter la testa? Dante acquista fede a questo suo trovato dalla Scrittura. Ma per salırla mo' nessun diparte Da terra i piedi: e la regola mia Rimasa è giù, per danno delle carte, or vacci scalzo! bel tratto è cotesto. la mia regola non porta altro, che la spesa delle carte ov'è scritta: la quale spesa è gittata al diacine, ed ecco campo aperto a quello che Dante voleva, di mordere i monaci. Le mura che soleano esser badla, Fatte sono spelonche, e le cocolle Sacca son piene di farina ria. Buono! questa è lingua che taglia e cuce. Questa farma fu adoperata da' nostri a di molto bei motti -Non e furina da cialde, val sottosopra come queste sacca di farina ria.

Torel. A proposito del vezzo di Dante, che dove gli cade in taglio prelati, monaci, o frati, non la finisce più; potrebbe in altro senso allegarsi questo proverbio, A can che lecca cenere, non gli fidar farina: volendo riuscir a questo; che a lui non è da far motto pure, nè cenno mai di così fatte persone; che egli troppo di voglia attacca loro l'uncino: e non basta; ma da lor passa a Papi.

Pomp. Il proverbio sarebbe tirato a buon senso, e vero. Ma grave usura tanto non si tolle ( si leva ) Contra'l piacer di Dio, quanto quel frutto, Che fa il cor de' monuci sì folle, tocca ora la costoro avarizia. Che quantunque la Chiesa guarda: ogni cosa, di che la Chiesa è depositaria, non padrona: quel guarda non è posto a caso, tutt à È della gente che per Dio dimanda : de' poveri, patrimonta pauperum. Non di parente, ne d'altro più brutto; cioè di tali altri, che il tacere è bello. La carne de mortali è tanto blanda ( molle , pieghevole ) , Che giu non basta buon cominciamento Dal nascer della quercia, al far la gluanda. Questo basta, è dura; e così il senso è chiarissimo. Vuol de re ; I miei monaci cominciano bene : ma ( colpa la carne, che mal regge al continuo negar se medesima ) non durano tanto uel bene, quanto è dal nascere della quercia al fruttar delle ghiande, questo Poeta tira tutte le cose, le parole, ed i modi a servire alla sua penna. Pier cominciò sanz'oro e sanz' argento, Ed io con orazione e con diguno, E Francesco umilmente il suo convento, ritocca il punto del durar poco ne'buom proponimenu. E se guardi al principio di ciascuno, Poscia riguardi là dov'e trascorso, Tu vederai Bell. di Dante T. VI.

argomento da tutti i lati e gli aspetti. Veramente Giordan volto retrorso Più fu, e'l mar
fuggir, quando Dio volse, Mirali'e a veder,
che qui il soccorso. Quanto all' intendimento
del Poeta, può essere; che S. Bene i tto speri il soccorso da Dio pel ravviamento de' suoi
monaci, sopra questa ragione; che egli era
oosa men ardua e mirabile, che quegli altri
due miracoli, i quali Dio fece però quando
volle.

Rosa. M. La cosa mi entra: la spiegazione suggella assai bene; senza avvilupparci nelle varie lezioni de'codici, e ne'ghiribizzi de'comentatori. Dicea dunque il Santo (Veramente, è Verumtamen); Tuttavia, avendo Dioquando volle fatte cose più intredibili; che Mare fugit, Jordanis conversus est retrorsum; perchè non ispererò io, che egli faccia altresì questa?

Pomp. Così mi disse; et indi si ricolse Al suo collegio, e'i collegio si strinse; Poi come turbo in su tutto s' accolse. Questo ricogliersi ha bellissimi e propri usi. qui vale ritirarsi, ridursi. udite esempi: Amm. aut. 3. 4. La mente non si ricoglie pienamente in ciascun' opera, quanto si parte per molte. Fior. S. Franc. 108. Io m' intendo di stare solitario,

e ricogliermi con Dio. Turbo, lo spiegano, turbine di vento che va roteando: e sarà quel di Lugrezio; subito vexantia turbine raptant (1.279). lo vorrei prenderlo pel paléo, o trottola, usata altrove da Dante, e latinamente chiamata turbo. La dolce donna dietro a lor mi pinse Con un sol cenno su per quella scala: Sì sua virtù la mia natura vinse. immagine degna della somma virtù di quel cenno! Ora descrive la rapidità del suo muove re: Nè mai quaggiù, dove si monta e cala, Naturalmente fu sì ratto moto, Ch'agguagliar si potesse alla mia ala. ecco: il suo salire su volare.

Zev. Io m'aspetto, che Dante, dopo averci fino a qui condotti lievemente per un piano di concetti non troppo alti, e di figure ed framagini anzi moderate che no; s'apparecchi (dopo questo riposo) di farne pigliar qualche volo forte, e scuoterci con qualché magnifico maraviglioso tratto de'suoi: e già mel fa aspettare il passo, dove fuor de' pianeti egli s'è messo verso il cielo, stellato, staremo a veder che sarà. S' io torni mai, letetore, a quel devoto Trionfo, per lò quale io piango spesso Le mie peccuta, e'l petto mi percuoto. In questa bellissima terzina è inchiusa una preghièra che egli fa, di poter un

di ritornare in fatto a quella gloria dov' era allora avviato : e per questo gran bene che si promette, vuole affermare la rapidità del suo passare in Gemini da Saturno; come dicesse: Cost possa to tornare! eccetera. Dice tornare, perchè la felicità sua statà nel vemire in paradiso la seconda volta dopo questa Tunon a resti in tanto ( in tauto di tempo ) tratto e messo Nel fuoco il dito, in quanto io vidi 'l segno Che segue 'l Tauro , e fui dentro da esso. Deh! come aggrandisce il concetto, con questo giro si nobile di costrutto! Tu non avres i in tanto di tempo messo e cavato il dito dal fuoco, in quanto io vidi e fui entrato ec. Chi aviebbe trovato altro cenno di egual prestezza, come è questo del mettere e trarre il dito del fuoco? e chi sel sarebbe aspettato?

Torel. Sotto il segno de' Gemelli Dante era nato; e secondo il suo credere, che dall' influsso de' cieli abbia l' nomo assai di bene e di male ( salvo la libertà delle opere sue ), egli dovette a questa costellazione mostrarsi grato. Ecco: O gloriose stelle, o lume pregno Di gran virtà, dal quale io riconosco Tutto ( qual che si sia ) il mio ingegno. Bella rivolta! riconoscere checchesia da alcuno, è il Latino, alicui acceptum referre. Con voi nasceva, e s'ascondes a vosco Quegli, ch' è

padre d'ogni mortal vita, Quand'io senti da prima l'acr Tosco: E poi , quando mi fu grana largita D'entrar nell'alta ruota che vi gira, La vostra region mi fu sortita; com' è al presente, che son da voi ricevitto. A voi divotamente ora sospira L' anima mia, per acquistar virtule Al passo forte, che a se la tira. Questo passo forte può essere molte cose, io l'intenderer volentieri per lo descrivere le altissime cose che gli restano, del cielo empirco, e dell'essenza divina, a che ni fatti era tirata la mente sua, nobile ed elegante è questa invocazione. Tu se' sì presso all' ultima salute, Commeio Beatrice, che tu dei Aver le luci tue chiare ed acute. Montando sù, dal veder cose sempre più alte ricevea il Poeta vigore, da poter affisatsi nelle maggiori che gli restavano. E però prima che tu più t' inlei. verbo Dantesco, come t'immii: e vale, prima che tu penetri in essa: Rimira in giuso, e cedi quanto mondo Sotto li picdi già esser ti fei. Bella e grande espressione! quanto innalza il concetto questo dire, non sopra quando mondo ti levai, ma quanto mondo ti feci essere sotto i piedi! Si che I tuo cor, quantunque può, giocondo S' appresenti alla turba trionfante, Che lieta vien per questo etera tondo. Chi non sente, massime in questo secondo verso, ma e in tutta la terzina un certo che di largo e di pieno, che recitandolo il cuor si dilata? tanto può fare l'accozzamento delle parole elette e de' suoni. e pregovi, notate eziandio, che vaglia quell'etera in vece di etere: che adeperando questo, ne tornava un verso meschinetto; laddove l'altro vel fa andare in cappa. Col visso ritornai per tutte quante Le sette spere; e vidi questo globo Tal, ch'io sorrisi del suo cil sembiante.

Rosa M. Tratto da maestro! Ci fu chi tentò immitar questo luogo, parlando d'un'altra
anima, che andando al cielo si voltò a vedere quaggiù: Vedea insieme toccarsi sera e
mane: E disdegnando alcun poco sorrise Del
battagliar delle superbie umane (\*). E quel
consiglio per migliore approbo, Che l'ha per
meno; e chi ad altro pensa Chiamar si puote veramente prolo; cioè savio e giusto giudice. Vidi la figlia di Latona incensa, Senza
quell' ombra che mi fu cagione, Perchè 'già
la credetti rara e densa, la luna vuol dire,

\_

<sup>(\*)</sup> Nel mio capitolo per la morte del nostro Ab. Pellegrini.

della quale avea avuto questione con Beatrice ( C. II. ) L' aspetto del tuo nato, Iperione; del sole; Quivi sostenni; la merce della vista sua assouigliata: il che quaggiù non si può. ed è assai bello, l'amplificar la somma luce di quel pianeta da questo lato. e vidi com' si muove Circa e vicina a lui, Maja e Dione. le madri pe' figliuoli; Maja madre di Mercurio; e Dione di Venere, c'è esempio ben ne' poeti di così fatti tramutamenti; e non è da fare di Dante uno stordito. Quindi m'apparve il temperar di Giove Tra'l padre e'I figlio: e quindi mi fu chiaro Il variar che fanno di for dove. il variar del dove è mutar sito. E tutti e sette mi si dimostraro Quanto son grandi, e quanto son veloci, E come sono in distante riparo. Questa voce riparo, che val custodia, ricetto, ci ajutò spiegar, meglio i nidi del Canto xvill, ili e vedemmo, che egli è la nicchia di cristallo, che secondo, Tolommeo seguito da Dante, incastona e guarda le stelle. il perchè qui vale; che e' vide, oltre la grandezza de' pianeti e la velocità, eziandio la distanza dell' uno dall' altro.

Pomp. Si sì, mi ricorda, che questo riparo (che a' Comentatori diede tal briga) in quel medesimo che chiari il senso de' nidi; chiari eziandio il proprio.

Rosa. M. L'ajuola, che ci fa tanto feroci , Volgendom' io con gli eterni Gemelli , Tutta m' apparve da' colli alle foci : Poscia rt. olst gli occhi agli occhi belli. Superba immagine questa, di ajuola data alla terra; nella quale si sfrena l'orgoglio della ferocia degli uomini nel governarla, conquistarla, e insieme a bram rubaisela! Dante da quell' altezza la vedea tutta ( come dice qua, e nel C. xxvii. 82); non perchè egli potesse di fatto con gli occhi raffigurarla (da che ponendosi altri pure 111 Mercurio, la terra gli svani ce dinanzi ) : ma egli avea la vista aguzzata a poter tanto da' colli alle foci, vale quanto a dir , tutta intera , compreso i monti che la malzano qua e là , e il mare che la carconda, dove son le foci de' fiumi.

Torel. Mi recordo d'aver notato quandochessia: Quindi si raccoglie, che Dante si
trovava nel meridiano di Gerusalemme, città posta nel giusto mezzo della terra. E quanto al tempo, essendo che il sole allora era
in Ariete e Dante in Gemini, ne segue, che
fosse altora il sole presso che al meridiano
d' Italia, tre ore distante da quello di Gerusalemme.

ZEY. Noi vel crediamo di buona fede,

astronomiche, e geografiche: la qual fatica avete a noi risparmiata, che siam qui a veder di Dante le sole Bellezze. Questo solo mi par d'intendere, e di poter dire; che essendo Dante mosso verso il cielo dal monte del Purgatorio (nel qual emisperio, tutto è acqua, accondo lui) antipodo a Gerusalemme; ed cra eglità appunto sopra questa città: dunque egli ha girato tutta attorno la terra.

Torel. Voi faceste un'osservazione de\_

gna di voi. .,

Zev. Intendo il gergo benissimo. Ma or viene altro, mi pare, e maraviglioso, come ritraggo da' primi versi del Canto se- C. guente: Come l'augello intra l'amate fron-XXIII. de, Posato al nido de'suoi dolci nati La notte, che le cose ci nasconde, oh! cara cosa! Che per veder gli aspetti desiati, E per trovar lo cibo onde gli pasca, In che i gravi labor gli sono aggrati; Previene'l tempo in su l'aperta frasca, E con ardente affetto il sole aspetta, Fiso guardando pur che l' alba nasça. Pittura Divina! amate fronde, perchè ci ha la sua nidiata : posato al nido ; è più dolce del ramoque sedens di Virgilio; perchè esprime più l'affetto della materna pietà, i gravi labor gli sono aggrati; espres-

so effetto di natural carità. previene il tem-.po; amore lo fa sollecito, e nol lascia dormire. in sull'aperta frasca: mi par vederlo là in cima all'ultima pollezzola, che più sporge in fuori dall' altre, questa è vita, che viene a' concetti dalla proprietà de' vocaboli eletti. ardente affetto; parole di fuoco amoroso, pur che l'alba nasca : oh! che fiso guardar verso quella parte! ogni minuto gli pare un mese. Quel pur dice un tuttavia; cioè un guardar fiso continuo, senza batter occluo. Or questa è poesia, quanto ad eleganza, numero ed evidenza di calda passione. Ma che è questo affisamento? Cusì la donna mia si stava eretta E attenta, rivolta meer la plaga, Sotto la quale il sol mostra men fretta, eretta, e attenta, due gioje, stava a collo ritto, ed occhi immoti, sapea ben ella quello che s'aspettava. Deh! che maravigha di similitudine, che ragguagliata al suo esemplare Beatrice, ce la fa vedere quasi estatica; e tu non osi fiatare per non guastar la riuscita del fine, che ti è fatto aspettar certamente maravighose. La plaga dove il sole mostra men fretta , è il mezzo del cielo ; dove, per ragione del piccolo muovere del-I' ombre, il sol mostra andare più ad agro

Pomp. Il Dottor nostro è anche, non pure

legista e decretalista sommo, ma è grande astronomo.

Zev. Chi ne dubitò mai? e' si conta su pe' canti, è un pezzo. Si che veggendola io sospesa e vaga, Fecimi quale è quei, che desiando Altro vorria, e sperando s' appaga. vaga è, con vista di tanto affetto. fecimi quale è, ec. Chi desidera cosa che non ha, immaginandosi d'averla, contenta se stesso; Ma poco fu, tra uno ed altro quando, questo quando val tempo, o termine. Del mio attender, dico, e del vedere Lo ciel venir più e più rischiarando. Sentite voi, come il Poeta viene a mano a mano allargando l'animo del lettore con questa aspettazione, e con sì minuto appareochio!

Torre. Oggimai siamo all'antiporta del paradiso: che qui certo comincia un tratto di poesia e di pittura tanto sublime, e avvivata dal maestro pennello di Dante, che per poco non si può altro credere, se non lui averla veduta. e questo è ciò, Dottor mio,

che voi ne facevate aspettare testè.

Zev Oh! quando mi gode l'animo! Già mi par di vedere aperto di sopra il cielo, ed un rovescio di luce scender di là, che a mano a mano si faccia sempre più vivo. E Beatrice disse: Ecco le schiere Del trionfo di

Cristo, e tutto I frutto Ricolto del girar di queste sfere. Questa vista improvvisa sbalordisce il lettore, e l'innalza sopra di sè. Vede colla detta luce scendere yerso Dante un popolo sfolgoreggiante di Santi; vero trionfo della grazia di Cristo, e I pieno frutto di que' semi di virtù, che quelle ssere influivano ne mortali, se già questo frutto non è da intendere, del girare che avea fatto Dante di cielo in cielo fin qua. Che questi Santi calassero in giù, apparisce da quel che Dante dice poi (Canto xxvII. 67) dove li vede risalire, tornando sù. e qui vuol che s' intenda da quell'aspettare e sguardare di Beatrice, mentre veniano abbassandosi ; e da quella esclamazione, Ecco le schiere, ec. Pareami che 'l suo viso ardesse tutto ; E gli occhi avea di letizia si pieni . Che passar mi convien senza costrutto; senza costrutto di parole, senza dir nulla. Nelle Vite de' Ss. Padri, massime in quella di S. Maria Madd. è usato questo medo assei spesso, che non si potrebbe dire. e veramente noi non abbiamo, per tir cosa eccellente, formula più efficace di questa; Ella non va in parole : e così l'usò ranche il Petrarca. Or vien Dante a quel che ha veduto: Quale ne plenilunii sereni, Trivia ride tra le Ninfe eterne, Che dipingono'l ciel per

tutti i seni. Entra con un tuono di armonia, e con immagine celeste. Vedi quanto ben allogato plenilunii, che parea non dover ben capire in verso. Questa terzina è un riso del cielo, che rallegra pure leggendola. Ride, è quel candore lucente della luna, che nelle notti serene fa lieto il cielo quasi trapunto di stelle, ed esilara chi la mira. bello quel Ninfe eterne! per le stelle incorruttibili. i seni del ciel, sono i nidi e'ripari, dove sono incastonate, come s'è detto di sopra. Vid'io ( quale , come , così Vid' io ) sopra migliaja di lucerne Un sol, che tutte quante l'accendea, Come fa 'l nostro le viste superne; i lumi che sono sopra di noi, cosa da mettere altrui in estasi, Il Sole era Gesù Cristo, che dall' alto raggiava i Santi; e questo è il suo trionfo di sopra tocchto, e 'i frutto del girar di queste spere E per la viva luce tràsparea La lucente sustanzia lanto chiara Nel viso mio, che non la sostenea. Che dignità d'immagine! veramente degna di dipingere la carne glorificata di Gesù Cristo, traspariva ( vincendo la luce propria, che l'irradiava ) la sostanza, o il sole di quella carne.

Rosa M. Io posi già mente, leggendo questo passo altra volta, ad una particolarità. Or come non dipinge il Poeta qui le forme e fatapparvero exempligrazia sul monte Tabor? e via meglio, con le margini sanguinose delle ferite che portò colassù, e con le quali verrà al giudizio? che certo fia oggetto deliziosissimo agli occhi dei Beati. E ben mi pare, che egli n' avrebbe avuto materia, da incarnarne con quella sua penna un dipinto maraviglioso: ed egli si lasciò scappare questo bel tratto, facendo apparir Cristo pur in figura di sole?

Zev. Volete altro? che questa difficoltà, o dubbio che sia, non mi era venuto mai in mente: ed or veggo troppo, essere ragione-vole di cercare un perchè: che certo il credere che a Dante sia fuggito d'occhio, mi par sciocca cosa.

Rosa M. Ed a me altresì. Io credo adunque, che egh avesse fatto seco questa ragione; il corpo di Gesù Cristo, per la unione i postatica colla persona del Verbo, aver acquistato una intima pertenenza colla divinità, colla quale era imparentato per vera ragion di sangue: e però nessun altro luogo esser da fui, che il seno o la luce inaccessibile della natura e Triade divina, e veggendo anche impossibile a ritrarre in parole la gloria di un corpo umano divinizzato, conservando le for-

me sue naturali; credette vantaggiar suo concetto, riservandosi di mostrare quella carne impelagata ( foi per dire ) e immedesimata con la luce eterna dell'esser di Dio, dove ella salì e donde non uscirà: il che egli fa nel Canto XXIII. v. 127 del Paradiso, immaginando Gesù Cristo nel secondo de' tre giri di luce, rappresentanti la Triade augusta; nel quale secondo giro, e'fa risplendere una fotma di umana effige, internata e indovata nella Persona del Verbo; e però l'umana effige si parea quivi divinizzata. Questo era il vero Iuogo da porre e dipingere Gesù Cristo, aequistando così all'immagine troppo maggior dignità ; la quale poscia che agli occhi era impossibile rappresentare, il Poeta la fa meglio concepite all'intelletto del suo lettore. Adunque cotesto secondo giro di luce, che dice concetta e reflessa dal primo, cioè dal Padre, a Dante che ora la mirava in tanta distanza, dovette parere un sole.

Zev. Andate; che io vi corono e mitrio della vostra viriù medesima, che vi mostrò una spiegazion così chiara e vera di cosa tanto profonda, segua ora chi vuole: O Beatrice! dolce guida e cara!

Torre. Questo verso è da leggere così solo e spicca to dagli altri due. Sorpreso Dante e abbarbagliato da tanta luce e letizia, scocca exabrupto queste affettuose parole alla sua
Donna, quasi in un affettuoso ringraziamento, che a tanta gioja l'avesse levato, o anche chiamandola in ajuto, e intanto di qua
il Poeta spira un dolce inchriamento nel suo
lettore. Ella mi disse; Quel che ti sobranza,
È virtit da cui nulla si ripara: e però non
ti maravigliar, nè temere.

Zev. Così è. Ora Beatrice gli sa assapere chi sia quel sole: Qui i è la sapienza e la possanza, Ch' aprì le strade tra 'l cielo e la terra, Onde ( di che ) fu già sì lunga disianza. alto e degno parlare! Gesù Cristo è la sapienza e la virtù di Dio, secondo le Scritture : che aprì le strade , aggiustatissima immagine del fine della sua incarnazione e morte. S. Catterina da Siena, che quesu misterj ( non sapendo ella leggere ) avea senza mezzo ricevuti da Dio medesimo, dove parla della redenzione nostra per Cristo, dice; che egli rifece il ponte, che va dalla terra al cielo , il quale era rotto. onde fu già, ec. questa è la molti anni lagrimata pace ( Purg. X. 35 ) Dante tutto cbro di gioja e di maravigha, non cape in se medesimo, anzi si sente uscir di suo essere, ciò vuol dir qui : ma prima è da troyare similitudine da ciò.

Come fuoco di nube si disserra, Per dilatarsi sì che non vi cape: per essersi dilatato più che non cape la nube; E fuor di sua natura in giù s' atterra. Questo scoppiar di fulmine al basso è detto qui, solo per mostrare la violenza del troppo dilatarsi, tanto che scocca fuori di sua natura. Così la mente mia tra quelle dape; vivande, delizie di paradiso, per la Scrittura assomigliate a un convito; Fatta più grande di sè stessa usclo, E che si fesse rimembrar non sape.

Pomp. Che magnificenza di cose! che gloria! Or questo soperchio di gandio che Dante confessa di se, il fa servire di senro da illuminar più i chiari via più raggianti, che gli rimangono da vedere. Egli non avea potnto fisar lo sguardo negli occhi e nel viso della sua Beatrice, come abbiamo veduto. ma le altissime cose che vide poi, gli aveano data sì forte tempera agli occhi, che oggimai potea sicuramente fermargli nel viso di lei : e così dai sempre maggiori gradi di bellezza che egli vede, vien pighando a manoa mano la attitudine necessaria al poter poi affisarsi nel sommo Bene Iddio. Vedete ingegno e trovati di Dante, per aggrandire il suo oggetto, e preparare alla poesia campo più luminoso. Ora ( senza Disse Beatrice )

nè altro rappicco ) esce un questa terzina: Apri gli occhi, e riguarda qual son io: Tu hai vedute cose, che possente Se' fatto a sostener lo riso mio. magnifica terzina, e ridente di celeste concetto! or a descrivere questo riso ti voglio, tanto di bellezza cresciuto. Dante ci troverà bene la stiva. Io era come quet, che si risente Di vistone obblita, e che s' ingegna Indarno di ridurcerlasi a mente; Quando io udi' questa profferta degna Di tanto grado, Che mai non si stingue Del libro che'l preterito rassegna. In quanti diversi modi atteggiò questa cosa del dimenticarsi! Questo concetto è sottile sottile. Dante era già inebriato, e fuor di sè delle dape prima assaggiate: sente ora questa sì cara profferta da Beatrice, che gli ricorda quelle delizie che il debbono aver disposto a goderne nel suo riso di più ghiotte e divine. confuso dice fra sè; Io ho pur vedute le cose grandi che la mia donna mi dice, o mi pare, ma quali furono! non le trovo; ch'io era allor fuor di me. e fruga e cerca, e s'argomenta: ma tutto è nulla. Questo mi pare il senso. Gran forza ha il si risente di visione obblita; e val, credo, Scuotendosi rientra nel sentimento, o conoscenza di cosa veduta e dimenticata: e questo vale il senso del S. 11. del ver-

bo Risentirsi. Se mo' sonasser tutte quelle lingue, Che Polinnia con le sue suore fero Del latte lor dolcissimo più pingue, Per ajutarmi; cioè, Se qui parlassero in mio ajuto tutti que' poeti, che, ec. al millesmo del vera Non si verria, cantundo 'l santo riso, E quanto 'l santo aspetto faces mero, non si direbbe uno di mille: detto con gran bellezza. Questo mero dice assai nella penna di Dante; egli è la pura luce di beliezza celeste, or questo dire ha una certa nobilità e gentilezza, che va molto di sopra a'nostri concetti. E così figurando il paradiso Convien saltar lo sagrato poema, Come chi truova suo cammin reciso. bel rincalzo l Ed a questo termine di dover saltare per difetto di parole convenienti, io sarò spesso, volendo dar forma intelligibile alle cose del paradito: come chi camminando - trova la strada tagliata. " \*\*\*\*\* 3

Tonza. Questo, questo credo io essere il vero intendimento di Dante.

Pomp. Ma chi pensasse il ponderoso tèma; E l'omero mortal che se ne carca, Nol biasmerebbe se sott'esso trema, gran proprietà e forza! Non è pileggio da picciola barca Quel, che fendendo va l'ardita prora, Nè da nosehier ch'a se medesmo parca, pileggio, è passaggio, o tratto di mare; come ne dice la Crusca.

TOREL. Mi fa ridere lo sformato travisamento , che da' copisti patì questa voce chi scrive poleggio, chi peleggio, chi pareggio, e forse altri altro, chi per la voce pileggio mi allega un passo del Boccaccio e va bene. Ma cercando 10 nel Du-Gange, trovo parigium, Launo barbaro, per tratto di mare altresì come nel Biccaccio: e pareggio ha eziandio un codice Mantovano, come altri allegati da' Comentatori. Staremo adunque con pareggio: massime che esso Du-Cange, dopo citato un laogo di Sannuto, aggiugne: Nostri parage vocant quamlibet maris plagam, vel tractum. Segue: Perche la faccia mua si t' innamora, Che tu non ti rivolgi al bel giardino, Che sotto i raggi di Cristo s'infiora? come dolcemente detto l Dante stavasi tutto assorto nel viso di Beatrice : ed ella avea troppo altro da mostrargli. Quivi è la Rosa, in che 'l Verbo divino Carne si fece: quivi son li gigli, Al çui odor si prese I buon cammino. la Rosa è la Vergine santa, e i gigli voglion essere gli Apostoli, maestri ed esempi di santità. Così Beatrice, ed 10, ch' a suoi consigli Tutto era pronto, ancora mi rendei Alla battaglia de' debili cigli, forte e vi-▼a espressione, per figura e concetto! Gh occhi di Dante doveano assai patire, affrontan-

dosi con que raggi di tanta forza. Come a raggio di sol, che puro mei Per fratta nube, già prato di fiori Vider coperti d'ombra gli occhi miei; Vid' io così più turbe di splendori Fulgurati di sù di raggi ardenti, Sanza veder principio di fulgori. Leggiadra e nuova similitudine, e trovato ingegnoso, tutto espresso à maraviglia. Vuol far intendere, senza dirlo; che il Sole, Gesù Cristo, che raggiava in que' Santi ( e Dante prima l'avea veduto. addietro, v. 28 ), s'era levatoe nascosto; di che egli vedea solo i raggi di lai, che illuminati que'Santi, da loro si riflettevano al suo sguardo. Sia il sol fra le nuvole, e per uno spiraglio fra una ed altra, passi un suo raggio purissimo sopra un prato di fiori. tu vedi questi illuminati, senza veder donde venga la luce, mente più appropriato al caso di Dante.

Zev. Ho letto in alcun codice, e da un contale mantenuta per buona questa lezione; Vider coperto d'ombra, cioè il prato. Buono affè! se il prato era coperto d'ombra, volle certo veder di bei fiori illuminati dall'ombra. Dunque gli occhi del Poeta erano coperti d'ombra, non il prato de'fiori: il quale al raggio puro che scendea per lo fesso della nube, era anzi illustra to esso selo, rimanendo le al-

tre cose attorno coperte di ombra, e con esse gli occhi di Dante, e per solo questo modo, la similitudine risponde al Sole Cristo, che folgorava gli splendori di sotto, non veggendolo il Poeta: e questo vale gli occhi coperti d'ombra, da che se gli occhi fossero il-luminati, Dante vedea il sole.

Torel. Ecco, quello che prima Dante non avea detto, lo pone qui; del nascondersi che levandosi avea fatto il sole; e ciò gli porse cagione del seguente bel concelto ed affettuoso: O benigna virtà che si gl' imprenti; Su t' esaltasti per largirmi loco Agli occhi lì, che non eran possenti. Or viene a parlar di Maria. una delle più vaghe ed ingegnose pitture della poesia nostra, fiorita delle più belle mmagioi e delle più gentili e dolci parole. Il nome del bel fior ( della Rosa, Maria ), che sempre invoco E mane e sera; tutto mi ristrinse L' animo ad avvisar lo maggior foco. notate proprio e vivo parlare: Il nome di quella Rosa restrinse, ragunò tutte le forze della mente sua, ad avvisar, a riconoscere e notare la più grande e bella di quelle luci. Il nome del bel fior, ec. è quello, elle avea dettogli Beatrice; Quivi e la Rosa in che'l Ferlo divino, ec: e vuol dire La Rosa teste nominatami da Beatrice, mi fece por mente

al fuoco maggiore degli altri che là vedea, cotalchè dissi; Quella vuol essere Maria. E com' ambo le luci mi dipinse Il quale e'l quanto della viva stella, Che lassit vince, come quaggiù vinse, La bellezza e la grandezza di lei fu dipinta nell' occhio suo; cioè esso ricevette la sua immagine. che varietà di atteggiar suoi concetti! Maria vinse in terra tutti i Santi di virtù; e così lassù di glori a altresì.

Rosa. M. Coloro de' nostri, che sempre ci predicano; Cose, cose; e non parole; non avranno che apporre da questo lato al nostro Poeta. sia detto per la centesima volta.

Toret. Non credo. Perentro'l cielo scese una facella, Formata in cerchio a guisa di corona, E cinsela e girossi intorno ad ella. Questi è l'Arcangelo Gabriello, da cui la Vergine fu annunziata. Ma quanto vaga immagine!

Zev. Annunziata? Io pensai meco più volte, per questo solo fatto potersi bene adoperare questo Essere annunziata; che fuor di questa annunziazione della Vergine, non avrebbe luogo.

Torel. Ben avete osservato: e così Annunziare uno, non si direbbe d'altri che di lei. e similmente l'Annunziata è la immagine, e

la chiesa della Vergine annunziata dall' Angelo, come ci dicono gli esempi del Sacchetti nella Crusca. Seguitiamo ora: Qualunque melodia più dolce suona Quaggiù, e più a se l' unima tira, Parrebbe nube che squarciata tuona: vuol dire che romperebbe le orecchie: Comparata al sonar di quella lira, Onde si coronava il bel zaffiro, Del quale il ciel più chiaro s' inzaffira. questo adombrar la Vergine col nome di questa pietra preziosa, che ınzaffira l'empireo, nobilita assai e inualza il concetto più che non si farebbe con altri lumi, per lo pregio altissimo in che è avuto da noi il zaffiro: ed anche questa parola ha molto di bellezza, come altresì il verbo di ler formato. E bello! quel lira, per l'Angelo cantante! e quel s'incoronava, per era girato intorno, quanto nobile!

Pomp. Egli è pure un gran fatto, che in questo Poeta poche cose sieno senza notabil grazia e bellezza.

Tores. Statemi pure à udire: lo sono amore angelico puche giro (circuisco) L'alta letinia che spira del centre, Che fu albergo del nostro desiro Che nuovo e dolce parlare! giro la letisia, ec! invece di, Giro il ventre, che rallegrò il cielo partorendo il desiderato da noi. Quell' lo sono amore angelico, sarebhe mai L'amore di tutti gli Angeli, che canta in me?

Zev. Nulla meglio.

Torel. E girerommi , Bonna del ciel , mentre Che seguirai tuo Figlio, e farai dia Più la spera suprema, perchè gli entre. L', Angelo mostra l'affetto ardente verso Maria dicendole, che quel che e' fa ora, lo farà sempre, accompagnandola nel suo salire col Figlio, e continuando quel caro uffizio lassù, dove ella siede Reina, mentre che è, tutto 'l tempo che, quel gli entre è come vi entre ; del qual uso ha esempi non pochi in esso Dante: ed anche v'è codici, che leggono, lì entre; cioè entrando tu nell'empireo, or questo non è una zeppa, come altri forse direbbe: anzi è detto con bella ragione. La Vergine era allor discesa più basso verso Dante; e dovea tornar al suo trono altissimo , come farà testè , seguitando il Figliuoloss, e però era un dire, L'empireo ora è per poco scurato, mancando della bellezza del tuo aspetto, entrata colà col tuo Figlio, tu farai dia, cioè divinizzerai quel-La parte altissima: di che tornera quella spera nella prima divina charezza, che riceve da te.

Rosa M. Togli mo'! che nobile e leg-Bell. di Dante. T. VI. 4 gradro concetto era chiuso in queste parole; e non si parea. Gran mercè a lei, Sig. Giuseppe.

Torel. Dite anzi, a Dante. Così la cirrulata melodia Si sigillava; e tutti gli altri lumi Facen sonar lo nome di Maria. Udiste voi nuovo e leggiadro parlare; la circulata melodia si sigillara? cioè si compieva il cantar dell' Angelo, che andava a ruota cantando, e che bella e cara immagine questa, degli altri lumi, ripetendo quel dolce nome! Lo real manto di tutti i volumi Del mondo, che piu ferve e più s' avriva Nell' aluto di Dio e ne' costumi questo è il primo mobile, cioè l' ultima delle nove sfere, che l' una entro l' altra ( come i suoli delle cipolle ) sono rapate in giro da questa, or che maestà di alto parlare, lo real manto, ec! e quel più ferve e s' avvica nell' alito di Dio! che vive forme espressive! Credo che importi; che questo cielo ( il qual tocca quasi il piè della Reggia di quel sommo Essere ) sente più da Vicino la virtù creatrice, e la bontà di Dio (che è veramente l'alito e'l costume suo proprio ): e lo credo tolto dal Genesi; Inspiravit in faciem ejus ( d' Adamo , sp raculum vitae.

Zev. Questo alitare di Dio fecondava altresì la terra anche informe, per dar forma specifica a ciascuna cosa, movendosi sbpra l'acque: Spiritus Domini ferebatur super aquas.

Torel. Mi piace. Aduque il primo mobile, Avea sovra di noi l'interna riva Tanto distante, che la sua parvenza, Là dov'i' era, ancor non m'appariva. l'interna riva debbe essere la cavità di esso cielo verso Dante; alla qual sola potea sguardar Dante, come a lui rivolta e più vicina, or egli aggrandisce più il concetto di questa distanza, dicendo; che quantunque essa riva fosse la più vicina a lui, pure ne era tuttavia tanto lontano che non poteva raffigurarla. Però non ebber gli occhi miei potenza Di seguitar la coronata fiamma, Che si levò appresso sua semenza; cioè il figliuolo di lei, come dicemmo di sopra ; il quale si levò sù ad alto, e la Madre dietrogli. Il bel saffire, ora è la coronata fiamma: V una immagine, più bella dell' altra. era coronata della facella angelica, che la segui intorno girandosele, come avea detto. E come fantalia, chen ver la mamma. Tende le braccia, poi che il latte prese, Per l'animo che'n fin di fuor s' infiamma; Ciascun di quei candori in sù si stese Con la sua cima, sì che l'alto affetto Ch'egli aveano a Maria, mi fu palese. Che soave pittura, e , piena d'affetto! e la similitudine! trovatemene un'altra, che più al vivo rappresenti st l'atto del piegar la cima di quelle luci; e sì

l'ardente affezione, che ribocca nell'esempio e nell'esemplato. Indi rimaser lì nel mio cospetto, Regina caeli, cantando si dolce, Che mai da me non si parti'l diletto. gran dire! e importa; Io lo sento tuttavia, mentre scrivo. O quanta è l'ubertà che si soffolce; la derrata raccolta e portata; In quell'arche ricchissime, che foro A seminar quaggiù buone bobolce! Io sto con chi dice qui espresso il luogo della Terra buona del vangelo, che rende per un cento: e bobolca è una misura di terreno. sicchè queste anime, che furon qui buona terra da seminare, portarono colà seco il loro tesoro. biolca è detta in alcun luogo di Lombardia.

Pomp. Suggella qui l'altro passo del vangelo, triticum autem congregate in horreum meum. E però ben rappicca il Poeta; Quivi si vive e gode del tesoro, Che s' acquistò piangendo nell'esilio Di Babilonia, ove si lasciò l'oro: Quivi trionfa sotto l'alto Filio Di Dio e di Maria di sua vittoria, E con l'antico e col nuovo concilio; Colui che tien le chiavi di tal gloria, questo è un solo periodo di sette versi; e lo spiego: Quivi S. Pietro, che tien le chiavi di tal gloria, si gode e vive, ec. Quivi trionfa sotto, ec; di sua vittoria Colui che, ec. e tutto è chiaro. Io poi mi

tengo al si lasciò l'oro, con molti codici, perchè è grave sentenza che lega assai bene. Nell'esiglio di Babilonia ( del mondo ), dove le ricchezze convien lasciare morendo: quando S. Pietro si portò seco il suo tesoro, e vive di quello: il che è l'ubertà detta di sopra.

Rosa M. Or non potrebbesi questo periodo dividere in due parti? alla prima assegnando un concetto generale, nella seconda restringendolo a San Pietro? Quivi si vive (Lat. vivitur) e si gode delle ricchezze acquistate piangendo là, dove l'oro si convien lasciare e perdere, morendo: e però, in luogo di si lasciò, direi si lascia l'oro, come è in molti MSS. Quivi San Pietro trionfa, ec.

Torre. Nulla meglio, në più aggiustato. Ma 10 penso che il fine di questo Canto xx111. debba aver posto il colmo alla misura del ragionar nostro; la qual misura io credo bene colmata, e non punto rasa: e però mi parrebbe, che noi pensassimo di finire per la tornata di oggi.

Zev. Io veggo bene, che il peso di quel canone del quale voi vi siete legati a me per lo fine del nostro sollazzo, vi dee tornar forse anzi grave che no: d'altra parte, non pensate già ch' io volessi in ciò con voi dispensare. Facciamo dunque così; e spero sarà

buon acconcio per voi e per me. In tutto questo tempo che noi ci ricogliam qui a par-lare sopra Dante, mi vi pare aver conosciuti assai pratichi del linguaggio de' comici Fiorentini; il quale m'ha una certa aria e brio, che senza fine mi piace. Or ecco: di questi bei modi, ovvero capestrerie, che voi avete manesche, io ne aspetto un tratto da ciascun di voi; come fareste di un pizzico di confetti. Son io indiscreto?

Torel. No, no: e così faremo; recitandovene or questo or quel motto a spilluzzico. « Quel vostro figluolo fece faccia di pallottola ( cioè, divenne sfacciato; da che le pallottole non hanno faccia; e'l Non aver faccia, è Aver gittata la vergogna ), dandola pel mez-20, senza un minimo rispetto; stimandoci tutu il terzo piede che egli non ha « -- « E tu a queste belle valenterie gli tenesti il sacco « -- α Tenutogli il sacco io? « -- α Questo tuo dire in maschera mi par che dia in nonnulla. escine a un tratto con quel che tu vuoi, e dì alla gatta gatta » - « Dandoti io i danari l'uno sull'altro, tu mi fai tanto cordoglio attorno? » -- « Odi il vangelo, e poi ti segna « ( ascolta prima , e poi parla ). » E' v'ha per tutto piazza franca « ( non c'è anima qui ). Or a voi , Filippo , colla parte Vostra.

Rosa M. « Ugnendo le mani al mezzano, ec. la vendita di lui venne in me. » -- « L'interesse proprio strigne d'altra qualità. chi non ci ha proprio interesse, se la piglia assai consolata » -- « E'sa meglio i fatti suoi il pazzo, che il savio que'd'altri » - « Che vi sforza a partirvi di qui così tosto, e così a rotta? » -- « A nessuno buon confortator dolse mai testa. » -- « Guardatevi da certi trasordini, che danno il tuffo a'giovani » --« Mi bisogna dirgnene un tratto ch'io lo truovi in buone, fino ad ora non ho mai veduto il bello. » - « Se io lo carpo ( lo trovo, lo colgo ) in buona , io so che e' non ha a far parola. » - « Parlategnene voi , e vedete dove ( in qual disposizione ) voi lo trovate. » - « Vogliam nei dire, che un braccio e mezzo di quercinolo ( un bastone ) ti facesse mutar passo? » -- « Oimè! guarda che tu non pigliassi una calda ( un' infiam+ mazione ) » -- « Ehi vi prometto, che con questi panni che ho in dosso, io porto piuttosto pericolo d'una fredda » ( infreddatura).

Pomp. Certo son saporitissime queste Fiorrentmerie « Che di tu? tu me la cincesti conti (ingarbugli): fa ch' io intenda » — « Poter avere 3000 ducati a bocca baciata, e acconsentir che tu togliessi moglie con un in-

chino? » - « S'io non meritassi un cavallo, non si vaglia » - « lo non vivo di fumo d'arrosto, nè di prospettive: Sturatene gli orecchi; (intendilo bene ) » - « Io so, che l'ho colte in sul far della luna » ( in mal punto ) « Odi: per ridurtela a oro; vista, non vista, fa come ti dico » - « Questo fanciullaccio teme, non forse si spenga il mondo di fanciulle » -- « Egli è venuto da lui » ( da sè, egli è il Lat, ultro ) - « E' ci debbe bollire qualcosa in pentola » - « Voi dite bene : ma come ci è a convenevoli circa la dote ? » -- « Bisognerebbe la zecca un anno; e che la fusse tanta » ( bastasse ) - « Valesse egli pur tanto il podere, che e' ci fosse il ripieno dell' animo ( la soddisfazione ) di mio padre! » Or io credo bene, che delle cose per noi dette in questo parlar comico, ci debba essere il ripieno dell'animo del postro Dottore.

ZEV. Io ne son tracontento, e ve ne rendo un milion di grazie. E perchè non diciate, che in questo ultimo tratto di cena io
risangiai a uffo, vo' dirue anch'io un pajo.

Del senno di poi son piene le fosse » -- è
vale, Che tutti sauno far senno, dopo fatti
i marroni. Anche; « Non è ancora andato a
lette, chi dee avere la mala notte » -- : e

vuol dire, Che a tempo ed a luogo Dio rende a tutti ragione. ma basti : ch' io non voglio davanti a voi parere un ciofo.

Qui gli altri tre fecero le grasse risa : ed invitatisi pel di veguente, presero commiato l'uno dall'altro.

Fine del Dialogo Nono.

## DIALOGO DECIMO

Quel po'di cenno di linguaggio de' Comici, col quale i quattro amici finirono la loro tornata di jeri, mi fece notar meco medesimo la ricchezza della nostra lingua; la quale riceve sì varie forme di parlari, e può essere sì diversamente atteggiata. Questa lingua del popolo, che fu in ispezieltà adoperata nelle commedie dal Cecchi e dal Lasca, potrebbesi per avventura chiamar lingua peculiare che sta di per sè, fuor delle gravi scritture: ed ha certi suoi modi, tragetti, proverbi, voci e costrutti suoi propri; ma sommamente vaghi, ridenti, efficaci, che il parlar familiare fioriscono, e che in gravi

scritture non avrebbero luogo; e in Italia possono essere ricevute nelle scritture de' dotti, per una parte assai gentile della dote natural dell'Italica lingua. I latini non hanno a pezza questo vantaggio; che la lor lingua ( come dissi altrove ) va sempre per poco in cappa magna, e par che non degni sì basso, il che si può leggermente raccogliere paragonando, exempligrazia, gli Adelfi di Terenzio co' Dissimili del Cecchi ; comechè essa sia una stessa commedia, posta in questo due lingue. tattavia in Terenzio è nobile e grave la lingua, che nel Cecchi è domestica e del popolo. Per nulla dire di tanti stili svariati, grave, faceto, alto, piano, le cui fattezze ella riceve sì di leggieri : il che è prova di somma dovizia. Ma non è da proemiar più, che assai mi resta tuttavia del cammino. Venuta dunque l'ora degli altri giorni, i quattro più vogliosi che mai si furono trovati col Sig. Torelli: e salutatisi insieme, misero mano a' consuelt ragionamenti.

Torel. Io, voglio avervi detto, che non è da badar molto nè poco a rimetter mano: da che noi siamo alla decima tornata, e dieco Canti tuttavia ci restano del Paradiso e se vogliamo nelle tornate di questa servare la misura delle altre due Cantiche, pensate che

ne abbiamo tre senza più. Dunque eccomi col C. nostro Dante : O sodalisio eletto alla gran xxiv.cena Del benedetto Agnello, il qual vi ciba St, che la vostra voglia è sempre piena. Un grand' uomo prese ques a cena dell' Agnello benedetto, per la Cena eucaristica. il che importa , che anche i grandi uomini sono uomunt, e non pongono sempre mente; come egli non pose mente qui, che noi siamo in paradiso, dove non è eucaristia nè altro sagramento : e pertanto questa cena è quello di cui e detto nell'Apocalisse C. xix. q; Beati qui ad caenam nuptiarum Agni cocati sunt: ed è la medesima, che Cristo avea promessa agli Apostoli. Ut edatis et bibatis super mensum meam in regno meo : il che non è altro, che il godimento della gloria del cielo. Si che la costra coglia, ec. felicità compiuta di qui convitati! rimaser sempre sazi, senza nausea; ma con fame e diletto continuo. Se per grazia di Dio questi preliba Di quel, che cade della sostra mensa. Anzi che morte tempo gli prescriba. Questo preliba è ver-Iso assar caro qui : Se costui assa; gia anzi tempo qualche resticemolo di quelle dape. La metalbra è manifestamente presa dalla Cananea del Vangelo: nam et catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa dominorum

suorum; e vedi quanto bene innestato! gli prescriba, è gli assegni, gli ponga. Ponete mente alla sua vogha immensa, E roratelo alquanto: voi bevete Sempre del fonte, onde vien quel ch' ci pensa. quel roratelo è una vera rugiada. che pensa: io l'intendo, di che si da cura, e pena. Questo esempio della Vita di S. Doratea (181), mi par tutto il caso: E digli, che se ne vuole più ('delle mele, e delle rose di paradiso), che se ne pensi come ho fatto io; si che egli venga per esse al giardino, dove ne vo' to: cioè s' argomenti.

Zev. Questo pensa m'era sempre paruto di poco valore, ma ora m'è cresciuto dieci tanti di pregio,

Torel. Mi piace. Così Beatrice: e quelle anime liete Si fero spire sopra fissi poli, Fiammando forte a guisa di comete. si cominciarono girare intorno a se stesse, e girando gittavano razzi, bella immagine! nuovo è il modo di dire, Si fero spere, ec. che vale; Si misero a ruota, come sfere. I idea di comete risponde al raggiando, cioè saettando una chioma di raggi. E come cerchi in tempra d'oriupli Si giran sì, che'l primo a chi pon mente. Quieto pare, e l'ultimo che soli, questo è dipingere le cose in essere. in

tempra, è in congegnamento, ordigno: che è un dire, come cerchi in macchina d'oriuolo, il terzo verso vola da sè propriamente, Cost quelle carole différente Mente danzando, della sua ricchezza Mi si facean stimar veloci e lente. carole, per Amme carolanti. modo poetico, e Dantesco. Questo costrutto è inteso variamente, io lo spiego in un modo diverso dagli altri. Innanzi tratto, con molti codici io leggo della, non dalla; e dopo stimar, pongo la virgola; et indi spiego: Così quelle anime girandosi differentemente, cioè altre veloci e altre lente ; mi si faceano stimar della loro ricchezza : il che importa , che dalla velocità e lentezza del loro roteare, gli davano ragion di giudicarle più o meno ricche di gloria. Sicchè quel veloci e lente ha forza di , come veloci e lente. Di questo costrutto mi dà esempio Lugrezio (1111. 718 ); dove, parlando de' galli, che fanno fuggir i leoni ferendogli negli occhi con certi semi che scoccano da' loro corpi, dice; che con questi semi Pupillas interfodiunt, acremque dolorem Praebent, ut nequeant contra durare feroces. Questo feroces così solo, vale per un quantumvis feroces: cioè, Comechè e'sieno così feroci, non possono patri la vista de' galli.

Pour. L'avete colta, pare a me. così una lingua ajuta e chiarisce l'altra. Or quanto al luogo di Dante, mi pare che la sentenza co-sì spiegata da voi, vada troppo più ragione-vole, che in altro modo.

Torel. E così pare anche a me: e pertanto ripudio ora la spiegazione, che mi ricorda aver data già a questo passo; cioè & Quelle carole, danzando differentemente; della ( per la ) loro ricchezza ( la qual era dia versa secondo i gradi di gloria di ciascuna ) mu si faceano sumar veloci e lente ». Non mi piace: conciossiachè, per istimarle veloci e lente, bastava pure il vederle con gli occhi; e non era anche luogo da poterle giudicar tali, per un'argomentazione tratta dalla più, o meno loro ricchezza. la qual ricchezza Dante non poteva conoscere nè apprezzare per sè sì la dovea ritrarre dal diverso muovere della lor danza, che egli bene wedea. Or segue: Di quella che notai di più bellezza, Vid' io uscire un fuoco sì felice, Che nullo vi lasciò di più chiarezza, notaste forza di quel felice! vuol dire, che mostrava nel raggiare tanta di gloria, ec. Era S. Pietro. E tre fiate intorno di Beatrice Si volse, con un canto tanto divo, Che la mia fantasia nol mi ridice. In quanti diversi e bei modi atteggia costui questa medesima idea! Nel C. xiv. 81 avea detto, che tra l'altre vedute Si vuol lasciar,
che non seguir la mente: e qui con altrettanta vaghezza, ma variato, e quel canto tanto
divo! che giojello! Però salta la penna, e
non lo scrivo; Che l'immaginar nostro a cotai pieghe, Non che'l parlare, è troppo color vivo.

Rosa M. Hui! queste pieghe m' han dato da pensare più ch' uomo non crede; e non sono ancora affatto contento di me medesimo.

Tours. Sì, eh? Credete pure, che io medesimo non mondai nespole. Sappiate per altro, che dove generalmente fu letto troppo, alcuni MSS. leggono poco: il che dovrebbe forse agevolare l'uscita di questo laberinto, mi pare. ma ditemi: come lo spiegate voi?

Rosa M. Dirò con vergogna, da che ella vuole. Apparisce certo, che Dante prese qui queste pieghe per metafora del dipingere, avendo aggiunto il color troppo, o poco vivo. Ora questa del dipinger le pieghe è una parte assai difficile della pittura, per allogar bene gli scuri nelle parti che rientrano, ed i chiari in quelle che sporgono, per non farle crude e secche, o troppo ricacciate di tinta, ma molli e sfumate nel passar dal chiaro allo scuro, così sottosopra vidi io spiegare a

chiosatori Ma egli è altresì da notare ( quello che da nessuno vidi auche notato ), che Dante parla qua di canto, e di canto divino; e che al canto dee qui essere appropriata l'idea della p.ega. Ora la piega s'aggiusta bene alla voce, passando da una nota all'altra dolce e mollemente, o no; cioè abbassandola e levandola; come si fa nelle pieghe de prinni; e conducendola senza salti duri, nè crudi guizzi, ma come per isdrucciolo soavemente ( il che nella Tancia è detti, portar la voce : ed Orazio, liquidam cocem ). Pertanto il Poeta ha usato questa voce pieghe, per la somighanza che ha il piegar della voce colle pieghe sudette; e volle dire in sentenza; Se è difficile al pittore il ben rappresentare le pieghe delle vesti; quanto più alla penna il rassemprare cotai pieghe, io dico del canto, in parole! ella non ha colori da ciò, cotai pieghe; cioè di tal natura, che non vanno in parole, e che a stento ( nota racalzo! ) possono essere eziandio immaginate.

Tonel. Affogaggine! e voi non siete contento di questa spiegazion vostra? io darei il ben di Dio, se ne avessi, per averla trovata 10. Vi dico, che questa vostra è così bella e vera sposizione, che Dante medesimo ve ne bacerebbe: e al tutto non credo, che altre possa dirsi di meglio: e che a dirne altro, sa-

rebbe uno spropositare. Seguite ora.

Rosa M. Sopra la parola sua, io dunque me ne terrò contento; ed anche me ne terrò da qualcosa, da che a lei così piace. O santa suora mia, che sì ne preghe Devota per lo tuo ardente affetto, Da quella bella spera mi disleghe, dolce e santo parlare! Tu mi sciogli ( dice ) coll' ardore del tuo affetto, dalle carole della mia spera. È bello avvedimento del Poeta, di fargli nominar Beatrice; Suora mia santa; continuando lassù il linguaggio che gli Apostoli davano qui a' fedeli di Fratelli e Sorelle. Poscia fermato il fuoco benedetto, Alla mia donna dirizzò lo spiro, Che favellò così com' io ho detto. Qui si vede, senza dirlo, che S. Pietro s' era mosso da sù, e venuto verso Dante: e questa è arte del variar così l'atto del dire; come altresì qui medesimo questa, del recitar prima le parole di S. Pietro, e dir poi, che egli s'era fermato, e dettele. Ed ella: O luce eterna del gran viro, A cui nostro Signor lasciò le chiavi, Ch' ei portò giù di questo gaudio miro. nostro Signor: ecco la seconda volta, che Cristo è cosi nominato senza l'articolo: proprietà del solo nome di lui: se non che credo che sia anche di nostra Donna. la prima fu , parlando

Dante a Bonifacio viir. ( Inf. xi. 90 ) quanto tesoro volle Nostro Signore, ec. di questo guudio miro La potestà delle chiavi che diede Cristo a S. Pietro, l'ebbe dal Padre. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Omnia mea tua sunt; et omnia tua mea sunt. Tenta costut da punti lievi e gravi, Come ti piace, intorno della fede, Per la qual tu su per lo mare andavi. bella cotesta ricordanza fatta a S. Pietro! quantunque a dir vero, la fede per cui egli andava sul mare come sull'asciutto, non era la teologica, della qual parla qui Beatrice. ma a poeta non si fanno le ragioni così pel sottile. S' egli ama bene, e bene spera e crede, Non t'è occulto, perche'l viso hai quivi, Ov ogni cosa dipinta si vede. Ma perchè questo regno ha fatto civi Per la verace fede; a gloriarla, Di les parlare è buon ch'a lui arrivi Io mi sto, a chiosar questa terzina, con quelli che l'intendon così: Ma perocchè la vera fede ha mandato costà quanti ci son cittadanı; egli è ben fatto, che per più glorificarla ; cioè per acquistarle onore parlando di lei qua nel mondo, e mandar quassà nuovi cittadini ( la ragion medesima è chiaramente allegata da Beatrice, più avanti, nell'atto della speranza ); egli è, dissi, ben fatto che a lui tocchi di parlarne qui innanzi. Di questo valore del verbo arrivare, ho io notati questi due esempi del Sacchetti. Nov. 51. Ma rade volte se ne arriva bene (ne'ncoglie, ne'ncontra), come àrrivò a Ciolo. E Nov. 211. Non mi pare che certi arrivassero molto bene, in volere assaggiare d'una vivanda.

Pomp. Sottosopra mi par quel desso.

Rosa M Si come il baccellier s' arma, e non parla, Fin che'l maestro la quistion propone, Per approvarla non per terminarla. Bella e chiara mi pare questa sentenza; chi ponga mente, che approvare non val qui giudicar buono ( come è il nostro laudare delle opere pubbliche, che latinamente diceano probare, come ci dicono assai iscrizioni ); ma provar con ragioni, e mantenere alcuna proposizione; lasciando al maestro il diffinirla perentoriamente. Gli esempi ho trovato io, che non erano nella Crusca, eccone, Guitt. lett. 16. 96. In acquistar voi, posso dire ch' io perdei come il fatto approva. Pallad. 1. 3. Queste cose approvano la bontà dell' aere. e n'avres altri, ch' io taccio. Così m' armana io d'ogni ragione, Mentre ch'ella dicea, per esser presto A tal querente, e a tal professione. Di buon Cristiano; fatti manisesto: Fede che è! Ond io levai la fronte In quella luce, onde spirava questo, spirava

mi venia lo spirito di queste parole, così di sopra disse, che esso Lume Alla mia donna dirizzò lo spiro. Poi mi volsi a Beatrice; ed essa pronte Sembianze femmi, perchè io spandessi L'acqua di fuor del mio interno fonte. netto e vago parlare! La grazia, che mi dà ch' io mi confessi, Comincia' io, dalla l'alto primipilo, Faccia li miei concetti essere espressi, pio e gentile esordio! confessarsi per aprirsi ad uno, è proprio della linguat e dicesi così confessarsi ad uno, come da uno: chi ha letto i Classici, ha del dignitoso quel Primipilo.

Torel. Questo Primipilus era nella milizia Romana il capitano della prima Centuria de' Pilani, o Triari, che dicevasi Primum Pilum, ed era così chiamato da portare un giovellotto, ovvero dardo da lanciare; la cui asta era lunga cinque piedi e mezzo; e il ferro in punta triangolare, nove once.

Rosa M. E questo è altresi bene d'aver saputo. E seguitai; Come il veruce stilo Ne scrisse, padre, del tuo caro frate, Che misse Roma teco nel buon filo; Fede è sustanzia di cose sperate, E argomento delle non parventi; E questa pare a me sua quiditate. Bella diffinizione di S. Paolo (Ebr. XI); Fides est sperandarum substantia rerum, arm

gumentum non apparentium. Allora udì: Dirittamente senti ; Se bene intendi , perché la ripose Tra le sustanze, e poi tra gli argomenti, vuole dunque la spiegazione delle due parti di essa definizione. Ed io appresso: Le profonde cose, Che mi largiscon qui la lor parvenza ( che io veggo qui ), Agli occhi di laggiù son sì nascose, Che l'esser lor e' é in sola credenza, Sovra la qual si fonda l'alta spene: E però di sustanzia prende intenza, nettamente espresse cose tanto sottili! In somma la fede si dite sostanza, cioè fondamento e materia delle cose che uom dee sperare, avendole prima credute. intenza, vale denominazione, come il Buti la spiega. E da questa credenza ci conviene Sillogizzar, senza avere altra visita; Però intenza d' argomento tiene: cioè, sopra essa fede è da argomentare, senza altro rincalzo di ragione umana, circa le cose non parventi. Allora udi : Se quantunque ( quanto mai ) s' acquista Giù per dottrina fosse così 'nteso, Non v' avria luogo ingegno di sofista: cioè, Se ogni dottrina del mondo fosse appresa tanto bene, come su questa, il ghiribizzar degli stolti non ci avrebbe avuto luogo. Così spirò da quell'amore acceso; Indi soggiunse: Assat bene è trascorsa D'esta moneta già la

lega e'l peso, questo trascorsa, detto di moneta, dee valere esaminata; come si dice del trascorrere un libro, una materia, e di ciò ho simile esempio nel verbo passare (che vale il nostro trascorrere) nella Vita di S. Eugen. 374. Abbiamo passato con sicuro stu-

dio i sillogismi de' filosofi.

ZEV. Questa metafora quadra bene in questa materia di fede; nella quale ha tanto luogo eziandio il falsare, proprio anche delle monete Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. cioè; Di', questa conosceuza l'hai tu veramente, o parli per detto altrui? continuando la metafora. Ed io: Sì l' ho sì lucida e sì tonda, Che nel suo conio nulla mi s' inforsa. Bizzarro e vero senso da questo tonda, che in opera di monete, vale intera: da che, essendo talora smozzicate o rose per frodo, perdono il rotondo, anche quel lucida, cioè chiara, dice che non fu rasa o scema nelle forme, ma tutta spiccata v' è l'im-. pronta del conio ; sicchè non dà luogo a forse, nè a dubbio. Appresso uscì della luce profonda, Che lì splendeva; Questa cara gioja, Sovra la quale ogni virtù si fonda, Onde ti venne? ed io: La larga ploja Dello Spirito Santo, ch' è diffusa In su le vecchie e'n su le nuove cuoja ( membrane de' due testamenti ) È sillogismo, che la mi ha conchiusa Acutamente sì, che 'n verso d' ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa. Ecco i passi del credere, tolti da S. Paolo: Fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi. La fede adunque venne a Dante per la parola di Dio, che è nel nuovo e nel vecchio testamento. In fatti la fede è, credere a Dio che ha parlato : le sue parole ivi son recitate. Or questo essere la Scrittura santa parola di Dio, è l' sillogismo, ovvero argomento che la conchiude, e dimostra sì acutamente, che verso questa; ogn'altra dimostrazione è ottusa: cioè, non sa prova sì acuta. Oppone questo ottusa all' acutamente di sopra,

Torel. Anche la Geometria gli dà bella e vera metafora, tutto fa buon giuoco a siffatto poeta.

Zev. A questa dimostrazione però restava una difficoltà da risolvere. Va bene, che la parola di Dio avesse così certificato Dante: ma come sapeva egli però, la Scrittura essere parola di Dio? Ecco: Io udi' poi: L' antica e la novella Proposizione, che sì ti conchiude, Perche l'hai tu per divina favella? Queste due che chiama proposizioni, sono i due testamenti : e gli chiama così , per mantener la data del sillogismo, che di proposizioni si forma. ti conchiude: rimbecca il la m'ha si conchiusa. Ed io: La pruova, che'l ver mi dischiude ( cioè, la Scrittura essere parola di Dio), Son l'opere seguite, a che natura Non scaldo ferro mai, nè battè ancude. Bell' uso riciso di queste metafore, tirate a servire per senso proprio! Le apere che seguirono, ne furono adunque la preva. ma quali? le miracolose, alle quali la natura non potè aver posto mano: e ciò con quanto viva metafora posto sugli occhi! La prima di queste opere è l'avveramento delle profezie; che è cosa sopra natura: e dopo questo, i miracoli fatti per approvare le verità rivelate in essa Scrittura.

Pomp. Questa è veramente prova calzante. S. Agostino allegava il giudizio della Chiesa, che quegli scritti defini essere dettato di Dio: Ego evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae catholicae firmaret auctoritas.

Zev. Vero: e sì questa, come quella è d'ugual peso. Qui è mossa a Dante una difficoltà: Risposto fummi: Dì, chi t'assicura Che quell'opere fosser? quel medesmo Che vuol provarsi, non altri il ti giura. Io tengo qui l'appuntar vostro, Giuseppe; ponendo il punto d'interrogazione dopo il fosser, non dopo il provarsi, che è in tutte le stampe; e

Bell, di Dante T. VI. 5

recito qui le vostre parole « : Pessima interpunzione! Bisogna variarla così ( come feci
io ); e'l sentumento è tutto chiaro : Chi t'assicura che fossero quelle opere? cioè che avvenissero que' miracoli? Nessun' altro tel giura od afferma, se non quello stesso che vuole, o dee provarsi per essi miracoli; cioè i
due testamenti « Egli è un dire; Questo è circolo vizioso; provar la cosa medesima che dee
esser provata; il che è andare nell'un via uno.

Rosa M. Evidentissima verità, degna dell'

ingegno suo , Sig. Giuseppe.

Torel. Io non vorrei, che amore vi facesse vedere di là dal vero.

Zev. State pure. Dante con un colpo riciso taglia il nodo per mezzo. Come so io, risponde, quelli esser veri miracoli? Io il so tanto certamente, che io a chi tutti me li negasse, vorrei concedere non essere mai fatto nessun miracolo, or questo mi scusa mille miracoli, conciossiachè certo il mondo ha creduto in Cristo: or se egli ha staredato senza iniracoli, questo è tal miracolo, che tutti i possibili verso questo solo son nulla: Se'l mondo si rivolse al cristianesmo, Diss' io, senza miracoli; quest'uno E' tal, che gli altri non sono 'l centesmo.

Rosa M. Invitta e meluttabile dimostrazio-

ne! s gillata da lui con questa trionfatrice terzina: Che tu entrasti povero e digunto In campo, a seminar la buona pianta, Che fu già vite ed ora è fatta pruno, superba ripresa! con figura di ellissi, che dice più d'un milion di parcle. Tu (dice in sentenza) entrasti, o Pietro, in questo bosco antico del mondo a coltivarlo; e lo facesti campo gentile (comechè ora inselvatichito); senza rincalzo alcuno di mondam ajuti e argomenti, con un brano di rete in cello, dispetto e vile, or come dover tu persuadere al inondo la fede in Cristo? che ragion v'era non che d'aspettarlo, ma di pure immaginarlo possibile? E nondimeno il mondo la creduto.

Torer. Era ciò, che delca tanto a quell' empio letterato di Francia, al sentitsi ad ogni più sospinto romper l'orecelhe e niquelle parole; Dodici facchini hanno però piantato il cristianesimo: ed egli ci promettea di revesciarlo con molto meno, ma elle furon parole le sue, egli è morto, e il cristianesimo tuttavia dura; nè par che veglia morire.

Rosa M. Finito questo, l'alta corte santa Risonò per le spere un Dio locliumo, Nella melode che lassà si canta. Nobile è questa inmagnie, di far che per tutte le sfere si canti il Te Dewn, ringraziando Dio della pura pro-

ression di fede fatta da Dante: forse meglio, del mentovato trionfo della religione di Cristo. Risonò è attivo; come dicesse, Cantò. Dio lodiamo è appunto l' Inno Te Deum laudamus. Gio. Vill. xii. 3 Sonando le campane a Dio lodiamo, così si dice Sonare a Prima, a Capitolo, a Signore; cioè a Messa. la melode che ivi si canta è il Sanctus, Sanctus, Sanctus, ec. E quel baron, che sì di ramo in ramo Esaminendo già tratto m' avea, Che all' ultime fronde appressavamo. Di ramo in ramo è, d'una altra questione, fin presso all' ultima. cara metafora, all' uso suo! Ricominciò; La grazia, che donnea Con la tua mente, la bocca l'aperse Insino a qui, com'aprir si dovca, vago rivolgimento di questo verbo donneare all' uopo presente! nella Scrittura l' amor divino che a sè lega le anime, è sempre adombrato sotto l'immagine delle nozze. la sola Cantica basta per mille prove. Sì ch'io approvo ciò, che fuori emerse: Ma or convien esprimer quel che credi, E onde alla credenza tua s' offerse. Il richiede qui d'una specificasta professione di fede, aggiugnendo da chi il unbolo sosse proposto da credere. O santo padre e spirito, che vedi Ciò che credesti, si che tu vincesti Ver lo sepolero più giovani piedi, C'è chi appunta qui il nostro Poeta di

fallo di storia; che Non fu vero ( dice ), S. Pietro esser corso al sepolcro prima del giovane S. Giovanni, come qui accenna: anzi a rovescio, questi praecucurrit citius Petro. Ma se Dante ebbe l'occhio scrivendo a questo passo di S. Giovanni ( xx. ), come non è da dubitarne, ed ivi è notata si chiaramente questa particolarità; egli dovette ben essere peggio che Calandrino, se lo intese del correre verso il sepolero, e non anzi dello entrar dentro: il che infatti fece S. Pietro prima dell'altro, ed è notato quivi medesimo. Ma che? esso Dante spiega ben se medesimo nel libro de Monarchia; come osservarono i Savi, ove dice; Ipsum ( Petrum ) introiisse subito cum venit ad monumentum, videns-alium discipulum cunctantem ad ostium.

Pome. Dovrebbono bene questi saputi aver oggimai imparato andare col feltro a'piedi, in appuntare i sommi Maestri; a'quali è da aver sempre rispetto, eziandio allorchè, come uomini, presero qualche sbaglio eziandio manifesto.

Rosa M. E tuttavia questa cosa va spesso con altri piedi. Segue: Comincia' io; Tu vuoi, ch'io manifesti La forma qui del pronto creder mio, Ed anche la cagion di lui chiedesti. Ed io rispondo; Io credo in una

Dio Solo ed eterno, che tutto'l ciel muove, Non moto, con amore e con disio. Questa muover che Dio fa il cielo così, è spiegata in diverse maniere: dirò anch' io la mia. Mi pare che sia cosa più degna di quel gran Motore, lo assegnargli per questo cielo che egli muove, le anime de' Beati, tirandole a sè come fine universale e beatifico delle ragione oli creature; e le muove con amore e con desio. L'amore è la fruizione amorosa; il desio è quella come fame, che non le lascia mai nauseare del godimento che pur le sazia, sicchè la vostra voglia è sempre sazia, avea detto di sopra; cioè contenta, e però non mai nauseata.

Torel. Questa è la sposizione più bella di quante io abbia mai lette, che non sono po-che: e con questa mi sto.

Rosa M. Sia con Dio. Ed a tal creder non ho io pur pruove Fisice e metafisice; ma dalmi Anche la verità, che quinci piove Per Moisè, per profeti, e per salmi, Per l'evangelio; e per voi, che scriveste, Poichè l'ardente spirto vi fece almi. Questa è la risposta alla dimanda di S. Pietro, sopra, v. 123. Ed onde alla credenza tua s'offerse, quinci, è di qua, del cielo, vi fece almi, è parola di gran valore: e vale; poichè lo Spi-

greti di Dio. E credo in tre persone eterne, e queste Credo una essenzia, si una e si trina, Che soffera congiunto sunt et este; cioè m queste ha luogo il sunt, quanto al loro numero; ed este (cioè est) dice la sua essenza, nuovo modo e vago di esprimere questo gran mistero.

Zev. Se non mi paresse una ciancia, vorrei aggiugnere: che questo sunt et est della
natura divina, ha luogo eziandio per proprietà di lingua, nel parlar nostro: perchè dicemmo già coll'esempio de'Fioretti di S. Francesco ( I loro letti era la nuda terra ), che
volendo esprimere che una cosa è la tale altra, si può accordar il numero del più con
quel del meno, ed e converso. Così dunque
mel caso nostro, essendo le tre persone un
Dio solo, potremo dire con proprietà; Questo che È un Dio, sono tre persone; ed anche: Queste che SONO tre persone, È un
Dio solo.

Rosa. M. L'osservazione di lei è vera, quanto essa è bella. Della profonda condizion divina Ch' io tocco [mo', (dell'esser uno e trino) la mente mi sigilla Più volte l'evangelica dottrina. Per aggiugnere il vero di questo concetto, mi par da richiamare a mente

l'uso che sa spesso Dante di imprenta ( che risponde a sigillo ed a sigillare ); ed è lo imprimere, o stampare una sorma, detto per metasora. Nel C. vii. 68, dove parla della bontà di Dio, che imprime sua sorma nelle cose create, dice; Non si muove La sua imprenta, quando ella sigilla: e così in più altii luoghi Similmente qui dice; L'evangelica dottrina mi sigilla più volte la mente della condizion divina, ch' io tocco mo'; cioè; il vangelo mi informa e stampa la mente (mi sa conoscere) in più luoghi di questo modo prosondo dell'esser divino, che io toccai testè.

Pome. A me par così certa la verità di questa sposizion vostra, come d'aver io a mo-

rire. Bravo , Filippo.

Rosa M. Sua gentilezza. Quest'è 'l principio, quest'è la favilla Che si dilata in fianzma poi vicace, E come stella in ciclo in me scintilla. Questa terzma può aver vari sensi, e buoni ciascuno. Io amo cotesto: Ciò che dissi del mio credere in Dio uno e trino, e del fonte dal quale attinsi, questa mia credenza, e il seme della fede mia, che in più altre cose si estende che sono da credere; la cui professione fo' io chiaramente.

Torel. Non si può meglio. Certo in opera di fede, Dante non la tenea sotto il moggio; ma la facea scintillare.

Rosi M. Come 't signor ch' ascolta quel che piace ( chi gli porta una grata novella), Da indi abbraccia il servo gratulando Per la novella, tosto ch' è si tace; Così benedicendomi cantando, Tre volte cinse me, sì come tacqui, L'apostolico lume, al cui comando Io avea detto: sì nel dir gli piacqui. Bel congedo del presente canto! Benedicendomi; non è da intendere, che un lume, qual era quivi S. Pietro, alzasse le mani, come fa il Papa: e però dice, che lo benedisse cantando ; cioè gli pregò mille beni. all'abbracciar poi del Signore, corrisponde il cignerlo tre volte, ad esso intorno girandosi, come avea fatto con Beatrice; E tre fiate intorno di Beatrice si volse ( v. 22. ); e come spiega esso medesimo al v. 12 del Canto seguente; Pietro per lei sì mi girè la fronte.

Toret. Eccoci al Canto xxv. Non posso negare, che il principio di questo Canto non m'abbia così un poco arrovellato contra i Fiorentini d'allora; i quali, avessero anche avuto tutte le ragioni del mondo di sbandeggiar Dante (che tante non credo n'abbiano avute); pure per questa dovean richiamarlo, anzi pregarlo che egli tornasse; che l'aver tal Poeta era la più pregiata e cara ventura, che altra città potesse aver mai; lad-

dove dell' averlo sì maltrattato, Firenze in grande onranza non ne sale: e dico meco medesimo; Deh! fosse stato Dante al nostro tempo de' Fiorentini d'oggidì : sarebbesi certo troppo più lodato di loro, che egli non si biasima di que' d'allora : massimamente veggendo i Fiorentini, questo loro Poeta ammurato e levato così a cielo dagli strameri. Se mai continga, che il poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra, Siche m'ha fatto per piu anni macro. ha posto mano ; ha servito , ha dato materia. bel parlape! Vinca la crudella, che fuor mi serva Del bello ovile, or io dormi' agnello Nimico a' lupi, che gli danno guerra. Vedi l'uomo magnanimo, che eziandio nelle disgrazie e nel dimandar pace, non discende però dell' altezza dell' animo suo. Fui nemico, dice; ma non della patria, che nomina bello ovile; sì de'nemici, che come me tribolarone, così a lei sono crudeli.

Pomp. Vedi arte di secreta eloquenza I per giustificar se medesimo, ed accattar odio a' mioi avversari, sopra solvessi riversando la colpa. Io (dice) ben sono nemico di que' crudeli, che mi tengono rilegato dalla mia patria: ma come nemico? fo io loro, o feci la guerra? non punto; anzi essi la fecero e

C.

fanno a me. Io la soffra da loro, come fa l'agnello (personaggio onorevole che egli si piglia!); il quale non fa altro, che pattre da' più forti di lui; che sono i lupi su quali come ad ingiusti e spictati, ben fa ad esser nimico. Ma e'c'è altro, egli non si nunica con questi lupi (personaggio odioso, e da loro) per amor di sè proprio; sì del gregge, al quale pongono insidie e fanno la guerra; cioè della patria: nimicizia gloriosa, e propria di uom virtuoso, che ama et odia pur con ragione, e per fine altissimo del pubblico bene, non del privato, questo gli duole.

Torel. Ma e potrebbesi intendere inchiusa qui un'altra segreta ragione di più onore di Dante; cioè, che odiando i suoi nemici lui e danneggiandolo come faceano, recavano onta e danno alla patria in ciò; che il suo bene e male maggiore dimorava nell'avere, o nell'avere perduto cotanto nomo, il qual solo valeva tutta quella città. Or ciò non è un dire esagerato: che nell'Ecclesiastico è approvata questa sentenza (xvi. 5), ove dice; che un solo nom saggio e senuto popola un'intera città; dove in contrario una piena di cattivi e ribaldi, è vòta e diserta: Ab uno sensato inhabitabitur patria: tribus impiorum deseretur.

Zev. L'avete pita dal mazzo. Parmi di suggellar qui un mio concetto ( tocco già prima d'ora da me, o da chiechè altro si fu di noi quattro ), intorno al mordere che fa Dante in più luoghi Firenze. E' fu scritto un suttato, circa l' Amor patrio di Dante, da un chiarissimo uomo, (\*) nel quale con grande arte e dottrina sforzasi di proyare ; le trafitture che egli dà a quella sua patria, non da acerbezza d'animo indegnato e vago della vendetta; ma venir tutte da amor generoso, che con quella agra medicina intendea correggere, e tornare a sanità le viziose qualità di quel nobilissimo corpo: il che egli prova singolarmente con esempi di altri Scrittori, che similmente di forti rimproveri trafissero i vi-

(\*) Il Conte Giulio Perticari. Non è nomo al mondo, che più di me amasse e stimasse, ed ora ami nè stimi questo si dotto, gentile, umano e pio Signore, ed a cui più dolga della sua morte. Nondimeno non temo manifestarmi in questo contrario al parer di lui; credendo che a lui non sarebbe dispiaciuta questa mia libertà di parlare; e che forse, trovando buone le mie ragioni, si sarebbe mutato nel mio sentimento, tanto era vivo e puro in quella bell'anima l'amore del vero.

ziosi e i vizi del loro tempo, senza aver duto però sospetto di animosità nè di odio contro la patria. Ma per dirla come la santo, secondo mio usato; e' c' è una particolatich. che snerva ed annulla questa dimestrazione. Lascio dall' un de' lati il veleno delle parole che usa Dante, e le amare ironie, e le figure di puntura atrocissima, le quali al zelo non possono appartenere, ma sono lo stil pretto della mordacità, e della passione al possibile animata ed accesa; le quali non troviamo negli altri. Ma il punto maggiore sta qui; che questi Scruttori non aveano generalmente a pezza cagione alcuna di odiare coloro, che trafiggono colle parole: laddove Dante n'ayea la maggiore, che nomo potesse avere: cioè ingiurie cocentissime da suoi cittadini, ed animo ferocemente duro e implacabile contro di lui; per cui gli aveano tolte le cose più care e dilette che altri possa avere nel mondo; e ( ciò che à più intollerabile ) il merito de' più fruttuosi servigi, e dell'onore singolarissimo da lui fatto alla patria; gittandolo nella estrema povertà e miseria, fino a bisognargli accattare per Dio la vita dagli stranieri. In questo stato di cose, a sentir uno parlar di quella sua Firenze come fa Dante, che altro se ne può credere e dire, se non lui parlare fruga-

to da odio, e dispetto, e malvoglienza affocata contro di lei? Aggiungasi a questo; che nel detto termine di cose, a voler reputare a solo zelo d'amor filiale, a netta carità industriosa di ravviare a bene i viziosi suoi cittadini, senza mistura di sdegno, nè di alcun desiderio della vendetta; converrebbe creder da Dante una mansuetudine al tutto eroica; qual fu d' un S. Stefano, e de' più perfetti cristiani. Ora, senza far onta al costume di Dante ( che fu certo in tutt' altro incolpabile ), nessuno può concedergli tanto di onore; e tutti conoscono in lui ben altro, che questo abito miracoloso di mansuetudine e di dolcezza: anzi il Boccaccio medesimo ed il Villani ( che certo de'fatti suoi non iscrissero per biasimarlo ) s'accordano con gli altri nel dire, lui essere stato di animo assai risentito, e di spiriti anzi alteri che nò: per non dire, che egli medesimo nel Canto xiii. del Purgatorio confessa di sè; che egli non troppo con gl' invidiosi di perder gli occhi, ma si co'snperbi s'aspettava di dovere sudar lungamente sotto il carico de' loro sassi : Sì che lo 'nearco di laggiù mi pesa. Or dopo le dette cose, non fa forza il suo dare a Firenze il nome di bello ovile; da che la patria, come tale, non è nessuno ( salvo che un empio od un

pazzo ) che possa non amarka; veggendovi tante dolci cose e sì care, che gli rubano ne-cessariamente l'amore: ma basta bene, che contro i magistrati (e' governatori del tempo che egli ne fu cacciato, e gli altri rei uomini che a ciò dieder loro la mano, e tuttavia perseveravano nimicandolo, e pur volendolo sbandeggiato; egli ebbe animo fieramente avverso, e che dilettavasi del vitoperarli in nome di qualche vendetta; tanto dell'amarli egli parve lontano.

Torrication non posso non essere in tutto con voi. Or innanzi : Con altra voce omai , con altro vello Ritornerò poeta, ed in sul fonte Del mio Battesmo prenderò 'l.cappello. voce vale anche fama, potea ben dire, che sarebbe tornato col suo poema con altra fama, che non cra partito. Ma parendomi che egli qui continui la figura d'agnello, piglierei altra voce e vello, per qualità d'uomo attempato, Rotto dagl' anni e dal cammino stanco. Ma variarsi il pelo veggio, dice esso Petrarca del suo invecchiare. Cappello è la laurea, come spiega il Buti; ed è voce Franzese, secondo il Boccaceio in Ser Ciapo perello. Recandosi Dante ad onore la sua fede, che avea saldissima (come appare dai versi altimi dell'altro Canto addietro ), e avendo riguardo al suo sacro poema, spera di ricever la laurea di poeta sul suo battisterio: e però soggiugne; Perocchè nella fede che fa conte L'anime a Dio, quivi entra' io, e poi Pietro per lei si mi girò la fronte. Quivi entra' io, cioè al battisterio entrai nella fede. che fa conte, ec. questo potrebbe essere il Cognosco oves meas; e forse per aver l'occhio a questo oves, di sopra si chiamò Amello.

Pour. Appunto, la cosa è qui : dacchè Dante serivea sempre e pensava approvedutamente; e scrivendo ora, avea l'animo al detto innanzi e al da dire; essendo in quella sua gran mente le idee legate e ordinate insieme; e così facea il suo dettato più uno e mirabile.

Tonn. Indi-si mosse un lume verso noi Di quella schiera, ond'uscl la primisia Che lasciò Cristo de' vicarj suoi. I lumi, o splendori da kui veduti prima, erano alti: e però, come già San Pietro; così questo (che è San Giacomo) lo fa discendere a sè, per udirlo parlare, ed esso parlare a lui, la primisia, è il primo; cioè San Pietro. E la mia donna piena di letizia Mi disse: Mira, mira; ecco'i barone, Per cui laggiù si visita Galisia, quel Mira, mira, dice la leti-

zia detta di sopra. Si come quando il colombo si pone Presso al compagno, l'uno e l'altre pande, Girando e mormorando, l'affezione. Dante avea notato tutte le infinite particolarità della natura: e questo girar mormorando, è appunto l'atto e l'accoglicaza amoresa des colombi insieme.

Pomp. E che dite del suono di questo verso con tanti R, ed O! che rende il suon di quelle bestinole? anche il Greco TRUGO-NON sa questa imitazione medesima.

TOREL. Verissimo. Così vid'io l'un dall' altro grande Principe glorioso essere accolto, Laudando il cibo che lassà si prande. questo si prande è rima da maestro. Secondo grammatica, Dante ( che potea farlo ) adopera il prandere attivamente, come cenare; che ben si dice, censi un'insalatuzza, e forse ci avrà esempi anche del pranzare o prandere attivo. il cibo poi che in cielo si prande, è esso Dio vagheggiato, che sazia compiutamente la voglia dell'anima che lo vede : cioè la cena dell'eterno sodalizio. Ma poi che'l gratular si fu assolto ( absolutum ), Tacito coram me ciaseun s' affisse Ignito sì, che vincera 'l mio volto, ignito, affocato. Vinceva'l mio volto; chi dice preso velte per vista. Io m' accordo con chi spinga; Mi fe'. bassar la testa: e ciò che egli dirà di qui a poco, mostra vera questa sposizione. Ridendo allora Beatrice disse: ridendo di vedermi
così a capo basso: Inclita vita, per cui la
larghezza Della nostra basilica si scrisse. Da
alcuni fu letto allegrezza, per'larghezza. buon
l' uno e l'altro, io amo larghezza: che son
le parole della pistola di S. Giacomo, parlando della divina bontà; Qui dat omnilus
affluenter; e l'altra; Omne datum optimum
et donum perfectum, de sursum est, ec.

Rosa, M. Ma chi loda qui il bellissimo nostra busilica? nel quale è tanta di maestà e di gloriosa grandezza? Al senso dilicanssimo di Dante davano sempre innanzi le voci più vive e risentite, da figurar le sue idee.

Tores. E voi altresi avete anima fatta e formata a sentirle e notarle. Segue: Fa risonar la speme in questa altezza: Tu sai, che tante volte la figuri, Quante Gesit a tre se prin chiarezza lo spiego così questo concetto. Avea Beatrice pregato S. Giacomo, che interrogasse Dante circa la speranza: or dice; che ciò a lai troppo si conveniva, perchè dell'oggetto di questa virtù, che è la gloria, avea avuto più chiara e viva sperienza che altri; essendo stato sempre de tre da Cristo eletti a goder qualche saggio della sua glorificazione;

come nella sua trasfigurazione (Matt. xvn.); e nel risuscitamento della fanciulla (Marc. v.): e però egli avea in sè figurato più la speranza, avendo così partecipato della materia di lei. Leva la testa. son parole di S. Giacomo, con le quali avvera la sposizion data testè al volto, che Dante tenea basso, vinto dal troppo lume: e fa che t' assicuri; Che ciò, chè vien quassà del mortal mondo, Convien ch'a' nostri raggi si maturi. alto concetto è questo, e leggiadro: Piglia animo e vigore; conciossiacchè il lume di questo luogo non è ad abbagliare, si a perfezionare confortando la vista e le potenze di chi quassù viene dat basso mondo, e quel maturi scolpisce la sentenza micabilmente, e con vera espressione. Il che s' aggiusta al sentimento del Poeta espresso altre volte: Tu hai vedute cose, che possente Se'fatto a sostener lo riso mio.

Zev. Dante non parlava alla carlona, no: e quindi il bisogno in chi legge di notar tutte le cose e le parole per singula.

Torel. Questo conforto del fuoco secondo Mi venne: ond'io levai gli occhi a'monti, Che gl'incurvaron pria col troppo pondo. vuol dire; levai gli occhi a quel lume, che prima me li avea fatti bassare ( ed ecco novella prova della posizione del volto). Mentre Dante scri-

vendo questi versi, volea dire, Levai gli occhi, gli corse nella mente il versetto del salmo (86) Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi; e senza badare più
là, ne pigliò per sè la figura. Poichè per grasia vuol che tu t'affronti, Lo nostro Imperadore, anzi la morte Nell'aula più segreta co'suoi
Conti. A Dante tutto fa giuoco e'l nobilita.
t' affronti, è t'acconti, t'abbocchi; cioè ti rappresenti a fronte a fronte co'primi Baroni del
suo consiglio intimo e quindi affrontarsi è usato anche, per lo scontrarsi degli eserciti in
battaglia.

Pour. Vero: e per la stessa somiglianza che ha a fronte a fronte, come a bocca a bocca, dicesi anche abboccarsi in alcuno, per iscontrarsi, abbattersi in lui: e l'ha il Cecchi, Stiav. I. 2.

Torre. Bello ed utile uscir di via è cotesto, che giova a fare altrui impratichir della lingua. Ora tornando in cammino: da che ( disse ) Dio ti fa questa grazia, che è detta; Sì che veduto il ver di questa corte, La speme che laggiù bene innamora, In te ed in altrui di ciò conforte; ordinerei così; Sì che avendo tu veduto questa gloria in essere ( ecco il ver ), tu conforti in te e in altrui la apeme di ciò che vedesti: come dicesse; La speme di questi beni innamora sì bene tutti laggiù; ma ha bisogno di conforto e vigore: perchè l'oggetto della speranza è, secondo S. Tommaso, bonum possibile et arduum. E potrebbe anche ordinarsi altrimenti; Conforti la speme in te e in altrui di ciò: cioè con ciò, con rapportare ciò che hai veduto.

Rosa M. Vedi, sentenza che era chiusa qui dentro, e non si parea.

Torel. Il senso di questo costrutto è ancora sospeso, ed è or suggellato, ora ricapitandolo, dice; Da che Dio ti elesse a veder tanta gloria, acciocchè tu conforti te ed altrai ad arrivarvi; Dì quel che ell' è, e come se ne'nfiora La mente tua, e di onde a te venne: Così seguio 'l secondo lume ancora. Qui Dante dà un atto diverso alla sua risposta, facendo che Beatrice il prevenga, rispondendo al quesito: E quella pia, che guidò le penne (pia il vuol de due sillabe ) Delle mie ali a cost alto volo, Alla risposta così mi prevenne: vedremo poi il perchè: La Chiesa militante alcun figliuolo Non ha con più speranza, com' è scritto Nel sol che raggia tutto nostro stuolo, torna a ciò ch' avea detto del volume che è Dio, nel quale i Beati leggono tutte le cose. Però gli è conceduto, che d' Egitto Vegna in Gerusalemme per vedere, Anzi che'l militar gli sia prescritto. Bello! la sua viva

speranza gli ha meritato la grazia di assaggiar le cese di qui, prima della morte, vedemmo già questo prescrivere, per terminare; prima d' avere il ben servito, questa lode, che in bocca di Dante sarebbe sconcia, Beatrice la si prese da sè. Gli altri due punti, che non per sapere Son dimandati, ma perch'ei rapporti Quanto questa virtà t'è in piacere, A lui lasc' 10; che non gli saran forti (difficili), Ne di jattanzia ( come sarebbe stato il darsi lode egli stesso della propria speranza; e però questo ho fatto 10 ): ed elli a ciò risponda; E la grazia di Dio ciò gli comporte gliene conceda la grazia. Come discente, ch' a dottor seconda ( seguita ) Pronto e libente in quel ch' egli è esperto, Perche la sua bontà si disasconda (bontà, è valore, o profitto) Speme, diss' io, è uno attender certo Della gloria futura, il qual ( cm ) produce Grazia divina e precedente merto

Zev. Per distinguerla dalla prosunzione.

Tores. Da molte stelle mi vien questa luce; da molti dettori beati: Ma quet la distillò nel mio cor pria, Che fu sommo cuntor del sommo duce: Davidde. Sperino in te;
nella sua teodia ( nel canto di lede a Dio )
Dice; color che sanno 'l nome tuo: E chi
nol sa, s' egli ha la fede mia? ( Sperent in

te qui noverunt nomen tuum. Salm. IX. ) Tu mi stillasti con lo stillar suo; di David, ribadendomi le sue parole : Nella pistola poi ; sì ch'io son pieno, Ed in altrui vostra pioggia repluo: quasi ripiovo la pioggia vostra. sono pieno, e ribocco. Quello che nella sua Pistola dice S. Giacomo della speranza, debbe essere al C. v. 7. 8. Mentr' io diceva, dentro al vivo seno Di quello incendio tremolava un lampo Subito e spesso, a guisa di baleno. Vaga e dolce immagine della gioja, che mostrava S. Giacomo del ben rispondere del suo discente, quel tremolava subito e spesso, dipigne al vivo il balenar con guizzo affollato, che veggiamo talor la state. Indi spirò, questo spirare, in luogo di parlare, usato qui ed altrove da Dante, rincalza ed approva la spiegazione de' flavilli di sopra, per canti; che l'uno e l'altro porta un muover d'aria con suono. L'amore ond'io avvampo Ancor ver la virtù ( la speranza ), che mi seguette Infin la palma ed all'uscir del campo, bello ! in vece di dire, fino a terminata la pugna del martirio. Vuol ch'io respiri ( spiri da capo ) a te, che ti dilette Di lei ed èmmi a grato che tu diche Quello che la speranza ti promette. Ed io; Le nuove e le scritture antiche Pongono il segno:

prescrivone il bersaglio, o'l fine della speranza ( ed esso; Lo mi addita ) Dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Io appunto et ordino così questa terzina, con un prode uomo;; ponendo che San Giacomo, appena udito da Dante nominar questo segno della speranza, senza lasciar a Dante fornire il costrutto, l'interrompa dicendo; Mostrami questo segno: e Dante poi comple nel terzo verso il suo parlare, de' quali rempimenti, o salti del discorso, abbiam veduti in questo poeta non pochi: tutto per indur varietà.

Rosa M. Veramente mi piace, come ingegnoso e ragionevole, questo ordinamento di costrutto. tanto meglio, che il rappicco seguente del discorso mi par che lo mostri verissimo; mostrando in esso il Poeta il segno appunto della speranza: Dice Isaia, che ciascuna vestita Nella sua terra fia di doppia vesta; E la sua terra è questa dolce vita. ecco il segno; la doppia gloria, dell'anima e del corpo. Il passo poi d'Isair è questo; In terra qua duplicia possidebunt: lactitla compiterati erit eis: e quel vago ripigliare: E da sua terra è questa dolce vita; quanto soave! E'l tuo fratello (San Giovanni ) assa vie più digesta Là, dove tratta delle bianchie stole, Questa rivelazion ci manifesta. digesta,

è un de' motti forti e spressivi di Dante, come dicesse; Il fratel tuo minuzzò più specificatamente questa cosa, delle stole e della gloria de'beati ( Apoc. C. vit. ). E prima, presso 'l fin d' este parole; cioè, poco prima del fine di queste parole; ma è detto con nuovo modo: Sperent in te, di sopra noi s'udi'; A che risposer tutte le carole. Bello il concetto ! e bella l'immagine, quanto possa essere! I Beati, udito giù nominar le stole, cioè la gloria de' corpi loro che aspettano cupidamente, sentono col desiderio raccendere la speranza del riaverli ; e però escono in quello Sperent che è detto di sopra, ma quel rispondere di tutto il paradiso il versetto medesimo, che affetto non desta in chi legge! che gli par sentire quel pieno coro esultante! Ed è da aggiugnere quel carole, in luogo de' Santi, che giravano a ballo; ed è parlar poetico di molta vivacità. Le carole poi son quelle, delle quali disse nel Canto di sopra ( verso 10 , e seg. ) che differentemente danzavano.

Pome. Oh! come bene ave'e voi, Filippo, notate queste bellezze, e la lor viva ragione! io non le avrei vedute, e vie memo spiegate tanto appuntino. Or viene co'tre lumi un quarto a compier la danza, e di chia-

Bell. di Dante T. VI. 6

rezza maggiore: Poscia tra esse un lume si schiarl, Sì che se'l cancro avesse un tal cristallo, Il verno avrebbe un mese d'un sol di. Questo è un altro degli indovinelli, secondo il gusto di Dante. vuol dire, che esso splendea come il sole. In breve la cosa è qui: l'inverno, essendo il sole in capricorno per un mese, ha il cancro di fronte; sicchè levando il sole, tramonta il cancro; e tramontando questo, l'altro si leva. Se dunque il cancro fesse un altro sole in quel mese, noi avremmo tutti quei trenta giorni il sole sul nostro emisfero; e però tutto il mese sarebbe un giorno.

Zev. La cosa è chiara, tuttavia non credo che queste di Dante sieno vere bellezze.

Pomp. Nè anch' io : e però ho detto, che questa sua immaginazione ha dell' indovinello; ed è da concedere al gusto di quel tempo, o all' ingegno di Dante, che talor dilettavasi di assottigliarsi, e dar alcun poco di briga a' lettozi. Ed è bene tener avvertiti i giovani, che sono naturalmente ghiotti di queste bizzarrie risentite ( ed essi le chiamau pensieri : che sono inezie ), acciocchè non le credan bellezze, per essere di tal Poeta. Or la similitudine che viene è ben d'altra qualità. E come surge, e va ed entra us

ballo Vergine lieta, sol per fare onore Alla novizia, e non per alcun fallo; come sarelabe, per leggerezza, o per vanità di mostrarsi o d'esser lodata. Ma quanta gentilezza ed eleganza in ciascuna parola, e in tutto if dipiato! Così vidio lo schiarato splendore Venire a' due che si volgeano a ruota, Qual conveniasi al loro ardente amore, volgersi a ruota, è bell'esprimere il ballo tondo, o la ridda. Venue danque quel lume per far onore a Beatrace; Misesi li nel canto e nella no-2a. gran forza ha quel mettersi! ed è entrare, aggiustarsi, il canto è, le parole che cantavano gli altri due: la nota, è la musica, in che era intonato; e forse forse, la battuta nusurata che dava il muovere al ballo.

Tores. Anche a me da qualche sospetto quel luogo del Purgatorio (C. xxx. 92), che notan sempre Dietro alle note degli eterni giri.

Pomp. E la mia donna in lor tenne l'aspetto, Pur come sposa tacita ed immota. ecco, che quel lume era venuto per far onome alla novizia Beatrice: ed è detta qui sposa, per accennar la grave e dignitosa bellezza del suo contegno. Questi è colui, che giacque sopra il petto Del nostro Pellicano; e questi fue D'in su la croce al grande uficio e-

letto. Che tenera cosa e pietosa, per disegnare la carità di Cristo morto per noi! il pellicano che col becco si ferisce il petto, e del sangue suo nutre e pulcini; come dicono. Qui è grande il nostro Poeta, nel trovare e disegnar nelle cose che dipinge l'atto e la parte più notevole, per aggrandirle e farle al possibile risaltare nel quadro. Nota qui di San Giovanni que' due privilegi, che gli davano vantaggio da tutti gli altri, e che egli dovez sentirsi ricordare più volentieri: l'aver dormito alla cena sul petto di Cristo, e l'avergli raccomandata morendo la propria madre, e postolo in luogo suo. D' in su la croce, è da dire co' miglior codici e stampe, meglio che di su, e vie meglio che in su. Quando si dice cosa fatta o avvenuta dovechessia, con qualche moto da luogo, si dice così. Il Passavanti, contando il miracolo d'una colomba. che avea col becco levata dall' altare, dove era posta, l'ostia consecrata, dice che la tolse d' in su l' altare, e'l Boccaccio più volte, e l Villam ha il medesimo. Or quanto al luogo presente; Cristo elesse all' alto uffitto Giovanni da la croce, in su la quale era confitto. La donna mia così ( cusì di-se ): m però piùe Mosser la vista sua di stare utteita Poscia che prima, le parole sue, ordina bene, e tutto è chiaro: Nè però le sue parole mossero da stare attenta la vista sua più
poscia, che prima. vuol dire; che per parlare a Dante, non s'era però sviata da mirare i tre, più dopo aver parlato che prima. e
più brevemente; come prima di parlare non
s' era distratta da quell' affisamento, così nò
dopo.

ZEV. Ben diceste: tutto è netto, tuttavia il

Dante non è da leggere al fuoco.

Pomp. No, no: già il dicemmo altra volta. Torel. E non è altresi da leggere al fuoco il passo che viene, al tutto Dante vuole aver il suo lettore ben desto: e però qui gli parla per forma, che per ricogliere il senso dee legger più versi, ma fatto un po'di ragione seco medesimo, trova ogni cosa non pur chiara, ma bella. Quale è colui che addocchia e s'argomenta Di vedere ecclissar lo sole un poco, Che per veder non vedente diventa. Il lettor intende qui d'uno, che sapendo dover il sole essere ecclissato in piccola parte, si sta tutto affisato a vedere; e rimane senza vista per aver troppo guardato. Ma a che, dice, questa similitudine? Leggete avanti; Tal mi fec' io a quell' ultimo fuoco. va bene questo rimaner Dante abbacinato: ma che ha far qui l'ecclissi? e, che è più,

l' ecclissi di poca parte del sole? Tira innan-74: Mentreche detto fu; Perche t abbagli, Per ceder cosa che qui non ha loco? Fino a qui il lettore nulla ne attinge. Segnita: In terra è terra il mio corpo, e saragli ( vi sarà, gli per et, come dicemmo ) Tanto con gh dltri, che'l numero nostro Con l'eterno proposito s'agguagli. Qui comincia il lettore antender qualcosa; cioè che Dante volea, o sperava vedere il corpo di S. Giovanni, dicendogli so Santo, che il suo corpo non avea loco l'sit, e che era terra in terra. Ma come in Dante questa voglia di vedere quel corpo lassu? Leco, deve al lettere Insogna una scicuza di cosa, che non è poi delle più remote dell'intender conaine Chi ha letto il vangelo sa, che, avendo Cristo'a S. Pietro ( che gli avea dimandato quello che sarebbe ta (a Naum ) risposto, Sic eum vol, marere donee ventam: quid ad te? i fratelli aveano franteso questa risposta, come avesse voluto dir Liro , che Gi vanim non morrebbe · Exit sermo inter fratres, quod discipulus ille non morntur; e questa credenza tuttavia durava in alcuni al tempo di Dante. l'inse adunque il Poeta di crederlo esso medesimo : e però, s' era messo a guardar fiso m quel sole, se potesse in alcuna cmbia di lui veder qualche

coma di quel suo corpo (ed in ciò si raffronta assai bene la similitudine di chi sta speculando l'ecclissi): e tanto vi tenne gli occhi, che abbarbagliò. Ecco spiegato ogni cosa. Rileggete adesso questi nove versi, e sappiate se e'sono chiari.

Zev. Poffare il mondo l' non c' è che apporre, ma (dirò per la terza e la decima volta) il Dante non è da leggere a vegghia: e al tutto in molti luoghi egli vuole lettori dotti.

Torel. Si; come Omero, Virgilio, Orazio: e per questo? Ma poneste voi mente a quel bellissimo modo di dire: tanto, che'l numero nostro Con l'eterno proposito s' agguagli? egli è quel dell' Apocalissi, donec impleatur numerus fratrum vestrorum; cioè, il corpo mio sarà terra con gli altri, finchè il numero degli eletti, fermato nel decreto di Dio, sia compito, udiste voi concetto notissimo, espresso con nuove forme di dire, che solo Dante potea trovare?

Rosa M. Gran poesia! e gran pennello di questo maestro! Segue ora S. Giovanni, dicendo; di Cristo solo e della Madre sua esservero ciò, che egli credeva di lui: Con le due stole ( di corpo e d' anima ) nel beato chiostro Son le due luci sole, che saliro: che

s'erano levate fuor della sua vista, come disse di sopra (C. XXIII. 86. 120 ): E questo apporterai nel mondo vostro, per isgannar la gente, che credesse, eziandio Giovanni colassù essere col suo corpo. A questa soce l'infiammato giro Si quietò, con esso il dolce mischio Che si facea del suon nel trino spiro. restò l'infiammato girar che faceano i tre lumi. con esso il, è col ( grazia di lingua ). mischio, è l'accozzamento armonico del suono o canto coll'aggirarsi. Or chi s'aspetta qui la similitudine, che trovò Dante di questo pronto quetarsi? ecco: Sì come, per cessar futica o rischio ( cessar, vale allontanar, sottrarsi ; cioè , per alleviar la fatica del vogare, o per isfuggire scoglio o secca ), Gli remi pria nell' acqua ripercossi, Tutti si posano al sonar d'un fischio. Che natia bellezza di parlar vivo, e proprio l

Ponte. Oh! vedi, questo posarsi di remi, è quello che Cicerone avea voluto esprimere col remiges inhibuerunt. Lib. I. de Orat. C. 33: Ut concitato navigio cum remiges inhibuerunt, retinet tumen ipsa navis motum et cursum suum, intermisso impetu pulsuque remorum. ma s'accorse poi ( e l'imparò da un barcajuolo ); che il posar de' remi non era questo inhilere altramenti, sì remos suspendere.

Zev. Questo potrebbe esser adoperato, per rintuzzar la prosunzione di alcuni saputelli, che della proprietà della lingua e delle parole, e di chi ci studia di forza, fanno le risa grasse. Cicerone confessa d'aver fallato, e se ne vergogna: ed essi se ne danno vanto, come licenziati a dir tutto ciò che lor cade in animo, in quel modo e forma che più loro aggrada.

Rosa. M. Bene accoccata, Signor Dottore. Ahi quanto nella mente mi commossi, Quando mi volsi per veder Beatrice, Per non poter vederla, ben ch' io fossi Presso di lei, e nel mondo felice! rimase abbattuto nell'animo, eziandio in quel luogo di delizie. intendi ora, che dolore fu il suo.

Zev. Io sentirei volentieri, qual ragione vogliam noi credere che Dante s'avesse di date a S. Giovanni tanto di luce sfolgoreggiante, sopra gli altri lumi che avea sugli occhi. che ve ne pare, Giuseppe?

Torel. Io ci pensai bene altra fiata, e mi sono acquetato di questa ragione; che S. Giovanni avesse tanta di luce per la giunta di tre aureole, come le dicono; di Martire, di Vergine e di Dottore, questa aureola è un crescimento di gloria accidentale, che i maestri in divinità appropriano a' Beati per quel-

le tre altissime qualità che ho detto. S. Giovanni su martire certamente; che su gittato in
una caldaja d'olio bollen'e: e se per miracolo
ne usch vivo, a lui sallì il tormento e la morte, non egli a questa; che certo l'animo ebbe pronto a dar la vita per Cristo. Fu vergine; come di lui canta la Chiesa. Fu dottore,
e'l più sublime di tutti: e però è detto Aquila, che si affisò con gli occhi nel prosondo
lume della eterna generazione del Verbo di
Dio. Queste tre splendidissime doti colle tre
aureole della gloria, gli diedero quello ssolgorar sì abbagliante.

Zev. Non vo'più avanti, nè cerco meglio. Rappicca il filo nel C. xxvi. e segue
C. così: Mentr'io dubbiava per lo viso spento;
xxvi. per la vista accecata; Della fulgida fiamma
che lo spense Uscì uno spiro, che mi fece attento; Dicendo: Intanto che tu ti risense; riacquist;
il senso. nuovo verbo, formato di colpo. Della
vista che hai in me consunta, Ben'è che ragionando la compense; cioè, che procacci dal
parlare e dallo imparare quel lume, che non
puoi aver dal vedere: ovvero; che ragionando
e imparando ristori questo po' del danno della
vista ammerzata, questo è il compenso. Cor
mincia danque, e di ore s'appunta L'anima
tua; e sa ragion che sia La v sta i i te smar-

rita, e non defunta. bello I Entra qui S. Giovanni a tentar Dante sopra la carità, e così ben comincia dal dimandarghi; In che si termina, raccogliendosi quási, la punta de'tuoi desiderj? Rispondi, sicuro del tuo timore d'avere perduto gli occhi. credi pure; non è morto in te il vedere, sì abbacinato. Perchè la donna, che per questa dia Region ti conducë, ha nello sguardo La virtù ch'ebbe la man d' Anania; la virtù che ebbe Anania verso Saulo (Att. Apost. 1x. ), che gli rendette il vedere. leggiadra immagine e dignitosa! e quanto cara cosa, l'introdurre qui la virtù degli occhi della Donna, per medicina di quelli di Dante! Io dissi; Al suo piacere, e tosto e tardo Vegna rimedio agli occhi che fur porte, Quand'ella entrò cal fuoco ond'ib sempr' ardo, quanti doloi e puri affetti son chiusi in questa terzina! fede, amore, riverenza: come dicesse; Mi fido di lei, e al suo piacer m'abbandono. essa m'ha padroneggiato, è già un pezzo, colla bellezza sua, e mi padroneggia, ma il modo del dire acceso e gentile, vince la bellezza del concetto medesimo.

Pomp. Così va: o e'la vogliano intendere, o no: le parole e l'eleganza dà un dieci tanti più di pregio alle cose; cioè la forma vince la materia. Zev. Vieu ora al rispondere: Lo ben che fa contenta questa corte, Alfa ed Omega è di quanta scrittura Mi legge amore, o lievemente o forte, forte e prosondo è questo concetto: ma volendo ghiribizzare su satto più oscuro che egli non è. Questa scrittura non è (credo io) la sacra Bibbia; ma è il valor continuato della metasora Alfa et Omega; cioè, lo scritto, e però val quanto a dire; Il sommo Bene, Iddio, è principio e sine d'ogni movimento, grande o piccolo, che mi porta ad amare, ma ciò Dante dice sotto sigura di cosa scritta, e lettagli da amore, e vale; Iddio è A e Zeta di questo libro d'amore,

Rosa M. Non è da muoversi, mi pare, da questa sposizione, ed io credo che assai delle volte, godendo i comentatori di trovar sempre misterj, fanno a Dante dir quello, che egli non pensava pure a mille miglia.

Zev. Così è troppo. Ripigha or Beatrice: Quella medesma voce, che paura Tolta
m' avea del subito abbarbaglio; che m' avea
assicurato del mio timore di avere perduto gli
occhi; Di ragionare ancor mi mise in cura;
E disse; Certo a più angusto vaglio Ti conviene schiarar: dicer convienti Chi drizzò l'arco
tuo a tal bersaglio. Anche qui io procederei

semplicemente: ti conviene schiarar, cioè dichiurare, sporre la cosa detta, con più angusto paglio, più tritamente; traendo la metafora dallo staccio, o dal crivello più fitto e sottile. Segue dunque dimandandogli, sotto la metafora a lui tanto cara dell' arco; Chi ti rivolse ad amar Dio? Ed io; Per filosofici argomenti, E per autorità che quinci (di qua, dal cielo ) scende Cotale amor convien che 'n me s'imprenti (pigli forma, si stampi). In fatti, siccome per ragione conosce l' uomo essere Dio; così per la medesima intende doverlo amare. l'autorità divina poi ferma apertamente questo natural dovere: Diliges Dominum Deum tuum, ec. Viene ora sponendo più sottilmente questo che ha detto. Che'l bene in quanto ben, come s' intende, Cost accende amore; perchè il bene è fine necessario della volontà, che non può non amarlo; e tanto maggio ( maggiore : fu usato anche in prosa ), Quanto più di bontate in sè comprende. Dunque all'essenza; ov' è tanto vantaggio, Checiascun ben che fuor di lei si truova, Altro non è che di suo lume un raggio; Più che in altra convien che si muova La mente amando di ciascun, che cerne Lo vero in che si fonda questa pruova, calzante argomento. Dunque a quell' essere ( che tanto vantaggia di

bontà ogn' altro bene, quanto porta l'esser lui fonte d'ogn'altro bene fuori di lui, e questo verso di lui una stilla ), a questo essere, dico, dee sopra ogn'altro muoversi l' amor di chiunque intende questa verità, che è fondamento di tal dovere; cioè, Esser Dio sommo Bene. in altra, è alla Latina, in aliam, verso, ad. Tal vero all' intelletto mio sterne Colui, che mi dimostra il primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne. Innanzi tratto, io leggo sterne (Lat. sternit), cioè mi stende innanzi, mi sciorina; cioè, mi mostra ragionevole. So che altri leggono discerne: ma il primo e fu usato altrove da esso Dante (C. x1. 24); ed è a 1che forma Dantesca : e così altresì leggo due altre volte qui sotto con molti codici. Ma chi è costui, che mostrò a Dante la cosa detta dell'amore?

Toret. Chi dice questo, e chi quello. Io, senza essere infinito, mi sto con que' che dicon Platone, la dove disse; Et his omnibus perspicuum esse ajo, Amorem Deorum omnium antiquissimum, augustissimumque esse (nel principio del convivio). Pigliando questo suo parlare per allegoria, importa; Dio essere l'amore, e'l ben primo di tutti: però è da leggere il verso di Dante così; Colui che mi dimostra, Amore essere il primo di tutte, ec.

Zev. Bene sta. Segue: Sternel la cose del verace autore, Che dice a Moisè di sè parlando; Io ti farò vedere ogni valore. quest' Autor verace, anzi Verità, è Dio; che nell' Esodo (C. 33) disse a Mosè; Ego astendam omne bonum tibi; cioè; me stesso. Sternilmi su ancora, incominciando L' alto preconio che grida l'arcano Di qui laggiù sovra ad ogni alto bando; che scuoprì (quello che non fece nessun altro Vangelista: ecco sovra ad ogn' altro bando ) laggià il profindo arcano di qui, dell'altissima natura del Verbo nato da Dio, e fatto carne, il che è la prova maggiore di Bonta infinita che possa essere. Come è ben collocata qui la voce l' alto preconio! Et 10 udi'; Per intelletto umano, E per autoritade a lui concorde, De'tuoi amori a Dio guarda il sovrano, bella conchiusionel la qual mostra lo studio che è ne' Beati, che i viventi amino Dio sopra tutte le cose, e però a Dante fu ricordato. Dunque, essendo tu di ciò convinto per ragione, e per autorità umana e divina, Dio ess re sommo Bene, serva a lui il sommo, e 'I fiore dell'amor tuo. Ma di'ancor, se tu. senti altre corde Tirarti verso lui; sì che tu suone Con quanti denti questo amor ti morde ; cuè, da quanti lau, e per quante ra-

gioni sei tirato ad amare. Non fu latente la santa intenzione Dell'auguglia di Cristo (dell'aquila, ond'è figurato Giovanni), anzi 'm' accorsi Ove menar volea mia professione; cioè a confessare la grazia peculiarissima, dell'avermi Dio convertito a sè dall'amore del. mondo. Però ricominciai; Tutti que morsi, Che posson far lo cor volgere a Dio, Alla mia caritate son concorsi: a farlomi amare: Che l'essere del mondo e l'esser mio, La morte ch' el sostenne perch'io viva, E quel che spera ogni fedel com' io, Con la predetta conoscenza viva: tratta dalla ragione e dall'autorità ; di che sopra : Tratto m' hanno del mar dell'amor torto, E del diritto m'han posto alla riva.

Rosa M. Questo variar di metafore, ed usarle ricisamente in luogo del proprio, ha una peculiar bellezza.

Zev. In nessun poeta meglio che in Dante, ed eccone un'altra: Le frondi; onde s'infronda tutto l'orto Dell'ortolano eterno am'to cotanto. Quanto da lui a lor di bene è porto, bella, e grave e ginsta sentenza! Ma prima; che è quésto orto? Altri dice il mondo; ed io il paradiso, certo discendendo da Dio, le creature che consegnitavano più degne d'amore erano i Beati. Anche sotto nome di Giardino, e prima, e poi (come vedremo) adombrò il paradiso. Finalmente la società de' Santi, egli chiama l' Arbor che vive della cima, sicchè non mi pare da dubbiar più; se così debba intendersi. Anzi per questo modo veniva Dante a protestare tacitamente l'amor suo a S. Giovanni, con chi parlava, agli altri due lumi, ed alla sua Beatrice. Dice poi; che egli la amava tanto, quanto da Dio vedea in loro messo di bene: e questa è la vera misura del diritto amore alle cose fuori di Dio: che Dio si dee amare per se medesimo; e le creature ( massime le ragionevoli .) più e meno, secondo l'amore che Dio porta loro: non avendo esse per sè altra cosa d'amor degna, che questa. Ed ecco, come l'amor sano de'prossimi, è una cosa medesima coll'amore di Dio.

Pomp. Dante non è men teologo che poe
fa. Sì com' io tacqui, un dolcissimo canto Risonò per lo cielo; e la mia donna Dicea con gli altri, Santo, Santo, Santo. Quanto ragionevolmente conseguita alle cose fin qui fra que' due ragionate, questo dolce preconio della corte celestel Qui Dante, ad uno sguardo di Beatrice, racquista intero il vedere, scosso il primo abbarbaglio, ma udite apparecchio da lui troyato: E come al lume a-

cuto si disonna : qui è assoluto ; si scuote il sonno: Per lo spirto visivo, che ricorre Allo splendor che va di gonna in gonna. la virtù visiva sopita nel sonno, a quel guizzo di acuto lume, si desta nella retina per iscontrare la luce, che viene a lei attraversando le tonache dell'occhio, bel cenno di ottica, trasformato in poesia! E lo svegliato ciò che vede abborre: Si nescia è la sua subita vigilia: Fin che la stimativa nol soccorre. ecco dipinto lo shalordimento e'l dolor d'occhi, nel primo risentirsi ad aprirli a quel lume. nescia è, priva di conoscimento, la stimativa è, il giudmio della ragione, ciò è un dire ; Così l'uomo che di tratto si sveglia, non sa nulla; se la ragione non venga a chiarirlo. Così degli occhi miei ogni quisquilia,; cioè, tutte l'ostacolo, che l'occhio avea ricevuto al vedere dal troppo lume: Fugò Beatrice col raggio de'suoi, Che rifulgeva più di mille milia. Ecco la mano di Anania. ma che folgoreggiar d'occhi fu quello! e come il lettore lo intende eccessivo, per tanta distanza! Onde me' ( meglio ) che dinanzi vidi poi; E quasi stupefatto dimandai D'un quarto lume ch'io vidi con noi, questa è la stupefazione figurata nella preterita similitudine. dimandai d'un quarto lume, c'è chi chiosa a questo

passo; supplisei, la luce. ora perchè questo? vorrem noi dunque dire; Dimandai la luce d' un quarto lume? Anzi no: ma, demandai d'un, ec. che vale, E dissi; Che è questo lume quarto, ch' io veggo con noi! Dimandar d'una cosa, per int rrogare, è hen modo pro-

prio e bello, e notissimo.

Rosa M. Quanto belle queste prese od appiechi, per dar luogo a nuovi personaggi o accidenti, che sopravvengono! E la mia Donna; Dentro da que rai Vagheggia il suo fattor l'anima prima, Che la prima virtù creasse mai. Adamo fu veramente la prima Anima che Dio creasse, spirandola con un suo alito nella nuova creta, ma quanto nobile e dolce parlare! pure Dante ne avea mille altri a quest' uopo, ora nello scegliere l'ottimo sta il valor del poeta: e quest'arte 'nessuno l'insegua. Come la fronda, che flette la cima Nel transito del vento, e poi si leva Per la propria virtà c'e la sublima. Questo dire si sente bellissimo, e non saprebbesi dire il perchè, egli è natura schietta, ma dipinta viva e maniata, cotalchè si vede l'atto. Or perchè dir flette, e non piega, o abbassa? Quel flette Latino, ha un suono lieve e minuto, che dice appunto quel minimo piegamento: le altre due voci l'aveano troppo

forte al bisogno. Anche disse, la cima; e non fu a caso. vuol dire, che la fronda non si mosse tutta, ma pure la panta: tanto piecolo fu quel piegarsi. In oltre, parea ben detto altresì, Allo spirar del vento, o simile,
ma no: egli era bello, non vivo; nè era
espresso, che il vento non facea urto o scossa, ma toccava solo in passando: e questo
passare, o transito, è il meno che possa dirsi nel caso nostro. Ecco le minuzie, che toccando i tratti vivi della natura, mettono in
essere il dipinto, che non par più dipinto,
ma cosa vera. Dante sentiva di tratto ogni
cosa; e credo, che con lui sel sentisse il suo
calamajo e la penna.

Tores. E questo vuol dire; che voi avete di poesia un senso dilicatissimo: e però ci deste quel vostro Canzoniere sì fatto com'egli è.

Rosa M. Troppo onore, Sig. Giuseppe. Adunque, come la fronda che è detto, Feci io in tanto quanto ella diceva Stupendo; e poi mi rifece sicuro Un disio di parlare, ondio ardeva. E anche qui un cenno di naturalissimo movimento. Sentendosi il Poeta dire a Beatrice, quello essere Adamo; abbassa la testa maravigliando verso di lui, ceppo nobilissimo della umana spezie. succede una natural voglia fortissima di sapere qualcosa da

lui : questa lo rassicura della sua maraviglia, e I rifa diritto per parlergli, or tutto questoè pur bello et espresso in questa terzina. E cominciai; O pomo, che maturo Solo prodotto fosti. da'frutti che a mano a mano vengono a maturità, cava questo concetto in onore d'Adamo, che perfetto fu da Dio formato di colpo, dice solo ; perchè Eva ebbe un cotal quasi crescere da meno a più: essendo passata dalla costa viva di Adamo alla maturità e perfezion propria. o padre antico, A cui ciascuna sposa è figlia e nuro. Latino nurus, nuora, vaga osservazionel essendo tutti, uomini e donne, figlicoli d' Adamo ( e però padre antico ) ; tutte le donne da lui generate, e maritate a' figlinoli di lui, erano sue nuore. Devoto quanto posso a te supplico, Perchè mi parli: tu vedi mia voglia; E per udirti tosto, non la dico.

Zev. Parole di gran desiderio, che abborre ogni ritardo. è simile questo concetto a quel del Petrarca, che si pregava di non battere le palpebre troppo spesso, parendogli troppo gran perdita i piccoli intervalli di quel battumento, ne' quali sospendeva il guardar fiso nella sua donna: E'l batter gli occhi mici non fosse spesso!

Rosa. M. Sono amplificazioni poetiche

ma udite ora akro: Tal volta un animal coverto broglia; si commove; Si che l'affetto convien che si paja, Per lo seguir che face a lui la 'nvoglia. il movimento della copertura segue quel dell' effetto della bestia, il qual ben si pare da sotto la invoglia, vedete donde traca Dante le similitudini. E similmente l'anima primaja Mi facea trasparer per la coverta, Quant' ella a compiacermi venia gaja: versiva a me tutta festante in atto ed aria di letizia, questo gaja, è una gemma; chi beu la conosce: Indi spirò; Sens' essermi profferta (profferita) Da te la voglia tua, discerno meglio, Che tu qualunque cosa t'è più certa. non potea esprimere conoscimento più chiaro di questo. Perch' io la veggio nel verace speglio, Che fa di sè pareghe l'altre cose, E nulla face lui di sè pareglio. Fatte ben le ragioni, mi par da stare col Sig Giuseppe, che spiega pareglie, per pari, eguali, o doppie; come parecchie. dice dunque, che quel verace speglio, Iddio, como causa e prototipo di tutte le cose, in se medesmo rappresentandole, le raddoppia nella immagine loro, che è in lui tutta eguale alle cose in essere ( e ciò fa nel suo Verbo, per lo quale furono fatte, e che è l' idea eterda di tutte de cose ) : dove per contrario,

messuna cosa può mai rappresentar lui, esprimendo in sè l'immagine di Dio doppia, cioè tutta eguale all'esser di lui. Ciò importa, pri. ma; che qui non ha luogo il parelio del sole; l'altra, che nel secondo verso quel di se pareglio, vale doppie di sè medesime, non delpo specchio: e così nel terzo, il nulla di se pareglio, importa doppio di lui, cioè di Dio; perchè, come dissi, nessuna cosa lo rappresenta come è in se stesso. In somma, non vuol dire, che Dio faccia le cose doppie di sè, rappresentando in loro se stesso ( il che non avrebbe che fare punto del mondo col vedere, che Adamo faceva in Dio la voglia di Dante ): ma che le cose sono in Dio specchiate con somiglianza persetta ed intera: e cosl Adamo, colle altre cose, vedeva eziandio la voglia di Dante netta e precisa, come di sopra avea detto.

Zev. L'avete colta, Giuseppe ora son chiarito, le sì svariate chiose fatte a questo passo, dietro gli Accademici della Crusca, ma aveano infrascata la cosa, in luogo di schianarala. E però conosco che la lezione, Che fa di se pareglio all'altre cose, è da lasciar come falsa.

Torel. Sì, sì: la cosa non può esser altra, da quello che ha detto Filippo nostro-

Vien ora Adamo a dire quello che in Dio avea veduto del desiderio di D nte: Tu vuoi udir, quant' è che Dio mi pose Nell'eccelso giardino, ove costei A così lunga scala ti dispose; ti abilitò, t'impennò l'ali. E quanto fu diletto agli occhi miei; cioè, quanto tempo ho io goduto di que' diletti : sicchè quanto è, quam diu; E la propria cagion del gran disdegno; E l'idioma ch' io usai e fei. e fei: certo Adamó pien di sapienza e maestro del mondo, dovette aver formato egli il linguaggio da usare ; come altresì pose il nome a tutte le bestie : che il dice la Genesi. C. II. Quattro sono dunque le cose, che Dante voleva sapere. ·Or fighuol mio, non il gustar del legno Fu Per sè la cagion di tanto estlio, Ma solamente il trapassar del segno. Tocca il punto da maestro. Il peccato d'Adamo fu di superbia, trapassando il segno della natura sua in questo; che egli appetì, a sommossa del diavolo, la somiglianza di Dio inordinatamente; cioè in bastare a se medesimo, colle forze naturali senza più , alla soprannatural perfezione della sua beatitudine. S. Tommaso pone in questo in ispezieltà il suo peccato; comechè questo non fosse solo: che peccò altresì di disobbedienza e di gola, e ciò quanto al terzo quesi. 10. Segue: Quivi, onde mosse tua donna

Virgilio; nel limbo (leggo quivi con un buon codice : e lo credo il vero : non quindi, che meno proprio mi pare ), Quattromi'a trecento e duo volumi Di sol, desiderai questo concilio; questa beata società. Bello ed elegante parlare! 4302 volumi, o rivolgimenti di sole, croè anni, passarono dalla morte d'Adamo, al risorgere di Cristo, quando ne menò al cielo le anime de' Padri del limbo. E vidi lui ( il sol ) tornare a tutti i lumi Della sua strada. altra, e bellissima definizione degli anni. tornò a' segni tutti del suo zodiaco: il che fa in un anno. novecento trenta Fiate, mentre ch' io in terra fu' mi. Con questo è risposto alla prima dimanda: cioè, Quanto era, che Dio l'avea creato e posto nel paradiso; perchè ecco: Adamo, creato col mondo, dice qui d' esser vissuto anni 930, a questi aggiugni anni 4302, che stette nel limbo aspettando questo concilio: ne escono del mondo anni 5232; quanti passarono ( secondo Eusebio e I Baronio ) dalla creazione a Cristo. A questi aggiugni i 1300, da Cristo all'anno in cui Dante finse essere stato rapito lassù: ed ecco anni 6532, da che Adamo era stato posto nell'eccelso Giardino.

Zev. Quanto a' 5232 anni dalla creazione fino a Gesù Cristo, la cosa non è anche Bell. di Dante T. VI.

ben messa in sodo : che cento trentadue almeno son le opinioni tutte diverse in questo proposito Il Martirologio Romano pone la natività di Cristo agli anni dell'mondo 5199; seguendo i settanta anterpreti: ma stando coltesto Ebreo e colla Vulgata (fatta da S. Girolamo, e dalla Chiesa approvata nel Concilio di Trento ), la nascità di Cristo cade nel 4000 del mondo. A questo computo adunque è da stare : tanto più , che seguendo noi il computar de' Lxx., dovremmo porre la morte di Matusalem 14 apni dopo il diluvio, il che non può essere, nè fu; sapendo noi dalla lettera I. di S. Pietro, C. 3, che sole otto persone sopravvissero, ciò furono, Noè con la moglie, i tre figliuoli di Jui colle mogli di ciascheduno. Perdonatemi queste ciance (Bened. x iv. Delle feste di Gesti Cristo, e della Vergine Maria T. 2. Del Natale. S. 4. ).

Pomp. La ragione va, non pure con quattro, ma con sei piedi. Viene ora alla lingua, che Adamo parlò. La lingua ch' io parlai fu tutta spenta, Innanzi che all' ovra inconsumabile Fosse la gente di Nebrotte attenta: cioè, si fosse attesa, rivolta. Ingegnoso trovato è questo di Dante, di far morta la lingua sua, prima della torre di Sennaar; quando pare, che si formassero le varie lin-

gue che poi furon parlate, e che forse tuttavia sono: conciossiachè sia impossibile sapere, qual fosse in proprio la lingua d'Adamo. inconsumabile, vuol dire, che non doveva venir a fine. Rende ora qualche ragione dello spegnersi della prima lingua: Che nullo effetto mai razionabile, Per lo piacere uman che rinnovella Seguendo I cielo, sempre fu durabile. dritta mi pare questa ragione. Delle cose che l' nom trova e compone, nessuna può durar sempre, e ciò per due ragioni; l'una per essere effetto razionabile, cioè opera di ragione; la quale non è mai contenta de' primi trovati; ma gode di adoperar sua virtù variando, e rinnovando le opere sue ed in ciò l'uomo vantaggia i bruti; i quali non avendo ragione ma pure istinto, quello che fecero la prima volta, fanno poi sempre : non mutando mai forma di nidi, di covaccioli, di passare a certi tempi, eccetera. L'altra; per lo variare del cielo, e degl'influssi de'pianeti, che nell'uomo spirano voglie e piaceri diversi. or così dee avvenire, quanto alle lingue. Opera naturale è ch' uom favella; Ma così o così , natura lascia Poi fare a voi , secondo che v'abbella. Ben dice Dante, e leggiadramente. Il parlare è effetto e dimostrazion di ragione nell' uomo: e però i bruti, anche più

addomesticati; come i cani ed i gatti; che sono per molti anni ad udir parlare i padroni, non impararono mai loro linguaggio, nè ordinarono un periodo ma parlar Greco, Latino, Tedesco, è cosa del piacere dell'uomo. L'abbella, vi diletta, vi piace. E che sia così, ecco novella prova di fatto. Pria ch'io scendessi all'infernale ambascia (al limbo), EL s'appellava in terra il sommo Bene, Onde vien la letizia che mi fascia; mi veste e circonda, con questo lume che la dimostra.

Rosa M. E' vi sarebbe, tra de sposizioni e variar de lezioni e di pareri, intorno a questo EL, tanto da poterne affogare un gigante, chi legge UN, chi I; approvando ciascun sua lezione con varia dottrina. A noi basti che EL debbe essere o poter essere il vero.

Pomp. Così credo. ELI si chiamò poi; e ciò conviene: Che l'uso de mortali è come fronda In ramo, che sen' va, ed altra viene; cioè una cade, ed altra si riproduce. egli è il, Multa renascentur quae jam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus. Resta ora a dire, quanto Adamo perseverò a godere di quel giardino. Nel monte che si leva più dall'onda; nella sommità del monte del Purgatorio, più distante dal mare dove è il terren paradiso. detto elegante, e leggiadra-

mente! Questo verso, come notò un prode uomo, può spiegare l'altro del Purg. (C. III. 15 ), al poggio, Ch' nverso il ciel più alto si dislaga; cioè si leva dal lago, dall'onda, dal mare. può, dico, spiegarlo; a cui non piacesse la chiosa fattavi da alcuno di noi allora. Colà adunque Fu'io, con vita pura e disonesta; fui io, tra innocente, e peccatore; Dalla prima ora a quella ch' è seconda, Come il sol muta quadra, all'ora sesta. Esaminato bene ogni cosa, mi pare da non partirci da questa spiegazione; Dalla prima ora del dì, fino alla settima, la settima è ben la seconda, cioè vien dietro alla sesta del mezzodi; quando (come ) il sol muta quadra, cioè passa dal quadrante di qua, a quello di là dal meridiano, che è un parlar vago e Dantesco, comechè abbia un po' del bizzarro.

Torel. Si certamente, questa è la spiegazion vera. E pertanto io rivoco e danno
( egli e' un pezzo ) la mia antica opinione;
che qui volesse dire, In un solo momento;
pigliando la seconda ora per quella che segue
alla prima del mattino; ed intendendo quel
come, non per quando ( come è ragione ),
ma per segno di somiglianza; quasi dicesse,
come fa il sole, passando il circolo del me-

ridiano; che il fa in un istante. Ma veggo ora, troppe cose aver fatte ed essere avvenute intorno al primo uomo ( come conta la Genesi ), che non pure in un momento non poteano esser fatte; ma appena che fossero tante le sette ore, che e'dice.

Zev. Così fanno gli nomini veramente saggi; i quali più che sè medesimi, amano la verità, e intendono quello che porti esser nomini. Ma io penso da qualche tempo meco medosimo, che ( se le ragioni non fallano questa volta ), poco può stare, e Dante ci caverà fuori qualche tratto sfolgoreggiante dei suoi, per ravvivar meglio e illuminar suo lavoro; dopo averci menati in piano colla sua profession di fede, speranza e carità; quantunque abbia gittatone qui e qua qualche bel guizzo, che ne fece ben risentire.

Toare. Vei l'indovinaste, quello che vei aspettate può settosopra star tanto a venire, quanto il mutar quadra che fa il sole testè, essendo or l'ora sesta; se questa campana che ora tocca il mezzogiorno, mi dice il vero, il Canto xxvii, che segue ve ne chiarirà. Così non fosse egli tanto pungente, ed al Papa ingiurioso quanto egli è; come egli è un maraviglioso esempio di eloquenza poetica, ed invettiva tanto feroce, che io ne disegrado le Filippiche di Demostene.

Zev. E questo mi duole di tanto poeta, e ( quello che fa più maraviglia ) sì religioso.

Rosa M. Lo scusano, allegando la riverenza che egli servò sempremai alla dignità divima del Pontefice, come vedemmo noi stessi, ma egli distingueva la dignità e'l grado di Vicario di Gesù Cristo dalla persona, che potè non aver meritato riverenza; se è vero quello che se ne dice.

Zev. No, Filippo mio: la scusa non fa forza, voi siete tanto erudito e savio, e pio ( che io stimo più ), che ben dovete conoscere, questa difesa non potergli valere. Io voglio conceder vero ogni cosa, che di Bonifacio viii. si scrisse ( quantunque di questo Papa ho letto anch'io, che ne dican le storie ): rna che fa questo? il Pontefice è però padre comun de' fedeli, come era altresi di Dante. Or come vi comportereste voi, avendo un padre cattivo ( che cessi Dio )? vorreste voi cavar a luce le sue vergogne, e straziar la fama, e trombettarlo per ladro, adultero, o. che so io? e scuserestevi forse con dire; Io onoro la dignità di padre che è in lui; ma lui disonoro perchè lo merita? non credo: anzi son certo che no; e che voi, come dabben figlicolo, procaccereste di coprire la sua ignominia, piagnereste, come grandissima disavventura, la vostra d'aver tal padre; ma non vorrreste accrescerla, infamandolo vie più che non facesse egli se stesso: lasciando stare, che voi infamereste voi medesimo, essendovi lui padre: e mettereste in campo il nostro proverbio; che ad offendere siffatte persone tauto congiunte, l'uom si taglia il naso, e s'insanguina le labbra egli stesso. A questo non è risposta: e sì sapete, che uomo io mi sia; e se alla gatta io sia solito dire altro, che gatta.

Rosa M. Troppo è vero ciò che ella dice, e me ne duole all'anima in servigio del nostro Poeta.

Zev. Ben mel sapeva io di voi. E vedete, che io non toccai l'altra ragione, d'esser il Papa Vicario di Gesù Cristo, e Cristo in terza, come lo chiamava Santa Catterina da Siena. Ma basti: che fu anche troppo.

Toril. Contentiamoci, che quanto à poesia, ella è cosa al tutto degna del luogo dove sonarono, anzi tonarono que' bellissimi versi. Ma vi sarete ben accorti che il tempo è passato, ed è oggimai da raccoglier le vele.

Zev. Non potevate dirmi cosa, che più mi dolesse di questa; e del tempo che vola non posso dolermi. Sia dunque con Dio: ma non mi fallurete del solito dono, ben credo, e posciache a quelle belle grazie di parlar comico jeri poneste mano, non vi dispiaccia oggicontinuarvi alle medesime per amor mio.

Torel. Come vi piace. ecco; « Egli non è figura che dorma al fuoco; e prima che dica di sì, vorrà cercare e ricercare la cosa per sette riprese » - « Io non voglio impegnar tanto la fede mia » - « Io so, che ancor ti hanno a parer le ghiande zucchero di tre cotte, e pinocchiata » - « Io vo' vedere, se io ci son per uno » - « lo voglio, se trovassi mio padre in miglior tempera ch' io non ho fatto stamane, dargli una battaglia » - « Gli parve troppo giovane, e da non potere i disagi del mare ( da non poter patire ). « A. chiederlo a lingua, non potrei migliorarlo ( averlo migliore ). « Tenete su le mani, che questo tordo non dia addietro; che e' non ne dà di così fatti ogni di nella ragna » - « Gli torrò a interesso: stienmi ( mi costino ). a quanto si vogliono » - « Quel che è fatto è fatto: del senno di poi son piene le fosse » Piacevi egli?

ZEV. Elle son zuccherine, e pinocchiati.

Pomp. « Egli è facile, standosi al piano, confortare i cani all'erta » - « Se trovavano il buon uomo, che se ne fisse ito preso alle grida, la cosa era fatta » - « Io mi stetti sulla mia »-« Ha paura questo fanciullaccio, non forse il mondo si spenga di fanciulle »-« Visto, che il terreno non era pastaccio, lasciò la pratica »-« Colui è un pollastrene cresciuto innanzi al senno, che se ne
va alla buona di Messer Domeneddio »-« E'
cominciano pigliare il panno pel verso »-« Se
la deta non guasta, il parentado mi piace »« Prima di comperare il podere, vo' trovare
Gugliclmo, che so che e' v' ha a far vicino
« ( ha un podere vicino a questo ) « Da che
lato mi fo' io, che e' non paja fatto a posta? » ( donde comincio io ? ) « Questa volta la cosa dee andare tra volpe e volpe; « eccetera.

Rosa M. « Che pazzia gli s'è tocca egli? andar un suo pari anfanando pel mare? » - « La palla è balzata sul mio tetto: se io non le do, mio danno » - « Quello che tu mi dirai sarà sotterra » ( segreto ) « Tantino che mio padre sappia di questo trattato, io posso ire a cercar del prete » - « Son disposto di farlo, se me ne andasse da qui in su » ( la testa : e questo dice, toccandosi il collo ) « Quel poco della ricolta che campa loro ( a' bruchi ) innanzi, non basta ( dura ) mai infino a marzo » - « La casa è tutta spalcata e in puntelli » - « Io non posso credere che la passi (la

casa) questo verno; che ella se n' andrà tutta in un fascio: che e' fondamenti hanno cominciato crepar delle risa » - « Un certo sensale di pel rosso, che è il marruffino de' suoi
imbrogli » - « Parvi egli, che ei bisogni fidarsi di questi colli torti? Affè; che chi dorme,
gli è cavato il sonno. Parmi che ciò possa bastare.

ZEV. Basta e trabasta, e mille grazie a tutti e tre voi: alle cui belle cose io sarei ben pazzo, se mi credessi poter rispondere con qualcosa di buono; che sarebbe proprio Vendere, il sol di Luglio.

Il qual proverbio del Dottore avendo riso tutti, e fattovi sopra di bei comenti, che sì leggermente si fosse dilibero d'ogni sua obbligazione, l'un dall' altro si licenziarono.

Fine del Dialogo Decimo.

## DIALOGO UNDECIMO

Io sono al Canto xxvii. di Dante, et al Dialogo x1.; col quale dovrei, secondo l'ordine delle altre due Cantiche, compiere il Paradiso; e tuttavia mi restano a correre sette altri Canti: e ben intendo io di non potere in solo questo Dialogo x1. tutti comprenderli ; salvo se io non volessi abborracciar quest' ultima parte del sommo Poema; e non pur l'ultima, ma e la più nobile e grande: il che io non credo dovere, nè voglio fare. E pertanto mi piglio da' lettori buona licenza di aggiuguervi un altro Dialogo, col quale mi sembra dover potere con tutta la possibile accuratezza ricercare e notar tutte le bellezze, che in questi ultimi Canti mi sembrano accumulate, ora questo mio bisogno medesimo mi ammonisce di non badar più proemiando, ma di tratto rimettermi al mio lavoro. Passata adunque la notte, che alla tornata di jeri conseguitò, all' ora consueta i tre amici si furono raffrontati in camera del Torelli, il quale così loro a dir cominciò:

Torel. Io non credo bisognarmi scuse, da purgarmivi della fretta che oggi mi prendo di entrare nell'argomento, senza perder gocciolo di tempo in altro. Voi vedete, che tempo non abbiamo d'ayanzo.

ZEV. Fate pur, fate, Giuseppe; mettete mano: che tutti e tre la pensiam come voi.

TOREL. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Cominciò, gloria, tutto'l paradiso, C. Si che m'innebbriava il dolce canto. Maestosa XXVII. e beaufica entrata! tutto il paradiso, cioè un esercito infinito di Beati, che colla melode che lassù si canta, intuonano, d'accordo questa gloriosa benedizione a Dio, fonte vivo di ogni lor bene, dovea senza manco nessuno inebriar Dante, e cavarlo affațio da' sensi.

Pomp. Questa cosa mi riduce a memoria quel luogo de' Fioretti di S. Francesco, dove dice che udi un Angelo menar « l'archetto in su, sopra la viuola : e subito sentì tanta suavitade di melodia, che indolci l'anima di S. Francesco, e sospesela da ogni sentimento corporale; che, secondo che e'recitò poi alli compagni, egli dubitava, se l'Angelo avesse

tirato l'archetto in giuso, che per intollerabile dolcezza l'anima si sarebbe partita del corpo ». Così fatte son le delizie di quella patria.

Torel. Così è il vero. Ciò ch' io vedeva, mi sembrava un riso Dell' universo, questa è la più grande e piena e magnifica idea, ch'io mai m'avessi del paradiso, immaginate l'universo con tutte le sue parti, che ride; e sappiate se più avanti vi resti da immaginare di dolce. Il riso s'adopera da' poeti ( come notammo un pezzo fa ), per esprimere la maggior letizia e giocondità che vi venga da cosa, qualunque sia, nell'atto della maggior sua bellezza: e però diciamo che il ciel ride, che ride il mare, che ride l'aprile, eccetera. Ora raccogliete tutti questi atti di maggior bellezza, con tutti gli altri possibili, nel maggior grado di perfezione, e'l piacere che quindi verrebbe a chi gli gustasse; ed avrete un riso dell' universo, qual parea a Dante il tripudio, e la festa armonizzante de' comprensori.

Rosa M. Veramente questa idea innalza l' anima sopra se stessa, e l'inebria; e così convenne sentirsi Dante inebriato da quel torrente di gaudio, che gli entrava per le orecchie e per gli occhi; per he mia ebrezza En-

trava per l'udire, e per lo viso. E or che poteva altro fare? che sfogarsi in questa dolcissima esclamazione; O gioja! o ineffabile allegrezza! O vita intera d'amore e di pace! O senza brama sicura ricchezza! Ed è questa espressione d'affetto sì calda e animata, che al lettore non lascia dubbio, Dante essere stato, quando scrivea, così inebriato come egli dice. Ma or comincia la rappresentazione a pigliar atto forte e terribile, e così i versi; e'l numero è intonato più grave e profondo. Dinanzi agli occhi miei le quattro face (faci ) Stavano accese, e quella che pria venne, Incominciò a farsi più vivace: S. Pietro: pigliò un colore più acceso. E tal nella sembianza sua divenne, Qual diverebbe Giove, s' egli e Marte Fossero augelli e cambiassersi penne. barattando penne, il bianco diverria rosseggiante; e così S. Pietro. La provedenza, che quivi comparte Vice ed. ofizio, nel beato coro Silenzio posto avea da ogni parte. Vice ed oficio, è come dire vice d' ofizio; cioè, avvicenda gli ofizi ( ed è quello che altrove notammo detto, endiadys ). vuol dire, che Dio assegna variamente gli uffizi, or del tacere, or del parlare; or del dir uno, ora altro, questo è il compartire; e non si adopera per donare, come è l'uso de' più,

Zev. E questo appunto voleva io notar qui: che io edo dir tutto di, e leggo questo modo: Le grazie a me compartite; Ella m' ha compartito un favore, che io non meritame, ec. ed ora veggo, come ne dubitava, esser falso. Ma tornando a noi; che spaventoso apparecchio è cotesto! dal cantar che faceano que' Beati sì lietamente, Dio impone a tutti silenzio, sicchè in tutto il paradiso non si ode un zitto. Grande arte è questa: e via più mirabile, perchè non apparisce; e chi legge comincia gelare, senza accorgersi del trovato di Dante: anzi si crede esser sulla faccia del luogo.

Rosa M. Osservazion da maestro, Signor Dottore. Quand' io udi'; Se io mi trascolo-ro, Non ti maravigliar: che dicend' io, Vedrai trascolorar tutti costoro. la terribilità si va più rafforzando. S. Pietro così trascolorato promette dir cose sì paurose, che gli altri tre lumi ne tremeranno, e muteranno anch' essi colore. Or ecco il fulmine; Quegli, che usurpa in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio, che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio. Poffar il mondo! chi non gela qui? notate tutte le parole, impresse ciascuna di un atto di forza infinita di zelo e di sdegno. Quel ripetere il luogo mio per tre

Dgtzedrok Googl

volte, non è forza di parole che ad un millesimo possa far sentir quanto importi: certo questa forma o figura è dell' indegnazione più rinfocata. E'l dir, Sede vacante davanti a Cristo, seggendo Bonifacio, è egli meno che colpo di vera saetta? Ma che segue? Fatto ha del cimiterio mio cloaca Del sangue e della puzza; onde 'l perverso, Che cadde di quassà, laggià si placa. Vedi vocabolo che egli trovò: cimiterio / Io intendo la Sede Apostolica nel Vaticano, dove è nella chiesa di S. Pietro il sepolero del primo degli Apostoli, sotto l'altare della gran cupola Cimiterio ( quasi dormitorio ) è voce sacra e veneranda, che ricorda i corpi degli Apostoli, e degli altri martirizzati che quivi dormono; da che a' Giusti la morte è sonno: contro la quale parola, per più disprezzo e vilipendio, pone -cloaca, e cloaca del sangue e della puzza, cioè latrina di micidi e nefandezze, onde è pulluto quel cimiterio.

Toael. E che dite della amphicazione, che trae Dante fin dall'inferno? dicendo, che quel primo superbo che cadde di lassù, si placa, o mitiga la rabbia di tal caduta con la consolazione, di veder la Chiesa venuta a tal vitupero, a me par questo l'estremo del diso-

nore.

Rosa M. E in fatti è cost. e però Dante . accumulando rincalzi sopra rincalzi da mostrar questa infamia, dice; che tutto il cielo, cioè i Santi, udendo tal cosa, arrossi di vergogna, o di sdegno: Di quel color, che per lo sole avverso Nube dipinge da sera e da mane, Vid' io allora tutto 'l ciel cosperso. avverso intendo io, opposto, di contra, da sera e da mane : per essere allora il sol basso: e però il rosso delle nuvole più ricacciato. Or questo è il trascolorar, che S. Pietro avea a Dante promesso degli altri Santi. E come donna onesta, che permane Di sè sicura; e per F altrui fallanza, Pure ascoltando timida si fane, nobile e dignitosa similitudine! Ma vedi, come il poeta nostro notò, e tocca i più riposti movimenti del cuore umano, ne' molto e svariati accidenti della vita. Il solo udir contare il fallo d' una femmina, fa brugiar di vergogna, o impallidisce un' onesta matrona, per un timore che è pudicizia ; comech' ella si senta nettissima di quel peccato. Così Beatrice trasmutò sembianza : E tale ecclissi credo che 'n ciel fue, Quando patt la suprema possanza.

Toner. Sublime concetto! e veramente da questo luogo! immaginar il medesimo turba-mento e quasi scoloramento del cielo, come fu

sulla terra alla morte del Figliuolo Virtù di Dio.

Rosa M. Era detto assai fino a qui: ma altro resta : Poi procedetter le parole sue Con voce da sè tanto transmutata, Che la sembianza non si mutò piùe. Gran secondità d' ingegno e di fantasia! riunalza ora e ravviva la espression dello sdegno col rinforzar della voce , la quale parea un' altra da quella delle prime parole: il che fa immaginar un suono via più spaventevole. Non fu la Sposa di Cristo, allevata Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, Per essere ad acquisto d' oro usata. gran contrapposto! che rende le sconcio più abbominevole, una sposa cresciuta di sangue d' Apostoli e di Pontefici, dovea attendere a mercatare? Ma per acquisto d' esto viver lieto, E Sisto , e Pio , Calisto , ed Urbano Sparser lo sangue dopo molto fleto. Rincalea l'argomento: Anzi in contrario, i mariti di questa Sposa comperaron col sangue e co' patimenti questa allegrezza. Non fu nostra intension; di me e de' Pontefici nominati ; ch' a destra mano De' nostri successor, parte sedesse, Parte dall' altra del popol cristiano, ecco i Guelfi. ed i Ghibellini. Ne' che le chiavi che mi fur concesse, Divenisser segnaçolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse, i gonfaloni dell' esercito pontifizio, colle chiavi per arme. Nè ch' io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e mendaci; Ond' io sovente arrosso e disfavillo. veemenza di parlar veramente di fuoco l Quest' è l' immagine di San Pietro ne' sigilli del Papa.

Zev. Ma quanto ad eloquenza, una maraviglia.

Rosa. M. Non credo, che Cicerone ne abbia alcun tratto più forte. In vesta di pastor, lupi rapaci Si veggion di quassù per tutti i paschi. O difesa di Dio, perchè pur giaci? difesa è, vendetta. Del nostro sangue Caorsini e Guaschi; Giovanni xxII. e Clemente v; S' apparecchian di bere. O buon principio, A che vil fine convien che tu caschi! quel sangue è il patrimonio della Chiesa; detto sangue per forte enfast, perchè frutto del loro martirio. Ma l'alta providenza, che con Scipio, Difese a Roma la gloria del mondo. che maestà di versi! e concetto nobilitato per sì chiaro e splendido esempio di Scipione Affricano! Soccorrà tosto, sì com io concipio: preveggo. Questo soccorso, chi l' intende di Arrigo viii. che Dante aspettava; e forse altri meglio di Can Grande : al qual nell' Inferno predice l'impero d'Italia, cioè tra Feltro e Feltro; da Feltre del Friuli, a Monte

Feltre della Romagna, ma di ciò pensi altri: sapend' io bene, come questi due Feltri sono intesi diversamente. E tu figliuol; sigillo, che ben risponde a tutto il dettato: che per lo mortal pondo Ancor giù tornerai, apri la bocca, E non nasconder quel ch' io non nascondo.

Pome. Veramente fulminatrice è questa eloquenza, da capo a fine di questa invettiva: e mente men bella è l'arte del Poeta, di farsi così licenziar da S. Pietro a dire liberamente quanto voleva, a lui medesimo ponendolo prima in bocca.

Torel. Così gli fosse giovata dinanzi a Dio! Sfogato lo sdegno di S. Pietro, siccome udiste, ora si muta scena. Tutti i lumi, ovvero Santi, che levandosi Maria in alto dietro al Figliuolo, erano rimasi li presso a Dante (xxiii. 127: rimaser lì nel mio cospetto), ora tornano al cielo empireo, qui è bisogno del chiaro ingegno di lui, per illuminar convenevolmente questa tornata: Si come di vapor gelati fiocca In giuso l'aer nostro, quando 'l corno Della capra del ciel col sol si tocca; entrando in Capricorno, bell'uso, questo toccarsi con, ec.! Ma or che dite voi? già intendete dove riesca questa similitudine: che rovesciandola, Dante fa fioccar que'lumi

allo 'nsù, e questo è cavar il mirabile dalle cose comuni: la qual arte nessuno insegna, se il maestro d'entro non ve la dice. In sit vid'un così l'etera adorno Farsi, e fiocear di caper trienfanti , Che fatto avean con noi quivi soggiorno notate guizzo di luine che è questo, capor trionfanti : e che mirabile accozzamento d'idee! Che fatto avean con noi quivi soggiorno, son que' Beati, che dissi testè essere stati con Dante fin qui. Lo viso nuo seguiva i suoi sembranti ( ed ecc) altro suoi, per loro ). sembianti è, asp tti, figure: seguir i sembianti è, accompagnarli con gli occhi. E seguì, fin che 'l mezzo per lo molto Gli tolse 'l trapassar del più avanti, il meszo vale, il mezzo dell'aria, che ( levandosi essi più e più ) glielo tolse dalla vista. Onde la donna, che mi vide asci lto ( libero ). Dell'attendere in sit, mi disse; Adima Il viso, e guarda come tu se' volto. Avea Dante guardato giù al basso un'altra volta, dal primo entrar ne' Gemelli ( C. xxii. 151 ), ora volendo accennare, che sei ore egli era quivi restato, udite come poeticamente vel dica: Dall'ora ch' to avea guardato prima , Io vidi mosso me per tutto l'arco Che fa dal mezzo al fine il primo clima. caoè, avea trascorso al quadrante, che è dal

meridiano all' orizzonte occidentale : Sì ch' io vedea, di là da Gade (Cadice, il lito della Spagna ), il varco Folle d' Ulisse; di cui parlò altrove ( Inf. C. xxvi. 100 ); e di qua presso il lito, Nel qual si fece Europa dolce carco. di qua è , dell'altra parte , cioè all'oriente. il lito, ec. presso il lido della Fenicia, dove le favole contano la prodezza di Giove toro, tutto poeticamente detto. E più mi fora discoverto il sito Di questa ajuola; ma 'l sol procedea Sotto i miei piedi, un segno e più partito. Come è bello e piace questo tirare a' modi poetici la geografia! Il sole , come dicemmo , andava con l'Ariete . distante dal segno de' Gemelli ( dov'era Dante ) quanto è il segno del Toro, che tramezza tra l' Ariete e' Gemelli, e qualche cosa più ; cioè tutti que' gradi , che il sole avea corsi già di esso Ariete : e però non illuminavà la terra sì largamente, rispetto a Dante ( che era sul meridiano della Spagna ), che egli potesse scoprir tutta la sua superficie orientale. Ma quel, sotto i miei piedi, quanto vago e nobile!

Zev. Dante avea un bel notare queste particolarità tanto minutamente, a noi lasciando la briga di raffrontarle; da che egli dovette aver sugli occhi la mappa della terra e del cielo, nella quale girandola, vedea segnato ogni cosa a capello. Ma il Torelli nostro ci farà ben per agio le ragioni minute, una scra o l'altra.

Torel. Vedrò di farlo, a un bisogno. Ma è tuttavia cosa mirabile, che Dante in quel tempo sapesse appunto tanti particolari, così di questa scienza, come di tante altre ( e per innanzi vedremo anche meglio ): che certo egli seppe ogni cosa, che al suo tempo poteva esser saputa. Or ad uscire de' Gemini, petsando nel primo mobile: La mente innamorata, che donnea Con la mia donna sempre, di ridure Ad essa gli occhi più che mai ardea. Di questo donneare s'è detto altrove, qui fa ginoco bellissimo. ridure è il tronco di riducere, come dire di dicere. Gran forza ha questo ardea! per, ardentemente desidereva.

Pomp. Egli è il latino, ardebat Aléxin di Virgilio. Ma e' c' è un altro verbo, che val dieci tanti più di questo, comechè penda in comico, a dimostrare amore sviscerato; e dicesi Morir d'uno. Fir. Trin. 111. 33. Alessandro muor di quella vedova. e Cecch. Incant. I. 4. L' è cosa certissima: la muor di coi. E parmi aver letto dovechessia anche questo; Egli si muor, ch' io gli batta qual-

cosa sul capo: come dicesse; Egli muor di voglia, che, ec. I Latini diceano; Misere amare, o deperire aliquem.

Torez. Vi dee ricordare, che al montar da un segno ad un altro, Beatrice faceasi egni volta più bella; e già tanto era questa bellezza venuta crescendo, che senza movo ajuto mandato da lei a'snoi occhi, l'ultima volta egli non avea potuto in essa affisarsi or che vorrà essere nel presente termine? Ma qui si parrà il sommo ingegno di Dante, a trovar concetti abili a descrivere tanto crescimento di bellezza. E se natura o arte fe pasture Da pigliare occhi per aver la mente, In carne umana o nelle sue pinture; Tutte adunate parreber mente, Ver lo piacer divin che mi rifulse, Quando mi volsi al suo viso ridente. O che ridere di paradiso è cotesto! che sublimità di concetto! La metafora la piglia dalla uccellagione. la bellezza è il pascolo natural degli occhi. Dice dunque: Se come a pigliar gli occhi, la natura e l'arte ha l'usa a esca della bellezza; l'una de' corpi, l'altra delle pitture; così n'avesse altre sì lusinghevoli, da pigliar gli intelletti; certo sarebbero d'incompresibil bellezza. se tutte queste guise di bellezza sì rara fossero insieme adunate; che potentissima esca! e Bell. di Dante T. VI.

che quintessenza di bello, non possibile a immaginare! e quindi che inebriamento di soprumano diletto! e tuttavia tutto ciò e niente al piacere di Dante. Questa è la viva espressione della beltà che allora vide ridere in Beatrice, e del piacer che provò. Ed io vorrei sapere, in quali altri poeti abbiam noi un immaginar così rinforzato e caldo, ed un aggrandir de' pensieri a sì alto termine di eccellenza. il Petrarca medesimo a pezza non ci arrivò. Ho detto, la metafora aver presa Dante dalla necellagione; e secondo questa, il pigliar gli occhi, e le pasture, queste sono il beccare, o l'esca, che si mette nell'aescato, od escato, per invitar gli uccelli: e di qui adescare, e dar pastura; e vatti con Dio. Ma e questo Aver la mente, ha qui forza di peculiar senso; cim di acquistar proprietà o possesso, quasi pigliando colla mano.

Zev. Di qua forse l'usucapio, onis, ed usucapere di noi Avvocati; che val, proprietà

acquistata per lungo uso

Tonne. Lo erede. Quanto all' nouve dette di sopra, bello è l'esempio della Vita di S. Maria Mad. 93, dove parla dello sconficcar che fecero Cristo dalla croce; Che si erano duri questi chiavelli, che tutte le mani si convenivano squarciare, per avergli; cioè, per

farfi suoi schiantandoli. Ma tornando a Dante, niente men bisognava di quello sguardo ridente, al passo che a Dante convenia fare: Ela virtà che lo sguardo m' indulse: bello è quanto esser possa questo indulse: cioè, mi concedette per grazia, forse in latino non ebbe mai uso tanto leggiadro: Del bel nido di Leda ( da' Gemelli , nati di Leda ) mi divelse , E nel ciel velocissimo m' impulse. quanto a me, in questo verso parmi sentire lo slancio rapidissimo, che il gittò fin lassù, e quel velocissimo, non par egli la ruota ultima dell'orologio, che vola? gran forza di proprie:a e di numero. Dica chi vuole : questa terzina non verrebbe fatta che ad un sommo maestro. qui s'aggiusta quel detto : Ab ungue leonem. 📸 chiama rapidissimo, per essere quasi l'orbita di quella ruota, e prù lontano dal centro. Le parti sue vivissime ed eccelse Si uniformi son, ch'io non so dire Qual Beatrice per luogo mi scelse. Vatti ora, ed apprezza se puoi degnamente questi due aggiunti, che rapiscono l' anima sopra le sue facoltà ; come ivi vedesse la vita di tutto il mondo soggetto eminentemente raccolta. Mirabil cosa è questa uniformità di cielo; per cui non potendo Dante in esso notar nulla di peculiare, e ragguagliarlo ad un' altra cosa, non può ricordarsene più, nè dire; lo entrai di qui, o di qua; lo sono vicin di qui, lontano di là; come noi facciamo quaggiù, raffrontando un luogo ad un altro, questo trovato è pieu di ragione e di nobiltà. La detta unità di forme procede dall'essere quel cielo altissimo vicino, e quasi toccarsi con la prima virtù, Iddio; e però sente tanto di quella senaplicità ed unità di essere, che non dà luogo a parti, nè a divisione.

Rosa M. Io mi sento levar quasi sopra me stesso, a sì sublimi e trascendenti concetti; e non rifinirei di dire ( per averlo noi detto milale volte), che negli altri poeti non si trova pure vestigio di così reconditi e veri concetti.

Tores. Ma ella che vedeva il mio desire, Ricominciò ridendo tanto lieta, Che Dio pare rea nel suo volto gioire. Dimando ora che resti ad umano pensiero da immaginar di più bello di quel ridere, che pareva un ridere di Dio medesimo, or questa è forza d'ingegno, ed un cotal uscire della spezie umana. Cianci chi vuole: non può la mente concepire idea di maggior bellezza, quanta è del veder la faccia di Dio letiziante. Ella dunque parlò così pe La natura del moto, che quieta Il mezzo, e tutto l'altro intorno muove, Quinci comincia come da sua meta, questo è il moto cir-

colare de' cieli. lo credo che questo dire assai profondo importi questo concetto; Il moto circolare, che generalmente comincia ed è generato nel centro ; in questi cieli circulanti . non dal centro, ma trae la prima virtù dal-. la meta, cioè da questo ultimo cielo, nel quale si termina e muore ogni altro girare; ed esso medesimo produce i giri de' cieli di sotto a se : come del medesimo dice più sotto (xx-VIII. 70 ), che tutto quanto rape L' alto universo seco. E questo cielo non ha altro dove ; sito, luogo nel quale sia ricevato.; come gli altri, che stanno l' un dentro l' altro; Che la mente divina (portans omnia Verbo virtutis suae, dice S. Paolo agli Ebrei I. 3), in che s' accende L' amor che 'l volge, e la virtà ch' ei piove. magnifica poesia! Questo amor potrebbe esser l' Angelo ordinato a girar questo cielo : ma perchè non anche il medesimo amor di Dio ? che per bontà sua e ben nostro, creò e muove quel cielo; e per amore impresse in esso la virtù, che egli influisce negli altri e nel mondo? Luce ed amor d'un cerchio lui comprende; cioè lo fascia e riceve in sè, pittura viva della virtà e bontà di Dio ! Si come questo gli altri; e quel precinto, Cohii che'l cinge solamente intende. Questo intende trevo ie da alcune preso per

governa; affatteandosi di provare che tanto possa valere, a me pare uno stiramento. Io lo piglierei per altro verso, e apiegherei la terzina così. Pone qui Bante due cerchi, o precinti. il primo è luce ed amor, che d'un cerchio o giro comprende il primo mobile : l' altro, esso mobile primo. Dicendo quel precinto, credo che accenni al primo nominato, cioè al cerchio di luce e d'amore; e lo farei quarto caso, e caso retto il Colui che'l cinge, cioè Iddio, che abbraccia e cigne esso precutto. Spiegherei pos lo intende, per dargli intensione, metterlo in atto, e quasi vibrarlo, imprimendogli la virtù di muovere il secondo che ciuse. Brevemente : Luce ed amor, fatto come cerchio di sè, comprende il primo mobile: ma solamente Dio cingne o gira in arco esso primo cerchio ( di luce e d' amore ); e così lo sa virtuoso quant'è, dandogli la tesa o la intensione ( come si fa all' arco tendendolo: che si direbbe anche, intendendolo ), che egli sfoga nel ciclo soggetto.

Torre. La spiegazione è sottile, ed è sottile il parlar di Dante altresì: ma ella mi pare assai ragionevole, il senso dato al verbo intendere è vero e giusto, e qui adopera assai al sentimento da voi dato a questo luogo. Mi ricorda d' aver veduto esempi da ciò, il Petrarca; Qual è chi in cosa nuova gli occhi intende; cioè sforza la vista; E vede onde al principio non s' accorse. E dicesi anche del tirare, o caricar l'arco. Il Segni. Etic. 6. ha., Allenta e intende l'arco, e così potrebbe ben dirsi, credo io, che untende la molla dell' orinolo, chi restringendola in più fitte spire, la carica. Ma io ho altro per la mente. Io non vorrei ( e ne dubito ) che quel cerchio di luce e d'amor, che intende il ciel di sotto cui cigne, fosse l'empiren, trono e re ggia di Dio. Io veggo che dove l'ante nomina esso empireo, non gli dà nomi diversi da questi. nel Canto xxx. dice a Dante Beatrice; Noi semo usciti fuore Del maggior corpo al ciel, ch'è pura luce, Luce intellettual piena d'amore, ec. Certo intendendol così, tutto procede egualmente bene.

Rosa M. Ella ha tocco il punto, e certo non è questo modo di ordinar suoi concetti punto lontano dal costume del nostro Poeta.

Pomp. Voi dite vero ambedue. Seguitiam ora a dire di questo primo mobile: Non è suo moto per altro (moto) distinto: cioè, non è misurato di più o meno rattezza, alla norma di altro moto che regoli il suo. Ma gli altri son misurati da questo, Si come diece da mezzo e da quinto; ma egli misura gli

altri sotto di lui , che seguono il muover suo, come la metà ( cioè il cinque ), o il quinto ( cioè il due ) misurano il dieci. Maestrevolmente è diseguato questo alto principio del movimento de' corpi soggetti, e illuminata la nobiltà di tanto Motore. Dal detto fin qua ne soguita, che il tempo ( da noi misurato per lo visibil muovere de' corpi di sotto ) è come una pianta rivescia, che ha le radici chiuse nel vaso rimboccato di quel cielo invisibile, e le fronde visibili verso a noi. di che avviene, che l' uomo invescato da queste bellezze di sotto che vede, non si leva all'altezza invisibile di que' beni veraci, che si toccano con Dio medesimos ecco: E come il tempo tenga in cotal testo ( vaso di cieta: per metafora ). Le sue radici, e negli altri le fronde, Omai a te puot' esser manifesto. E ciò fa luogo alla seguente esclamazione; O cupidigia, ch' i mortali affonde Sì sotto te, che nessuno ha podere Di ritrar gli occhi fuor delle tu' orde! metafora presa in passando dall' affonde. Segue or minuzzando e distendendo il concetto: Ben fiorisce negli uomini il volere; altra metafora de prima movimenti al bene, che l'uomo sente in sè cominciare o finire, sotto figura del susmo che mette i fiori; ma per la stemperata stagione, le frutte imbastardiscono:

Ma la pioggia continua converte In bozzacchioni le sasine vere, i bozzacchioni sono gli aborti delle susine, che si sconciano per troppo unidore.

Zev. Questo parlar metaforico tirato ad uso di parlar proprio, adorna e fiorisce mirabilmente la poesia. In questi nove versi testè letti, chi sen le conta, sono innestate cinque metafore, che una non ha che fare con l'altra, e però non son da ascoltare que', che danno le regole intorno a queste figure; veggendo noi, che i Classici le hanno adoperate come il caso o la lorò vaghezza le dava loro davanti.

Pomp. Nulla più vero. Segue ora via più stendendo e rincalzando la sua materia, dell' inoattivire che fanno i fanciulli, venendo innanzi: Fede ed innocenzia son reperte Solo ne' pargoletti; poi ciascuna Pria fugge, che le guance sien coperte, dalle caluggini. Or viene agli esempi: Tale balbuziendo ancor digiuna, Che poi divora con la lingua sciolta Qualunque cibo, per qualunque luna. trafigge que' santocchi, che di otto anni fanno i venerdì in pane ed acqua; e poi venendo in tempo, si scuffiano, sparecchiando per dieci, i pasticci e i boccon ghiotti, nelle digiune o ne' di negri; questo è per qua-

turque luna qualunque cito; non avendo siguardo a qualità di cibo, nè a tempora. Etal ball uziendo ama ed ascolta La madre sua, che con loquela intera Disia poi di vederla sepolta, vivo ritratto del tempo nestro. Cost si fa la pelle bianca nera Nel pruno aspetto della bella figlia Di quel, ch' apporta mane e lascia sera; il sole, questa debbe essere l'umana generazione, creduta figlia del sole; che di Lianca nel primo aspetto, si fa nera, come disse di sopra. Tu perché non ti sacci maraviglia, Pensa che'n terra non è chi governi : Onde si svia l'umana famiglia. la colpa adunque è del mal governo (manco male! ) della corte di Roma; se già per grazia, non ne assegnasse la sua parte anche al temporale d'Italia. Ma prima che Gennajo tutto sverni, Per la centesma ch'è laggiù negletta Ruggeran si questi cerchi superni. Bel tratto e magnifico! Prima che Gennajo esca della sua stagione di verno ( uso Dantesco di questo verbo ), per la centesima che laggiù non è curata. Dante che sapea tutto, e tutto tirava al suo servigio, tocca qui quella minuzia di tempo, che prima della correzion Gregoriana, era aggiunta nel calendario aggiustato da G. Cesare, al periodo annuo del sole; e questo minuzzol di più, in processo di lunghissimi tempi mandaya il sole fuori della sua quarta invernale. centesma la prende largamente, come a dire minuto. Or questo è un parlar che ha dell'ironico, come dicesse; Prima che il mondo finisca : e qui è preso in contrario, per cosa vicina. così diciam noi promettendo ad alcuno cosa, che gli avverrà d' ora in ora; Non finirà quest'anno, che tu lo sentirai. Ruggeran st questi cerchi superni, Che la fortuna che tanto s' aspetta: il provvedimento desiderato a' mali d'Italia: Le poppe volgerà u' son le prore; rovescerà lo stato cattivo del mondo: Sì che la classe ( Lat. classis ) correrà diretta. bella metafora ! le cose saran rimesse nel buon filo; ovvero, la mave cerrerà cel vente in fil di ruota; E rero frutto verrà dopo il fiore, ed ecco altra metafora; o piuttosto ribadisce la prima del fiorire negl'uomini il polere; il quale dark quinci innanzi vero frutto legittimo di susine vere, non di bozzacchioni. Ma come tanto bene sarà operato dal ruggire de' cerchi superni? Ecco: la cosa dell' influire de' cieli melle cose di quaggiù, è del parere di Dante. Dice dunque in questo luogo; che questi cerchi girandosi rinforzato, e nello sfregamento violento ( come cristalli, secondo Tolommeo ) dell' un coll' altro sonando e ruggendo, porteranno tal cambiamento quaggiù di cose, e d'imperj. Con questo girar rinforzato, par che voglia accennare il caldo e la veemenza dell' affetto degli Angeli motori, sollicitando quaggiù effetti si salutari.

Zev. E'c'è, a cui putisce questo ruggire dato a' cieli, che è proprio delle bestie feroca : e però vorrebbe detto con un suo codice, gireran.

Pomp. Egli debbe essersi dimenticato, che anche la porta Tarpeja ruggio là all' entrata del Purgatorio : ed anche Davidde dice di sè ; Rugiebam a gemitu cordis mei ; comechè nè I' una nè l'altro fosser bestie feroci : sapendosi da tutti, che il poeta colla metafora attribuisce ad uno quello che è proprio d' un altro, perchè lo somiglia.

Tonel. E le metafore sono il precipuo ornamento del parlar poetico. E così nel passo di Dante, quanto maggior nobiltà acquista questo parlar profetico della figure, che lo innalzano dal comune! Or innanzi al Canto xx-VIII. Poscia che contro alla vita presente De' XXVIII, miseri mortali, aperse 'l vero Quella che imparadisa la mia mente. in breve, dice ; Dappoichè Beatrice chiari il nulla delle cose mondane. Come in ispece io fiamma di doppiero Fede colui che se n' alluma dietro, Prima

che l' abbia in vista od in pensiero. Per aggiugnere il pieno di questo concetto, son da leggere tutti questi quindici versi : Chi avendo il lume dietro ( non sapendolo , nè avendolo prima visto ), ed uno specchio davanti, in esso lo vede; e si volta per assicurarsene. E sè rivolve, per veder se 'l vetro Gli dice 'l vero, e vede che'l s'accorda Con esso, come nota con suo metro. Che viva proprietà ed espressione! questo far dire il vero allo specchio, che rappresenta la cosa com'ella è, è una viva figura; e Dante l'usò ancora per cosà bella, Inf. vii. Come l'occhio ti dice, u' che s' aggiri; ed ivi, v111. Questo che dice? ( eran due fiammelle ). Si usa anche, dir buono, dir fradicio, per riuscire, avvenir bene o male.

Rosa M. E non è mala tasta nè eziandio cotesta del parlar popolare; Lasc. Spir. III. 1. In somma, le gambe non mi dicono più il vero.

Torel. Questo è della dovizia della lingua nostra. Questo come nota con suo metro, è spiegato; come il canto della musica s'accorda col metro del verso cantato. Può stare: ma ella mi par cosa un po'larga cotesta, e che non esprima così appunto l'identità dell'immagine specchiata con essa cosa, come

vuol Dante, io vorrei dirne un' altra : e forse sarà da ridere Come il segno della nota musicale, s'accorda col valore della medesima, che è il metro, o misura. exempligrazia; una battuta in tempo di due, o tre, o quattro quarti, porta talora diverse note ( o più o meno tarde o ratte come vuole il maestro, e l'aria); cioè alcune minime, altre crome, ed altre biscrome, e via via; legate però e compartite con tal misura, che rispondano al suddetto tempo, or queste crome, o biscrome sono segni di varia figura, con uno, o due, o più tagli, che segnano il valor di ciascuna. Se dunque questa figura di ciascuna nota sia la giusta, che in tutte rappresenti e risponda al suo valor naturale, ed al compartimento del tempo; allora la nota s'accorda ( dico io ) col suo metro; e la croma è segnata a punto, come porta la misura del tempo. Ora questo ragguagho mi par più preciso ed aggiustato del primo, se e' coglie, colga.

Zev. Andate là che voi mi faceste ridere veramente; non miga della spiegazion vostra, che mi pare verissima; ma del vedervi diven-

tato anche maestro di musica.

Torel. E a rider sia; che rido io medesimo. Ora tornando a Dante; egli viene al raffrontamento del detto esempio, con quello che a lui incontrò ; cioè , che egli negli occhi della sua donna avea veduto specchiato un mento di acutissima luce ; e che rivoltatosi al cielo, trovò ivi vero quello che eves veduto negli occhi. Ecco: Così la mia memoria si ricorda . Ch' io feci riguardando ne begli occhi, Onde a pigliarmi fece amor la corda, ch' io feci; cioè, che mi volsi al cielo ( risponde al si rivolve, di sopra ). E com' io mi rivolsi, e furon tocchi Li miei ( occhi ) da ciò che pare in quel volume ( del cielo ), Quandunque ( qualunque volta ) nel suo giro ben s' adocchi : dove chi ben riguarda, ci vede Dio, e la sua sapienza e bellezza, cel dicono qua e la le Scritture. Or che vide egli, dagli occhi di Bentuice voltatosi al cielo? quel punto ch' io dissi 💸 e così trovò , che lo specchio gli avea dette il vero: Un punto sidi, che raggiava lume Acuto sì, che 'l viso ch'egli affuoca Chiuder conviensi per lo forte acume. le parale elette e forti dicono il vero dell'altissimo oggetto, che il Poeta dipinge.

Zev. Mi par qui vedere una grande arte del Poeta. Per servare alla verità ed all' immagine sua ragione, egli dovea ritrarre questo punto piccolissimo al possibile; se dovea

esprimere la semplicità ed unità infinita di Dio : e però ottimamente fa , ad impiccolirlo quasi all' infinitesimo nella terzina seguente, nella qual tocca l'estremo di ogni immaginabile minutezza Ma questo medesimo, che mirabilmente scolpiva da questo lato l'idea vera della cosa ritratta, gli dovea nuocere, rispetto all' immaginazion de' lettori; che non può in cosa piccola ( e vie meno in piccolissima ) concepire idea di grandezza e di eccellenza trascendente: ed al tutto l'intelletto e la ragion dell' nomo pugna in questo passo colla sua immaginativa. Per compensar questo scapito e vincerlo con sommo Vantaggio, trovò egli l'idea del lume che quel punto raggiava cotanto forte ed acuto, che l'occhio nol poteva portare, anzi n'era affocato e per poco consunto. Questa idea rinnalza, ajuta e aggrandisce l'altra, sì che la mente è commossa e tirata dal concetto di tanta e sì potente virtà, ad intendere in quel punto l'essenza di Dio.

Toret. Bravo, Dottor mio. questa osservazione nè il Cujaccio, nè il Gottofredo non ve la potè aver insegnata, e'fu qualche nume.

Zev. Voi volete la baja de fatti miei. E quale stella par quinci (dal nostro mondo) più poca, Parrebbe luna locata con esso,

Come stella con stella si collèca; cioè ponen- . dolavi allato; onde si par meglio il vantaggio che l'una ha dall'altra, bel modo da impiccolire via più quel punto! Quel poca, per piccola, è bello e proprio. Avea detto Dante d'un cotale, che ne' fianchi era poco, cioè smilso ( Inf. xx. 115 ): e così d'un monaco si dice nelle Vite de'Ss. Padri (I. 248); La sua loquela era sottile e poca, che appena s'udiva. Or mette mano a disegnare quello, che era intorno a quel punto; ciò sono i nove cori degli Angeli, che accerchiano il trono di Dio. Forse cotanto, quanto pare appresso Halo cigner la luce che'l dipigne, Quando 'l vapor che'l porta più è spesso ( per la maggior refrazione); Distante intorno al punto, un cerchio d'igne Si girava si ratto, An avria vinto Quel moto che più tosto il mondo cigne; che sarà il ciel velocissimo ed ultimo. io leggo Halo, sopra la fede di buoni codici.

Torel. Ah! ah! voi l'avete trovata, com' io altresì, sebben tardi. Io, leggendo A lo, come hanno tutte le stampe e' codici, ovvero Allo, mi assottigliai lungamente; senza cavarne capo nè coda; perchè manca il nominativo. Io credetti averlo trovato nel cinger posto a guisa di nome; come dicesse, Quanto pare appresso ALLO cigner, cioè al cinto, la luca

che il dipinge: e questo cinto è l'alone, o quel cerchio luminoso, che pe' vapori si forma intorno al sole, o alla luna. Ma ora che qualche altra stampa e vari codici ci danno Halo, ovvero Alo, non fa bisogno più là; e però è da ordinare così; Forse cotanto distante, quanto pare ( si vede ) Il alo cinger da presso la luce che'l dipinge (del sole, che lo forma e colora), quando il vapor che lo porta ( in sè dipinto) è più spesso; così girava intorno al punto un cerchio, eccetera. Ed abbiamo un codice autorevole, che sigilla siffatta lezione con questa nota; Halo est ille vapor, qui cingit lunam in modum circuli.

ZEV. Oggimai il morto è sulla bara. Ma vedete se nulla era in tutta la natura, che meglio rappresentasse quel circolo di fuoco rasente rasente al punto raggiante, di questo alone; il cui lembo interiore si tocca quasi coll' esterno del sole, ovvero della luna.

Pomp. Nota il Poeta, che questo alone d'accosta più rasente al corpo lunare, quando il vapore è più spesso. Io credo ciò avvenire da questo, che per la detta spessezza, essendo maggiore la refrazione de' raggi, e più spargendosi, l'alone si fà di fascia più larga, e però s'accosta più al corpo lunare; anche per questo, che nel detto caso il contorno

del suo acco interiore torna quesi comato e sparpagliato, non ispiceato e preciso: onde luce più vicino, mescolandisi quasi con la luce del pianeta; e non lascia fra sè e lui, che un sottilissimo circolo di distanza.

Rosa M. O bene osservato! Ma a proposita di questo rasentare una cosa l'altra, mi si ricorda d'aver veduto (non so io dove) questo bel modo; Essere una cosa a tocca se non tocca; cioè essere tanto vicina ad altra che riman dubbio se la tocchi o no. il qual modo darebbe cagione di prenderlo figuratamente, per dire di qualunque altra cosa che sia per avvenire, od essere sullo seocco di venirci fatta.

Torel. Oggimei seguitiamo. E questo ( cerchio ) era d'un altro circuncinto, E quel dul terso, e'l terso poi dal quarto, Dal quinto'l quarto, e poi dal sesto il quinto, tutto chiaro. Sopra seguiva il settimo si sparto Già di larghezza, che'l messo di Juno Intero a contenerlo sarebbe arto ( Lat. stretto ). Bella immagine! tutto il circolo intero dell'iride. Così l'ottavo e'l nono. come variamente nominò questo sopraccrescer di cerchi! e ciascheduno Più tardo si movea, secondo ch'era In numero distante più dall'uno. Bellasimo questo trovato! che la rapidità degli

otto cerchi scemava, secondò che si allontanava dal primo, procedendo al due, al tre, ec. a rovescio de' cieli, che vedemmo l'ultimo più veloce degli altri; e ciò fondato sopra bella e drittta ragione, che cresce dignità e vaghezza al concetto. E quello avea la fiamma più sincera; questo sincera è quel medesimo che già nominò mera; cioè schietta luce, senza meschianza; Cui men distava la favilla pura; Credo, perocche più di lei s'invera. Questo verbo è formato di colpo da Dante dal midollo dell'essere delle cose Vera è ciascuna cosa per essere quello appunto che essa è. Dunque quanto un' altra cosa participa e sente più di quella prima, tanto ha più della verità della medesima; e però più s'invera di lei," così perchè quel cerchio,, che primo radeva la scintilla del punto raggiante, ricevea più dell'esser suo divino; dunque e più s'inverava di lui.

Pomp. Nessun altro poeta trovò queste forme così vere, e unaturate alle cose. Dante attigneva anche poco di questa sposizione di Beatrice; e però; La donna mia, che mi cedera in cura Forte sospeso (in cura è un dire, in pensiero, o dubbio), disse; Da quel punto Depende il cielo e tutta la natura. Gran vero è qui: ed espresso con forma sì

dignitosa e grande, che assai sente della infinita grandezza dell'essere adombrato, qui Dante dovette aver compreso, quel punto essere la prima virtù. Mira quel cerchio che : più gli è congiunto: notate in quanti diversi modi nominò questo rasentar del detto cerchio al detto punto! E sappi; che 'l suo muovero è si tosto, Per l'affocato amore ond'egli è, punto. Caldo e vivo parlare. quando Dante scrivea queste cose, dovette sentirsi maggior di sè: e quando fu lassù ad udir queste parole da Beatrice, dovette intendere quel cerchio essere una sostanza intelligente, che focosamente amava. Bello e dilettevole è questo venir chiarendo il concetto tutto, a mano a mano scoprendo ciascuna parte. Ed io a lei ; Se'l mondo fosse posto Con l'ordine ch' io veggio in quelle ruote, Sazio m' avrebbe ciò che m' è proposto; quelle ruote, sono i dett i nove cerchi aggirantisi: e questo proposto, che risponde al sazio m'avrebbe, vale, che m'è messo innanzi per cibo; presa la figura della tavola apparecchiata, e della cena di lassù: e però dice, Questa vivanda avrei io già presa e saziatomi: che torna a dire, Se l'ordine di questi cerchi procedesse, secondo quello che ho veduto de'cieli laggiù, io avrei ben compreso ogni cosa che tu mi dì, ma (soggiugne Dante)

la cosa qui è nel contrario: Ma nel mondo sensibile si puote Veder le cose tanto più divine, Quant'elle son dal centro più remote. questo divine, ha gran forza; cioè vale, perfette con atto più compiuto : e son dette divine, perchè sentono più della perfezione della prima causa, per questo disse altrove luce dia, spera dia, region dia C. xiv. 36, xxiii. 107, xxtv. 10. In luogo di cose, io leggerei volte, come hanno i più codici e stampe, conciossiache qui Dante paragona i giri de'cieli del mondo col loro centro, a' cerchi d' intorno al punto: e però volte per cerchi s'aggiusta meglio al concetto. dice dunque; De' cieli qui sotto, quello che è più lontano dal centro ( ed è questo in cui siamo ) è il più veloce de tutti: dove in questi nove cerchi di luce che veggo qui, la cosa va in contrario, or com' è il fatto?

Torez. Non credo di partirci da questa spo-

Pomp. Onde, se'l mio disio dee aver fine In questo miro ed angelico templo, Che
solo amore e luce ha per confine; Udir conviemmi ancor, come l'esemplo E l'esemplare
non vanno d'un modo; Che 10 per me indarno a ciò contemplo. lo veggo esser qui inteso
questo disio, per la brama che avea Dante d'esser

chiarito di quel suo dubbio, o ignoranza: ma, se ho a dire quello che mi va per l'animo. mi pare che la cosa stia altramenti. Mi sembra troppo nobilitata l' idea semplice di questo suo dubbio, con la gianta di que' due nobilissimi, versi, In questo miro ed angelico templo, Che solo amore e luce ha per confine. i quali mostrano dover essere parte di più alta sentenza, ed anche qui non adoperano per poco nulla che importi al bisogno ; laddove intendendo la cosa, del suo dover essere ivi beauficato col compimento d' ogni suo disio; senza che vi si aggiugne un concetto troppo più alto e nobile ( che nel primo modo sarebbe perduto ); ma e questi due versi sono un' amplificazione convenientissima all' idea principale. Io dunque spiego così ; Se il mio de-. aderio della beatitudine mi dee essere compiuto, in questo tempio maraviglioso dove gli-Angeli sono beati, tempio fabbricato e chiuso da luce e d'amore; io debbo prima essere deliberato da questa mia ignoranza che mi tiene in cura, e che alla mia beatitudine darebbe impedimento ; eziandio per la sola hrama d' uscirne.

Rosa M. Questa sposizione non vidi portar mai a nessuno : ed ella mi pare la sola vera ed aggiustata , per la allegata ragione, alla quale non veggo che sia da apporre. E c'è anche altro; che a voler intendere questo luogo nell'altro modo, mi par che il concetto dia in nonnulla; cioè sottosopra venga a dire; Se questo dabbio o ignoranza mi dee essere cavata, è bisogno che ella mi sia pure cavata, mostrandomisi come sia la cosa di questa diversità i il che è dir niente, cioè un parlar da scimunito.

Pomp. Questa vostra giunta rincara via più la derrata. al tutto è da stare colla sposizion vostra. Egli è intanto da notare, che qui esemplo è posto per copia; ed esemplare per, originale (o forse a rovescio): da che noi troviamo negli autori talor capovolto il concetto; che esemplo è talor posto per esemplare, modello...

Zev. Appunto. il mio Petrarca: In qual parte del cielo, in quale idea Era l'esemplo, ande natura tolse Quel bel viso, ec.

Rosa M. E Dante medesimo. Purg. XXXII. Come pittor, che con esemplo pinga. ecco: per esemplare.

Pomo. Ed esemplare è nella Crusca, per esemplo, copia. Volg. Mes. L'arte è lo esemplare della natura. Ma seguitiamo con Beatrice; Se li tuoi diti non sono a tal nodo Sufficienti, non è maraviglia: Tanto per non tentare è fatto sodo. metafora presa dalla for-

za che bisogna alle dita; per isgroppare un nodo. or quel nodo o dubbio, era sì daro, perchè era vecchio, senza essersi nessuno provato mai a sciorlo: a simiglianza de' groppi; i quali, per essere lasquati così fitti e stretti, senza dimenarli nè provarsi alcuno a sgropparli, diventano dieci tanti più duri. questo è (credo) il non tentare. Così la Donna mia: poi disse; Piglia Quel ch' io ti dicerò, se vuoi saziarti; Ed intorno da esso t'assottiglia. Or a udire: Li cerchi corporei son ampi ed arti ( Lat. stretti ) , Secondo il più e 'l men della virtute. Che si distende per tutte lor parti. Pone il fondamento della soluzione del dubbio in questo ; che l' ampiezza de' cieli mondiali è misurata nel più, e nel meno dalla virtù che ha ciascuno. Maggior bontà vuol far maggior salute : maggior virtù produce maggior bene . cioè influssi più salutari : Maggior salute maggior corpo cape: e 1 corpo maggiore contiene questi beni di influsso più largamente; S' egli ha le parti ugualmente compiute; cioè, se per qualche difetto di esso corpo, non è impedito in qualche parte l'effetto del bene influire. Questa condizione risponde a quel che disse di sopra de' cerchi corporali, che son maggiori, Secondo il più e'l men della virtute, Che si distende per tutte lor Bell, di Dante T. VI.

parti ; cioè , sì veramente che questa virtà si possa egualmente distendere per tutte le parti, non trovando impedimento in nessuna di loro. e ciò è il medesimo, che dice qui de'corpi che portano quel buon influsso (chiamato salute ), S' egli ha le parti egualmente compiute. Dunque costui ( questo cielo ), che tutto quanto rape L' alto universo seco, corrisponde Al cerchio che piu ama e che più sape. Ecco bella e netta la ragione: Da ciò intenderai; che questo cielo che ha efficacia di tal virtù, che rapisce seco ogni cosa, corrisponde al cerchio de' nove che ha più virtù, all' Angelo più vicino al punto; del qual 11 dissi, che gira sì ratto per l'affocato amore ond'egli è punto; e qui dice più espresso, che più ama e che più sape. Sicchè alla virtù è da por mente, non alla grandezza de' cerchi: Perchè se tu alla virtù circonde La tua misura, non alla parvenza Delle sustanzie che t'appajon tonde; se tu aggiusti, o applichi la misura; che è un dire; Se tu fai ragione non della grandezza apparente, ma della virtà di queste sostanze, che vedi tonde ( dice circonde, non altro verbo, perchè le sostanze che dee misurare pajono cerchi ); Tu vederai mirabil convenenza Di maggio ( maggiore, come altrove ) a piu, e di minore a meno In ciascun cielo, a sua Intelligenza: vedrai in ciascuno di questi cieli verso
la propria Intelligenza, o Angelo de' nove
giri, nurabilmente rispondersi queste due crse, di maggio a più; maggior cielo ad intelligenza più al punto vicina e più virtuosa; e
di minore a meno; cioè cielo men grande,
ad intelligenza men vicina al punto e men
virtuosa: perchè l'essere il cerchio più o meno accosto al punto, dice più o meno virtù.
Perdonatemi sì lunga tantafera.

Torel. Voi foste lungo, e brevissimo: perchè al dover dire cose cotanto sottili si chiaramente e distinte, come faceste, le parole spese surono anzi poche che molte.

Zev. Ah! vero. e però disse quel cotale; Scrivo lungo perchè non ho tempo: che avendo tempo da pensar bene alle cose, avrebbe detto le medesime più brevemente: e non avendo tempo da eleggere le parole, dovea dirne molte di superflue e di vane. Ma proseguiamo: Come rimane splendido e sereno L'emisperio dell'aere, quando soffia Borea da quella guancia ond'à più leno. Questa terzina tutta rallegra, appunto come il di chiaro dopo il mal tempo. Prese da Virgilio l'immagine de' venti soffianti. dalla guancia destra di borea trae il vento circio, più temperato;

dicono i comentatori : ma leggete il Force llimi alla voce Circius, e troyerete ben altro. Perchè ( onde ) si purga e risolve la roffia Che pria turbava, sì che'l cicl ne ride, Con le Lellezze d'ogni sua paroffia. questa roffia è il sucidume che s'appicca alle cose per maneggiarle ( ruffa appellasi da noi Lombardi, e roccia nella Toscana ) : e per metafora è preso in luogo di nebbia. Parnffia è veramente parrocchia, nel latino barbaro del Du-Cauge, ma perocchè il ridere è cosa assai facile ( e via più il farsi ridere ), sa Dio quanti avranno riso di questa paroffia, adoperato per parte, come lo intende Benvenuto da Imola. Ma egli è pure un gran fatto, ed argomento di poco senno, il non pensare che Dante parlava il linguaggio del tempo suo, e non del nostro; e che alcum vocaboli allora aveano belle fattezze, che non hanno oggidi. Regio e regiones cocli, è certamente bello ed aureo vocabolo, or da regio venne rione; e rione è sottosopra parrocchia. Trasportino dunque se stessi, coloro che ridono, al tempo d' allora; e non avranno più di che ridere: anzi rallegrerannosi veggendo, sgombrato ogni nebbia, ridere il cielo sereno nelle bellezze d' ogin sua regione.

Rosa M. Vedrò anch' io d'acquetar queste

beffe di tali saputi, con esempi, che questa regione del cielo provano bella e buona. Dante.

Parad. xxxII. Da quella region che più su tuona E G. Villani xI. 67. Apparve in cielo la stella comata, quasi nella regione del segno del Tauro.

Zev. Ben con Dio. Adunque, come il ciel si serena; Così fec' io, poi che mi provvide La Donna mia del suo risponder chiaro, E come stella in cielo il ver si vide. Leggiadra cosa! prende la metafora del chiaro che vide la mente sua, solutole il dubbio, dalla similitudine stessa del cielo per ciò adoperata. E poi che le parole sue restaro; Non altrimenti ferro disfavilla Che bolle, come i corchi sfavillaro, bello! i nove cori degli Augeli, per sopraggiunta letizia del lume venuto a Dante, sfavillarono . la cosa è messa sugli occhi.  $L^*$ inc. ndio lor ( lo sfavillare che è detto ) seguiva ogni scintilla. quest' è dell' usato amplificare dell'ingegno di Dante. Spiegate questo seguiva per continuava; ed ecco il senso netto e lucido: lo sfavillare di ciascun cerchio era continuato da ciascuna scintilla, sfavillando in altre tante scintille, quanto facea ciascun cerchio. Or appar di tratto l'innumerabile moltiplicar che faceano quelle scintille s Ed eran tante, che'l num ro loro Più che'l doppiar degli scaechi s'immilla. Questo s'immilla non vorrei io intendere strettamente del crescere mille tanti più, che non fa quel degli scacchi; ma largamente: che quel numero sopracciesceva a migliaja al moltiplicar di esi scacchi. Questo concetto mi par più nobile, ed anche accresce a dismisura più questa moltiplicazione. La cosa poi del doppiar degli scacchi (che Dante trovò al bisogno, la più billa di tutte) è; che ponendo, un dopo l'altro, sul quadretto seguente dello scacchiere il doppio di ciò che fu posto sul primo (commenando anche dall'uno); e così sempre via via seguendo il raddoppiare, fino al 61 el ultimo quadretto, ne torna un tal numero che vince ogni immaginazione.

Touet. È vero, e dicono i savi, ciò essere stato scoperto dal trovatore di questo ginoco, Sessa Elu Dahir Indiano; che al Re di Persa avea chiesto in merito del suo trovato tanto di grano, quanto sarebbe riuscito dal dippiar delle granelle ad ogni quadretto, come voi di sopra diceste, cominciando da porre un solo grano sul primo quadretto: e fu trovato, che non pure la Persia, ma nè eziandio tutto il mondo non avea grano che fesse tanto, così ci contano. Segue ora; Io sentiva osannai di coro in coro, Al punto fisso che gli tiene all' ubi E terrà sempre, nel qual sempre foro (furo). Questo è concetto di

paradiso vero. E quanto giubilo sente il lettore ! parendogli sentire quell' eterno Osanna, cantato di coro in coro a quel grand' Ubi, sioè centro della loro beatitudine, che in sè li tiene immobilmente estatici e li terrà; come li tenne ab eterno nel suo decreto, che non passa col tempo, ma è un punto ognora presente. Questo Osannar è il malleyadore della lezione Allelujando, che notammo nel Purgatorio (xxx. 15).

- Rosa M. Io non vi ebbi mai un dubbio al mondo. E quella che vedeva i pensier dubi Nella mia mente; cioè vedea, che Dante avea ben attinta qualcosa dell'essere di que' nove cerchi per le parole di lei; cioè compreso che egli erano sostanze intelligenti ed amanti; ma voleva sapere più specificatamente della loro natura, disse; I cerchi primi; cioè i due primi; To hanno mostrato i Serafi e i Cherubi. lo vorrei notar qui il nuovo e bel dire, che è questo. il naturale era; Que' due primi cerchi, che tu vedesti, sono di Serafini e di Cherubini, si pensi ora alla nobiltà, che questo concetto acquistò, dicendo Dante; I cerchi primi Thanno mostrato Serafi e Cheruli.

Zev. O ! poesia ! poesia ! tu se' si gran cosa, che pochissimi sono che sappiano eziandio, dove tu stu a casa.

Rosa M. Così è , troppo. Così veloci seguono i suoi vimi; i legami d'amore, da' qua-L sono girati; Per somigliarsi al punto quanto ponno, E posson quanto a veder son su-Mimi. Io trovo questo per, spiegato in forza di affinche; cioè, Si girano così ratti, a finº di assomigliarsi al punto, ec. ma io ered), questo non essere il vero : concrossiachè il loro assomigliarsi al punto è già bello e mpinto quanto esser possa, per lo esser essi là dove sono; e non si sforzano già di assomigliarsi più, per quella foga di giro; il che si disdice allo stato ferino della loro beatitudine. Adanque il per si vuole intendere, come un dire, per questo che: e però vale; Si girano sì ratti per questo, che e' rassomighansi al pinto, ec. Il perchè questo rassomighars, al punto, siccone causa, produce il loro girarsi attorno, non il gira, si li dee al ilitare all' assomigliamento. Più bieve: Si grano, perchè somigliano; non a fine di assomigharsi. Di fatti , essendo già fermata la loro beatitudine, e questa dimorando nell'assomigliars, a Dio; ne viene, che il girarsi conseguita ( come effetto necessario del loro gaudio ) dal somigharsi, non lo produce.

ZEV. M. pare, che voi abbiate imberciato nel segno, ma vorrei esempio del per adope-

rato in senso simile a questo,

Rosa M. Uno me ne occorre di esso Dante, nel Purgatorio: Sì rade volte, Padre, se ne coglie (dell'alloro), Per trionfare o Cesare o poeta; cioè per questo che trionfi.

Zev. Buono, buono! e questo di Dante me ne torna a mente uno del mio Petrarca, nel Sonetto, Volo con l'ali, ec. Egli è ben fermo il tuo destino, E per tardar ancor ventanni o trenta, Parrà a te troppo, ec. Ed in una Canzone; E di mille mici mali un non sapea; E per saperlo, pur quel che n'avvenne, Fora avvenuto; che mi pajono sottosopra valere il medesimo.

Rosa M. Bene sta. Torno ora al terzo verso: E posson quanto a veder son sublimi. C'è qui una bellissima gradazione, che conferma la sposizion mia. Ha detto prima, che s'assomigliano quanto ponno. ecco dunque; Forma della beatitudine di ciascun coro di questi Angeli è, l'esser più o meno sublimi al vedere; cioè l'aver più chiara visione o meno: questa più o meno visione gli assomiglia a Dio più o meno (similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est): e questo assomigliarsi produce l'allegrezza, che sfogasi nel girarsi che fanno. per questo modo ogni cosa è accordata, la ragion della lingua, e della teologia.

Torel. Non si potea meglio. Per dimenare si affina la pasta (dice il proverbio : ed è nuovo esempio agli altri aggiunto del suddedo per ): e così per frugare ed assottigliarsi intorno ad un passo, se ne cava finalmente il vero del senumento. Quegli altri amor che duitorno gli conno (che intorno lor conno , ha un Codice ) , Si chiaman Troni del diemo aspetto, Perche'l primo ternaro terminonno. Li questi Troni avea detto nel C. ix. Onde rifulge a noi Dio giudicante; cioè mainfesta per loro agli ucmini il suo giudicio: ed in questi è sughellato il primo ternaro, o Coro di ne gerarcine. Tocca ora il modo della loro beatitudine: E dei saper, che tutti hanno diletto Quanto la sua ceduta si profonda Nel vero , in che si queta ogn' intelletto, bella sentenza e profonda è cotesta: Dio è Vernà, e questo è l'oggetto finale dell'intelletto umano; che però posseduta, lo queta e Leatifica. Quinci si può ceder , come si fonda L'esser lento nell'atto che vede, Non in quel ch' ama che posciu seconda, necessaria conseguenza di S. Tommaso L'amore conseguita al conoscimento : e però la fonte dell'esser beato amando, è la conoscenza che soministra all'anior suo seggetto: ma essa prima l'apprende e possiede. Ld è S. Tommaso tanto fermo in questa sentenza, che dice e dimostra, esser impossibile che l'essenza della beatitudine dimori nell'atto della volontà (123 art. 4).

Pomp. Mi pare che a mostrarlo con la Scrittura, faccia assai quel passo di S. Giovanni (xvii. 3): Haec est vita aeterna, ut cognoscant te Deum verum, et quem misisti Jesum Christum.

Torre. Buono! Conchinde poi S. Tommaso con Dante : Ad voluntatem pertinet delectatio, beatitudinem consequens; secundum quod dixit Augustinus ( Confess. C. xxIII. ) quod beatitudo est gaudium de veritate. Dante dovette aver l' animo e forse l' occhio qui, quando scrisse questa terzina. Seguita: E del vedere è misura mercede, ( mercede, per merito di buone opere, l'usò Dante più volte addietro ), Che grazia partorisce e buona voglia: ogni cosa spresso accuratamente, le buone opere sono frutto della grazia e del buon volere dell' uomo, mosso da Dio, che dà il velle et perficere. Così di grado in grado si procede : di questo passo l' nomo viene a maggior santità, e da questa a più chiara visione, e gaudio maggiore, che ecco; La grazia produce la buona volontà, e queste due il merito; il merito maggiore chiama vie maggior

grazia; e così da capo via via, crescendo co' meriti la santità, l' uom sale al grado corrispondente del suo veder qui Dio, e bearsene. L' altro ternaro, che così germoglia In questa primavera sempiterna, Che notturno ariete non dispoglia. O caro! o che bel maggio! germoglia, il oredo forse adoperato, per ispunta, o seguita al primo: ma forse Dante non l' intese così. anzi egli è come a dire ride, sta rigoglioso; figurandolo a tre fiori surti del cesto medesimo. notturno, ariete, è l' autunno che volge al verno: autumni frigore primo.

Rosa M. Bella prova d' ingegno, in questo notturno! Quando l' ariete si leva col sole per primavera, la veste di fiori e di foglie: me quando egli passa sul nostro emisfero di notte, avendo il sole di contra, la spoglia.

Torre. Dunque il secondo ternaro Perpetualmente Osanna sverna Con tre melode, che suonano in tree Ordini di letizia, onde s' interna. Quell'avverbio si prolungato fa sentire dell' eterno Osanna. Svernare è il cantar degli uccelli, quando vanno in amore : e quanto bene allocato qui, ed a questa primaveral

Zev. Lasciatemi recitare due versi di Lugrezio, parlando a Venere, che sono affatto il caso (L. 1, eccetera): Nam simul ac species patefacta est verna diei, Et reserata viget genitalis aura favoni, Aeruae primum volucres te, Diva, tuumque Significant initum, perculsae corda tua vi. Io sentò qui l'aura di maggio, che muovesi ed orezza.

TOREL. E così sento io medesimo, gran forza di voci elette! Tutti questi tre cori cantano la sua melode ciascuno; donde risulta una letizia composta di tre. questo è s'interna; cioè, si fa terna, o trina. In essa gerarchia son le tre Dee, Prima Dominazioni è poi Virtudi; L'ordine terzo di Podestadi ée. Dica Dee, o Idee, quasi Intelligenze; lo credo sottosopra 1 il medesimo, nel parlar poetico. Poscia ne' duo penuliimi tripudi; il settimo, e l'ottavo; Principati ed Arcangeli si girano; L'ultimo è tutto d' Angelici ludi. Questo dar che fa il Poeta sì vari nomi ed atteggiamenti a queste sostanze e loro ordini, mi par prova di ricca fantasia; amori, tripudi, ludi, ec. Questi ordini di sù tutti rimirano, E di giù vincon sì, che verso Dio Tutti tirati sono, e tutti tirano. questa è bella e degna sentenza, ed espressa con gran proprietà. Tutti questi nove ordini mirano di sù, cioè dalla parte di sopra, al punto Iddio, centro beaufico di tutti gli esseri. e di giù vincono, ec. E dalla pare dit sotto, ciascuno vantaggia ( ecco il vincono ) così il suo soggetto di perfezione, che lo tira a sè, e seco verso il punto che tutti gli tira. ecco, come tutti tirati sono, dal punto; e tutti tirano, verso il punto i soggetti.

Rosa M. Questo si chiama, intonare in versi di divina melode gli articoli di S. Tom-maso, cioè della più alta e severa teologia.

Toret. Nulla fu mai detto più vero. E Dionisio con tanto disio A contemplar questi ordini si mise, Che li nomò e distinse com' io. Sia l' Areopagita, o altro questo Dionisio ( che v' ha mantenitori dell' uno e dell'altro ), parla qui del libro De caelesti Hierarchia. Ma Gregorio (Papa, e Santo) da lui poi si divise : si dipartì , ordinandogli in altro modo: Onde si tosto come gli occhi aperse In questo ciel, di se medesmo rise. Deh l' leggiadro concetto poetico ! e che è più , degnissimo di questo luogo! Come prima, dice, aperse gli occhi in questo cielo: e imperta, che prima non vedea chiaro: rise di sè, conoscendo suo errore, ma senza sdegno nè altro affetto disordinato; per quella sua umiltà, che egli di quaggiù portò seco in quel regno. E se tanto segreto ver profferse Mortale in terra: profferse, recità, manifestò; non voglio ch' ammiri : Che chi'l side quassù, glist discoverse Con altro assai del ver di questi giri. elegante e leggiadro modo al possibile! Or come seppe (dirai tu) Dionisio questi particolari tanto segreti? Glieli manifestò, con altre assai delle vere cose di questo cielo, S. Paolo, che l'avea vedute quassà nel suo rapimento. Pigliate, Filippo, il libro di S. Dionigio De carlesti Hierarchia: e leggete al Capo vi.

Rosa M. Ecco il luogo tradotto: Has autem in tres ternarios ordines digerit inclytus initiator noster; sive is sit divinus Hieroteus, sive potius is qui ad tertium caelum evectus, ibidem raptus in paradisum; magnus inquam. Paulus. Ciò prova, che Dante era di que' che questo Dionisio credettero l' Areopagita, che vivea con S. Paolo, e l'udi parlare al senato dell' Areopago.

Pomp. Vien ora, col Canto xxix., la notazione di un ponto indivisibil di tempo affatto maravigliosa, e che sola proverebbe, più che umano l'ingegno del nostro Poeta; il quale per figurar questo punto, avvisò nellà natura un esempio, al qual trovare bisognava il suo occhio di lince. Brevemente: Nel plenilunio, levando la luna e'l sol tramontando con due moti contrari, c'è un momento, nel quale ambedue questi pianeti, toccando ciascun dal suo lato il circolo oriz-

zontale, si affrontano insieme per diritta linea, questo è veramente atomo indivisibile : perchè appena guardatisi insieme correndo, soa no anche passati; l'uno di sopra, l'altro C. di sotto. Or a dirlo in versi rimati: Quando Exix. ambedue li figli di Latona ( il sole e la luna, che altrove nominò, la due occhi del cielo), Coverti del montone e della libra, Fanno dell'orizzonte insieme zona; è un dire, si cingono, si fasciano dell'orizzonte, che li riceve amendue: Quant' è dal punto che 'l zenit inlibra, Infin che l'uno e l'altro da quel cinto, Cambiando l'emisperio, si dilibra. Questi sono tre versi, da non apprezzare a tutto l'oro, nè a tutte le gemme del mondo. Il punto s'intende di tempo. che, vale, nel qual punto di tempo (questo uso del CHE, fu già provato con chiari esempi ). inlibra può valere, come verbo assoluto, Forma libra, o bilancia: come se il zenit fosse una mano che tenesse, da due fili eguali pendente a' due capi opposti, un piatto. Or questi due capi sono i due planeti nell'istante dell'affrontamento, nel qual momento collimando ambedue con due linee nel zenit, formerebbero un triangolo isoscele; cioè farebbono la figura di un piatto della bilancia, Adunțae quanto è di tempo da questo memento, al dilibrarsi de' due pieneti? cioè all'uscir di libramento, mutando emisperio, uno sù e l'altro giù? Certo un attimo indivisibile.

Zev. Vedi ingegno di Dante! Ma lasciatemivi dimandare: Questo attimo di tempo ben lo intendo io piccolissimo: ma indivisibile co-

me il provate voi?

Pomp. Con due ragioni. Io pongo, che nel detto affrontamento si scontrino insieme i due centri de' due pianeti; sì che l'un centro guardi l'altro in opposito, or il punto del centro non ha parti, come vi dirà il Torelli qua: dunque nè il momento nel quale si scontrano, il quale è commisurato da esso centro. Ma voi direte: il punto matematico non esser forse in essere di natura. lasciamo stare: e pigliate quest'altra. Quel momento, nel quale i due centri de' pianeti si offrontano benvotrete chiamarlo, com'è, un presente: or il presente non ha parti, se egli ne avesse alcuna, ella sarebbe o passato, o futuro, non più presente. Dunque il presente non ha parti; e però nè anche quel punto, che risponde al presente. Tuttavia voi dovete ricordarvi, qui essere non matematica, ma poesia: onde le cose sono da pigliare più al largo. E tuttavia pensate piccolezza di questo punto, il quale rasenta quasi il matematico.

Zev. Questa mi cape meglio, e son pago. Pomp. Mi piace : ma e' c'è altro. Quell'inlibra preso così come verbo assoluto, o non venne in mente, o non piacque ad alcuni ; i quali affermano , che tenendolo inlibra, dovrebbe esser detto attivamente, gli inlibra, cioè inlibra i due pianeti: e però pigliano un'altra lezione da loro trovata in vari codici e stampe i Quant' è dal punto, che li tiene in libra, cassando il zenit. Quanto a me, non posso partirmi dallo inlibra, e dal zenit, lezione altresì mantenuta da stampe e da manoscritti; anche perchè questo zenit mi par delle cose care a Dante, che de' vocaboh filosofici era anzi ghiotto che no: e quanto al gl' inlibra, 10 ho di che soddisfar loro bene. Un codice (\*) ha che il zenit i libra, il quale acconcia ogni cosa; prima perchè toglie l'inlibrare verbo nuovo, ponendo librare usatissimo: l'altra, perchè ecco, lo i per gli, come egli dimandavano: e però intendono: dal punto, nel quale il zenit gli libra.

Zev. A maraviglia bene. ma io penso, come trovasse Dante que' verbi, ed il vivo e

<sup>(\*)</sup> Di Udine 1823.

bello accozzamento delle parti di questi due versi ; ne'quali, cosa tanto difficile a dir pure in prosa, è detta tanto felicemente; Infin che l'uno e l'altro da quel cinto, Cangiando l'emisperio, si dilibra. Segue ora: Tanto col volto di riso dipinto Si tacque Beatrice, riguardando Fiso nel punto che m' avera vinto. Questo attimo di affisamento in Dio raccoglie, fuor di tempo, la eterna beatitudine de' comprensori. L' affisarsi della donna, servì a farle notare in Dio la brama di Dante. Poi cominciò; Io dico, non dimando Quel ché tu vuoi udir, perch' io l'ho visto Ove s' appunta ogni ul i e ogni quando. forte e vero concetto è cotesto. In quel punto indivisibile che è Dio, si raccoglie senza luogo nè tempo, in un eterno presente, ogni luogo e ogui tempo che è fuori di lui.

Tonel. Nodo assat forte. Boezio, nella sua-Consolazione della filosofia, allenta ben que-

sto gruppo.

Zev. Ed anche Cicerone trattò questo punto in più luoghi: ma il cattivello poco ne poteva vedere; e però gli fu forza mescolare con qualche vero di molti errori. Dunque Beatrice avea vedute tre cose, che Dante volea sapere degli Angeli, de' quali avea tanto di grande udito fin qui: cioè, dove, quando;

e come sossero stati creati. Entra qui Beatrice in uno de' più sublimi e profondi trattati. Sublamissima è questa entrata : Non per avere a sè di bene acquisto, Ch'esser non può, ma perchè suo splendore Potesse risplendendo dir, subsisto. Io intendo questo splendore, o per la gloria, o per la bontà di Dio, che si apre nelle cose create. Volle dunque la bontà di Dio, che in se non può ricevere crescimento di bene, ispandersi quasi fuori di sè nelle creature sue ; da lui fatte , per aver in esse un soggetto, in cui rilucendo pigliasse una cotal sussistenza essa bontà. il medesimo può dirsi della sua gloria, che è un risplendere fuor da Dio, sussistente in esse creature. Caeli ennarrant gloriam Dei : da che la gloria di Dio sonò primamente nella bellezza delle cose da lui fatte ; e prima non era dove rilucesse questa gloria, nè da chi sosse cantata. Non senza il perchè adoperò Dante la parola splendore ( che era la più propria al bisogno ).; il qual dice cosa usuta e sparsa fuori dal corpo lucido, e però ha la sua sussistenza o forma in questo suo uscire e spargersi : che raccolto sarebbe luce ; e diventa splendore, uscendo di lei, e raggiando; ed allora può dir sussisto. Sa Dio scerpellons che ho detto.

Pomp. Fate pur di darci spesso di scerpelloni siffatti: che noi saremo bene acconci, sì, a pigliare due pani per coppia, or seguite.

ZEV. Adanque, per lo fine che è detto, di dimostrare la sua bontà in atto, In sua eternità di tempo fuore, Fuor d'ogn'altro comprend r com' ei piacque, S'aperse in nuovi amor l' eterno amore. Bellissima terzina, e piena di senso! in questa è la risposta a' tre dubbi di Dante; cioè del dove, del quando Dio creò gli Angeli. In sua eternità di tempo fuore; questo è il quando: Fuor d'ogn'altro comprender ( che nel suo : s' intende ) ; questo è il dove, cioè nella mente e comprensione divina, la quale scusò luogo o ricettacolo o recipiente a quegli Spiriti: com'ei piacque; questo è il come: cioè il beneplacito di Dio è la forma e la ragion delle cose. Altri l'intende altramenti : ciascuno ha suoi piaceri. Ma che nobiltà di concetto l S' aperse in nuovi amor l' eterno amore; quasi a modo di rosa, che chiusa prima in bottone, sboccia poi e s'apre nelle sue foglie. e notate, che questo aprirsi dell'amore eterno in amori nuovi ( oppone l' eterno a nuovi , cioè recenti), risponde a punto alla bontà di sopra, che si apre nelle cose create ; cioè allo splendore , che risplendendo sussiste, come spiegai. Amori poi nomina gli Angeli più sotto, v. 46. Or sai tu dove e quando questi amori Furon creati. Qui dunque di tratto tocca Dante la creazione degli Angeli, e quinci si rifà a spiegar da capo la creazione di tutte le cose; e compartendole in tre ordini, pone gli Angeli per cima e per puro atto: v. 32.

Rosa M. Capperi! tutto da lei minuzzato a ragion sottilissima! Ma Dante ha ben un parlar pieno e sentuto in ogni parola in ogni parola: il perchè ogni minuzia è da notare,

chi vuol averne intero il concetto.

ZEv. Così è: il dicemmo già noi altre volte. Ne prima quasi torpente si giacque. rincalza l'argomento et adorna. Potrebbe altri opperre: Se Dio s'aperse così, quando creò quegli amori ; che sece dunque egli prima? giacque inerte per tutta l'eternità? Risponde; Vatti con Dio: che questo prima ne poscia non ci fu mai, avanti la creazione: ma tutto fece Dio, di tempo fuore, in sua eternità. leggiamo: Ne prima quasi torpente si giaeque: Che ne prima ne poscia precedette Lo discorrer di Dio sorra quest' acque. Io leggo precedette, non procedette, sopra molti buoni codici, e sopra la ragion manifesta. Al discorrer di Dio sopra quest'acque ( è lo Spiritus Domini ferchatur super aquas, del Genesi I., per dar forma alla materia confusa del mondo) non andò innanzi ne il prima ne il poi, cioè il tempo; il quale allora cominciò: perchè Dio operò fuori di tempo, nella sua eternità.

Torel Mi piace. Seguendo era io a leggere ; Forma e materia congiunte e purette, Usciro ad atto che non avea fallo, Come d' arco tricorde tre saette. Secondo Aristotile, Dante pone le forme sostanziali separate dalla materia prima, e questa stante da sè: e questo è purette, puretto, forse è l'intero di pretto, puro, mero, senza mischianza. Congiunse poi, formandone varie spezie, queste materie e queste forme; che sono alberi, animali, eccetera, e questo è congiunte. Usciro ad atto. bello! come dire, uscirono in essere specifico. non avea fallo. trabello! vidit Deus euncta quae fecerat, et erant valde bona. di mano a quell'artefice uscì ogni cosa perfetta. Come d'arco tricorde, ec. Bella immagine! Queste tre cose; materia pura, forma pura, e materia a forma congiunta, sono il triplice atto che usci dall'arco del fiat di Dio. Altri ci tirano dentro, per terzo alla materia e alla forma, gli Angeli: ma non mi cape. Degli Angeli avea già parlato prima, e suggellato.

Rosa M. Alto e grande concetto della infinita creatrice virtù! Ed anche il modo usato da Mosè nel contare la cosa, è de' più sublimi: ed appunto Longino lo porta come il più alto esempio del parlar sublime, di cui egli tratta: Dixit Deus, Fiat lux: et facta est lux: e così delle altre cose, e questo Fiat è quel Verbo, per quod omnia facta sunt.

Torel. Vi si vede aperta la virtù somma di Dio, il cui dire è fare. Scende or Dante a toccar la infinitamente virtuosa forza di quel Fiat, che creò tutte le dette cose in istante. ma con qual viva similitudine lo rassembra! E come in vetro, in ambra od in cristallo, Raggio rusplende sì, che dal venire All'esser tutto non e intervallo; Così'l triforme effetto dal suo sire Nell'esser suo raggiò insieme tutto, Senza distinzion nell' esordire, magnificamente espressive forme son queste di questo atto del creare, senza spazio tra 'l cominciar e I finire dell'opera. E forse, il senza dis'ension d'un altro codice, ha maggior efficacia. L'irraggiamento d'un cristallo al ferirlo la luce, ha certo il prima ed il poi: ma è tanto subito, che la mente nol può notare. Segue: Concreato fu ordine e costruttto Alle sustansie; e quelle furon cima Nel mondo, in che puro atto fu produtto. Vien ora all'ordine

della creazione, secondo tre spezie; nelle quali tutte le cose son contenute. Dice dunque, che fu colle cose insieme creato e posto loto un ordine, il puro atto tenne la cima ( ma quanto più bello a dire, che elle furon cima nel mondo! o del mondo, come altri legge forse meglio ): e sono gli Angeli. Pura potenzia tenne la parte ima, questa è la materia per sè merte. Nel mezzo, fra le due, strinse potenzia con atto Tal vime, che giammai non si divima, vime, e divimare, parole tolte dal Latino; come vinci, per legami. Un buon codice ha Tal vimine che mai, ec. Meglio, mi pare. Queste sostanze di mezzo, che sentono del di sotto e del di sopra, dal volere di Dio fermamente legate, debbono-essere i cieli, che di sù prendono: ecco la potenza; e di sotto fanno: ecco l' atto ( C. II. v. 123 ). Dice dunque; che questo ordine fu concreato insieme colle cose; e però eziandio con gli Angeli: di che dirà tuttavia avanti. .

Zev. Sentimenti sublimi! ed espressi però propriamente, e con vivi colori. Da Dante dee aver preso il tenne la parte ima, il mio Petrarca, dove disse parlando della ragione; che la parte divina Tien di nostra natura, e'n cima siede.

Torel, Jeronimo vi scrisse lungo tratto De' Bell, di Dante T. VI. 10

secole degli Angeli, creati Anzi che l'altro mondo fosse fatto. Disusato è questo costrutto. eccolo ordinato; Jeronimo vi scrisse degli An-Seli, creati lungo tratto di secoli avanti che Lisse fatto l'altro mondo. Ma questo vero ( degli Augeli concreati con le altre cose ), e scritto in molti lati ( luoghi ) Dagli scrittor dello Spirito Santo: E tu lo vederai, se ben vi guati. Ed anche la ragion lo vede alquanto; Che non concederebbe, che i motori Sensa sua persezion sosser cotanto; cioè, essendo gli Angeli creati motori de' cieli, non convenivano rimaner indarno per tanto tentpo. Or sai tu, dove e quando questi amor; Furon creati, e come; si che spenti Nel tuo disto già sono tre ardori, tutto chiaro: Quanto al dove, alquando ed al come gli Augeli furono creati, era appagata la voglia di Dante. Qui Beatrice appieca, assai a luogo, il dire del quanto alcum rimaser fedeli a Dio, ed altri prevancarono. Ne giugneriesi numerando al venti Sì tosto, come degli Angeli parte Tu bo'l suggetto de' costri elementi. Bel modo di accennar il poco tempo della perseveranza de' malı Angeli ! simde all' altro di esso Dante : No I sì tosto mat, ne O si scrisse ( Inf. XXIV. 100 ). Il loro cadere è fatto intendere dagli effetti ; cioè dal turbare i nostri elementi, ovvero alimenti? da che l'uno e l'altro hanno vari codici.

Pomp. Io credo che elementi sia il vero; essendo certo per le Scritture Sante, che alcuni de' mali spiriti son da Dio rilegati in ques a bassa region dell'aria, dove e' fanno le loro scorritande e perversitadi: e però nel tempo di state prega la Chiesa, che Spiritales nequitiae repellantur, et aer aram discedat malignitas tempestatum Quanto ad alimenti, gli antichi nostri l' usarono talora per elementi: ma volendolo eziandio pighare nel senso proprio, potrebbesi intendere; che il primo superbo cadendo di ciclo, fece nella terra quella rovina e scombujamento, che Dante accenna (Inferno xxxiv. 121). or la terra è il soggetto in fatti degli alimen i dell' uomo.

Tonet. Mi piace. L'altra rimase, e cominciò quest' arte Che tu discerui, con tanto
diletto Che mai da carcuir non si diparte.
concetto bellissimo! e, parole da esso! Principio del cader fu il maladetto Superbir di colui, che tu vodesti Da tutti i pesi del mondo costretto, mirabile enfasi di parlar rinforzato! il terzo verso vale un tesoro, e tr mostra Lucifero inchiodato nel centro dal premere- di tutto il mondo, che la si raccoglie.
Quelli che vedi qui, furon modesti A rico-

noscer sè della bontate, Che gli avea fatti a tanto intender presti. Se noi pigliamo ques'o della per dalla ( come è usitatissimo ),
nulla più chiaro ed elegante. Riconoscer u na
cosa da uno, è il Latino, Acceptum referre
alicui; e qui, Riconoscer sè dalla bontà di,
ec., vale conoscersi debitore di checchessia
ad alcuno. Questi Augeli adunque riconobbero
l'esser loro ( sè ) dalla bontà di Dio: e questo è il modesti, cioè misurati, non trapassando il termine dell'esser loro, come gli altri; il cui peccato, come d'Adamo, fu il
trapassar del segno.

Rosa M. Questa fu quella fondamental vertà, che i primi temero, e gli altri no : sel capo de' quali dice Cristo; In veritate non stetit.

Torel. Bravo, Filippo. A tanto intender presti: ecco l' eccellenza angelica; la più o meno acutezza del conoscimento. gran poeta teologo! Perché ( per la qual modestia ) le viste lor furo esaltate Con grazia illuminante e con lor merto, Sì ch'hanno piena e ferma volontate. La rettitudine del primo atto accattò loro vie maggior lume e grazia; ed a questa corrispondendo, maggior merito; ende nell'amore della giustizia furono confermate le loro volontà. Profondo mistero! che

a' teologi diede assai spinosa faccenda. E non voglio che dubbi, ma sie certo, Che ricever la grazia è meritore, non già, che essa grazia possa essere meritata; che è l'errore de' Pelagiani ( e S. Paolo dice ; che se si merita , non è più grazia ); ma che la grazia è principio e seme di merito; da che le opere nostre acquistano ragion di merito dall' essere fatte in grazia, e per la grazia. Secondo che l'affetto gli è aperto; cioè, secondo che più o meno è l'aprirsi dell'affetto, nel rispondere ad essa grazia. Omai dintorno a questo concistoro ( degli Angeli ) Puoi cotemplare assai, se le parole Mie son ricolte senz'altro ajutoro, puoi, con questa dottrinà stenderti più addentro, senza altro maestro. Ma perchè in terra per le vostre scuole Si legge, che l'angelica natura È tal, che'ntende a si ricorda e vuole, alcum scolastici danno agli Angeli colle altre due doti, eziandio la memoria: Ancor dirò, perchè tu veggi pura La verità ehe laggiù si confonde, Equivocando in sì fatta lettura ; pigliando uno per altro, in quello che leggono. Dottore, questa parte è da voi, so io che qui voi sarete in casa yostra.

Zev. Sia con Dio, se egli è per essere come dite. Queste sustanzie, poi che fur giq-

conde ( bea'e ) Della faccia di Dio, non colser vivo Da essa, da cui nulla si nasconde. veggono in Dio ogni cosa, immobilmente sguardandolo. Però non hanno vedere interciso Da nuovo obbietto, e però non bisogna Rimemorar per concetto di iso. Ottima ragione! non potendo dimenticarsi di nulla, per altra cosa rhe gli stranj da Dio, non fa loro bisogno di richiamarle alla mente ; quasi rimase addietro, e perdute d'occhio. Si che laggià non dormendo si sogna, buono! non son finiti que'che sognano senza dormire. Credendo e non credendo dicer vero : Ma nell' uno è più colpa e più cergogna, sicchè escono tutti del seminato que' che credono di ciò dere il vero, e que' che sanno di dire il falso, e vie peggio que' che, sapendo di dir falso, perfidiano di mantener loro errere. Voi non andate giù ( m terra ) per un sentiero Filosofando; tanto vi trasporta L'amor dell'apparenza e'l suo pensiero, apparenza dee qui valere appariscenza, bella vista; e'l pensiero è la briga di parer dotti e sotuli: come lo Scoto, detto il sotulissimo ; il quale per immortalarsi, telse a combattere sempremai San Toinmaso · il che fii sottosopra come l'impresa di celui, che per far dire di sè il mondo, brugiò il tempio in Efeso della Dea Diana,

Pomp. Sentita e savia osservazione!

Zev. Ed ancor questo quassù si comporta
Con men disdegno. ma è c' è' altro, e peggio: che quando è posposta La divina Scrittura, e quando è torta. è posposta alle loro
buffe, che dirà tosto; è torta, cioè stroppiata, e tirata a' loro errori difendere. Mi torna
a mente qui il luogo, eve dice di cotestoro,
Che furon come spa de alle Scritture In render torti li diritti volti (x111. 128).

Toret. In buon punto allegaste qui questo · verso, al quale dichiarar meglio ho io che aggiuguere al detto di sopra da me (Vel. V. face. 314 e seg. ). Spiegando io questa cosa, per lo specchiarsi che altri fa nelle spade, e si vede rovescio , ho detto : che la parola ovvero idea de' rolti diritti e torti , chiama l'idea dello spec-· chio. Io ci dovea aggiugnere ; che troppo meg'io ci da questa idea il verbo rendere. Questo render torti li diritti colti, vale riflettere, o rimandar rovescia l'immagine del volto di-· ritto di chi si specchia. Or qui troppo importa notare per la centesima volta, come in Dante è da por mente ad ogni cosa; perchè in esso ogni cosa è posta con gran ragione. Or innanzi.

Zev. Troppo vero. Non vi si pensa, quanto sangue costa Seminarla nel mondo, e quan-

to piace Chi umilmente con essa s'accesta. Religioso concetto! accostarsi colla Scrittura è bello parlar figurato, per interpretarla secondo i Padra, o il natural senso delle parole; quasi Picciol passo con picciol seguitando: cioè, Accompagnandoci con lei, come a maestra, e non istrascinandola dietro alle nostre lantasie. Per apparer ciascun s' ingegna : apparer, è l'apparensa detta di sopra; cioè, Per far mostra di grau maestro, e face Sue invenzioni; e quelle son trascorse Da'predicanti, e'l vangelio si tace. Dante comincia ziscaldarsi contro i predicatori simili a Frate Cipolla; che per parere, cavano fuori trattati ed argomenti sotuli, che nulla giovano, e' non può fallire, che non seguiti qualche rovescio. Un dice; che la luna si ritorse Nella passion de Cristo, e s'interpose Perche'l lume del sol giù non si porse. l'ecclissi che avvenne alla morte di Cristo, lo reputano alla luna, che tornò indietro ( era il plembunio), e traniezzo tra noi e'l sole : e così l'occlio suo non potè parere. E mente: ma mentiscono cotestoro. E mente leggono ottimi Colici (\*): ed è il vero, da scambiare coll' Ed al-

<sup>(\*)</sup> II M. S Capilupi di Mantova ha E mentre il che dec esser fallo di penna del capista, che nel suo testo dovette legger E mente,

tri delle stampe, che guastava tutto, che e' non potè esser così; concissiachè le tenebre furono stese super universam terram: dagli Ispani agl' Indi: e ciò non sarebbe potuto essere, se pel solo interporsi della luna fra i Giudei e'l sole; questo fosse ecclissato. Dunque; E mente: che la luce si nascose Da se: si spense in se medesima: però agl' Ispani e agl' Indi, Come a' Giudei, tale ecclissi rispose, proprio parlare ed elegante; cioè, fu veduto dalle due estremità del mondo. Non ha Firenze tanti Lapi e Bindi, comunque s' intendano questi due vocaboli, basta che erano frequentissimi al tempo di Dante.

Rosa M. E potrebbe anche essere ( come altri saggiamente notò ), che Dante sotto questi nomi coprisse altro; e che pigliando il primo da Lapo Salterello ( xv. 127 ), che per danaro vendè la patria e la giustizia, venisse a dire; Non ha Firenze tanti avari e ladroni: il che non sarebbe la prima sanguinosa sferzata, che egli scocca alla ingrata sua patria, del Bindi nessuno seppe mai portarci novelle.

Zzv. Questo è toccar giusto. Quante sì fatte favole per anno In pergamo si gridan quinci e quindi. Questo mal vezzo era de' predicatori di quel tempo: e se ne dolea forte il medesimo Frate Passavanti; come mi sembra di ricordarmi.

Toret. Si: e noi quel luogo vel reciteremo di qui a poco, a conto del compito che vi dobbiamo, nel fine del nostro ragionamento.

Zev. E di questo voleva io pregervi. Si che le pecorelle che non sauno, Tornan dal pasco pascinte di cento, E non le scusa non veder lor danno. Udiste leggiadri modi? Non le sensa; perchè elle medesune cercano chi gratti loro il pazzece degli orecchi. A quanni saria bene mvestita questa tasta "di que'che io odo oggidì! Non d.sse Cristo al suo primo convento; collegio; agli Apostoli; Andate, e predicate al mondo ciance: Ma diede lor verace sondamento, semplici e forti medi di dire! L'quel tanto ( solo, solamente) sonò nelle sue guance; per bocche; e quello senza più predicatono, cice il puro Vangelo. St ell'a pugnar, per accender la fede Dell' ecangelia, fero scudi e lance. Bellissima figura è questa, e bellusimi ed elegantissimi vere. La metafora è presa da S. Paolo (Ebr. 1v. 12 ) Vivus est sermo Dei et efficax, penetrubilior omni gladio ancipiti. e generalmeste la mission degle Apostoli è immaginata nelle Scritture, come una spedicione di armati campioni, a royesciar il regno del diavolo

e dell'errore. Ora si va con motti e con iscede; giullerie, arguzie; A pr. dicare: e pur che ben si rida, Gonfia'l cappuccio, e più non si richiede. Il cappuccio allora era usato da tutti, e più largo i preti. dice d'inque, che il predicatore sentendosi applandire dal popolo, seuote ed allarga sollalzando il cappuccio, pagoneggiaudosi e facendosi bello; e non cerca più là. Ma tale uscel nel beschetto (fertuccia del cappuccio ) s'annida, Che se'l vulgo il vedesse, vederebbe La perdonansa di che si confida. non la colomba seguo dello Spirito Sento, ma troppo altro. la perdonanza, o l'indulgenza, il perdono. Per eui tanta stoltezza in terra crebbe, Che sensa pruova d'alcun testimonio, Ad ogni promession si converrebbe: delle quali perdonanze tanta è la pazza fede del popolo, che senza mostrar bolla nè breve di Papa, egli crederebbe ad ogni promessa sperticata. si converrebbe ad ogni, ec. s'accorderebbe di credere. Di questo ingrassa'i porco Santo Antonio, Ed altri assat che son peggio che porci, Pagando di moneta sensa como: cioè, moneto false, metafora, per le false indulgenze, de' cui frutti ingrassavano que' falsatori. Il porco di Sant' Antonio è introdotto qui a modo di preverbio mordente; e vien dal porco che si suol dipingere a' piè del Santo.

Torez. Queste sono di quelle scorse, che a Dante sono da perdonare : e bene il senti Buatrice, nella cui bocca sono poste da lui. Ma perché stam digressi assai: voce latina, ande digressione, scappata fuor della via. ritorci Gli occhi oramai verso la dritta struda, Sì che la via col tempo si raccorci: stechè, come il tempo ( notammo già la forza di con, per come, o simile), così la strada , che allungammo in questa digressione , s' accorei, spiego ecsì. Studiando noi il passo, il tempo mos ra di raccorciarsi, facendo noi molto di strada in poca d'ora: così la strada ed il tempo pajono più corti, che egli infatto non sono. Questa natura ( angelica ) sì oltre s' ingrada In numero, che mat non fu loquela, Ne concetto mortal che tanto vada. s' ingrada; verbo Dantesco; e vale, s' innalza, crisce, come scala per lo crescere de' gradam. pigha la metafora de' gradini, che risponde agh ordini degli Angeli. che mui non fu, ec. leggiadia e viva locuzione! E se tu guardi quel che si rivela Per Daniel, vedrai che'n sue migliaja Determinato numero si cela. Damel desse, Milia milium . . . et decies nulles centena milia. vuol dir Dante, che in quelle mighaja, e milloni di Angeli si occulig, non si vaol esp rie, numero determinato.

La prima luce che tutta la raja: irradia. la prima Luce è Dio, che raggia tante creature; Per tanti modi in essa si ricepe, Quanti son gli splendori a che s'appaja; s'accoppia. magnifica espressione della somma virtù della luce divina, che quasi si diversifica in tanti milioni di Angeli, secondo la gloria ed eccellenza di ciascheduno di loro, da ciascheduno diversa. San Tommaso prova, ciascun Angelo formare una spezie. Onde, perocchè all' atto che concepe Segue l'affetto, d'amor la dolcezza Diversamente in essa ferve e tepe. profonda e bella dottrina! l' atto che concepe, è esso vedere, che riceve la luce raggiata; e questo è diverso: ed a questo atto segue, cioè conseguita, o corrisponde l'affetto : e quindi la beatitudine, che è la dolcezza dell'amare il ben conosciuto, è anch' essa diversamente, cioè più o meno, calda, detto a maraviglia ogni cosa i Vedi l'eccelso omai e la larghezsa Dell' eterno valor. notate ciascuna di queste parole, tutte enfatiche e vive. poscia che tanti Speculi fatti s'ha, in che si spezza, Uno manendo in sè come davanti. splendidissima immagine è questa dell'essere e della virtù infinita di Dio; la quale è sì alta e larga, che piglia quasi diverse forme negli specchi innumerabili dove è ricevuta; ed essa è semplicissimamente una, come era sola ab cterno, senza la minima divisione nè scemamento. Ma il piacer di cercare e vagheggiar queste bellezze del nostro Poeta, ci ha trasportati oggi di là dal consueto termine: e però credo essere tempo di metter fine al presente nostro o sollazzo, o ragionamento.

Zev. Voi siete il monitor nostro, o Ginseppe, ed un po'rigido anzi che nò, e veramente ci volete tenere a stretta regola, temendo quasi d'ascire dell'orma: che se un po'di quarticel d'ora ci scappa, e voi cel motate, 'quasi per farcene pagar l'anamenda.

Tours. No, no, Dottore : io non vo'cosi pel sottile : ed anche e' si fa per voi; che l'arco troppo lungamente tenuto teso perde la forza : ben sapete.

Zev. Io sto a vedere, che noi di questa vostra accuratezza dovremo eziandio ringrasiatri. Ma lasciando le baje; veggo io medesiato. I' era ceser valica: e per mostrarvi
quanto io sia giutto e discreto; non ch'io voglia engere tatto il debito del canone usato;
mia uni terrò contento a quel solo luego del
Passivinti, per quile m' avete già obbligata
la vottra parole.

Dien adunque, che Dante in quello che noi

l'udimmo toccare la vaghezza del parer dotti, e delle raffinatezze degli argomenti che trattavano i predicatori del tempo suo, mon è ingiustamente mordace : che ezzandio Frate Passavanti ( che serivea sottosopra nello etesso tempo ) ne dice quel medesimo, come udirete ( sace. 310 ); a Egli è manisesto segno, che' maestri e predicatori sieno amadori avòlteri della vanagloria; quando predican--do e-insegnando lasciano le cose utili . . . e dicano sottigliezze e novitadi e vane filosofie, con parole mistiche e figurate, poe ando e studiando di mescolarci rettorichi colori, che dilettino gli orecchi, e non vadano al cuore. Le quali cose non solamente non sono fruttuose e utili agli uditori; ma spesse volte gli mettono in quistioni e pericolosi è falsi errori; come molte fiate, e per antico e per novello, s'è provato : e i vizi e'peccati ; i quali coli coltello della parola di Dio si volevano tagliare, colla saetta della predicazione si deggiono feri: e , col fuoco del dire amoroso e fervente incendere; si rimangono interi e saldi, infistoliti e apostemati ne' cuori, per la mala cura del medico disamorevole delle anime, e in sè cupido e vano. Questi così fatti predicatori , anzi giullari e ramanzieri buffoni; a' quali concorrono gli nditori, come a coloro che

cantano de' Paladini, che fanno i gran colpi pur con l'archetto della vivuola; sono infedeli et isleali dispensatori del tesoro del Signorloro, ec. ».

Zev. Or questo è parlare forte, proprio, efficace, ed or che nettezza ed elegante semplicità! Mille grazie, Torelli; non sarà questa l'ultima volta, che vi ringrazi di così fatti favori.

Qui il Torelli levatosi, e gli altri con lui, invitandosi per la vegnente tornata ( e parte dolea loro che fosse l'ultima ), dettosi Addio, se n'andarono.

Fine del Dialogo Undecimo.

## DIALOGO DUODECIMO

Avendo noi fino a qui osservate tante bellezze del nostro Poeta, e notata la maravigliosa dovisia del suo ingegno in trovare tante e svariate cose, e in adornarle e fiorirle con tanta varietà di immagni, di figure, dottrine, e con si vivi e risenuti colori di parlar poetico; chi è che non dovesse credere, anche prima d'ora l'ingegno e la fantasia di lui, se non isfruttata, dover essere stanca però, e molto perduto del vigore e della forza dell'invenzione e degli ornamenti seminati ne' Canti primi ; e che certo a questo passo, che è de' più malagevoli; cioè del dover descrivere la sua salita all'empireo, ed il suo affisarsi nella essenza del sommo Vero ( nel che eziandio a chi fu a vederlo di presenza fallirono le parole ); non behba mancar l'eloquenza poetica, e'l valor dello scrivere e dell'immaginare? Ed or che vorremo dir noi della virtà maravigliosa di quell'ingegno divino, sentendo che a questo termine sembra acquistar maggior lena, più viva espressione di colori e d'immagini, e per poco essere divinizzato? Se questo mio promettere sia troppo largo, cel dirà egli medesimo; e l'opera lodi il maestro. Venuta adanque la següente mattina, ecco i tre in camera del Torelli, e così dar principio.

Tones. Oggi, amići, saliremo all'empireo,

e vedremo le bellezze del paradisc.

Zev. O i parlate voi del paradito vero, o

di quello di Dante?

Torre. Dell'uno e dell'altro; perchè Dante veramente, sì per le cose che ne mostrerà di quel luogo d'eterna beatitudine, e sì per la sua poesia; cioè per le parole, immagini, figure, e pitture celes'i, oi metterà in paradiso. Questa prima entrata nel cielo empireo, e questo Canto xxx. mi par veramente cosa divina. Comincia dal dire, che il bellissimo tripudio de'nove Cori degli Angeli intorno al punto, disparve; e il viso di Beatrice raggiò di internedibili bellenza. Forse seimila miglia di lontano Ci ferre l'ora sesta, e questo mondo China già l'ombra quasi al letto piano. Dando grossamente alla terra il giro di 24000

C.

miglia, le 6000 importano la quarta parte. dice però, che lontano da noi un quadrante ferve il mezzodì, ed a noi comincia l'aurora: dico alle genti che sono nell'orizzonte di qua o di là, beilo esprimere il mezzodì con ci ferve l'ora sesta! Vedemmo già questo ci valere, al mondo, o simile. e il dire, che è già finita la notte, come ben variato! dicendo, che il cono dell'ombra (avvicinandosì il sole all'orizzonte ) cade giù lungh'esso la linea orizzontale, sicchè la sua punta tocca l'orizzonte celeste al sole contrario! Quando il messo del cielo a noi profondo (altissimo, all'uso latino ) Comircia a farsi tal, che vicuna stella Perde'l parere infino a questo fondo. Oh care cose l' comincia a schiarire tanto l'aurora sopravvegnente, che qualche stella della più alta parte del cielo *perde 4* parere: medo Dautesco: non appar più a noi sulla terra, parla delle stelle del messo alto del cielo : che quelle sopra l'oriente son già dileguate, è un pezzo. E come vien ( secondo che vien ) la chiarissima ancella Del sol più oltre, cost'l ciel si chiude Di vista in vista, infine alla più bella. Questi nove versi non so io a che apprezzarli: e ne lascio far il pregio a'lettori. Il ciel si chiude di vista in vista: è de' parlari del nostro poeta. Vista , e veduta adopera egli spesso per tutto quello che ha luce, o che luccica; nel qual senso adopera anche parvensa: e però qui vale di stella in stella; che sopraccrescendo il chiaror dell'aurora, tutte fino alla più reggiante, somo abbacinate, e però questo si chiude, importa che il ciel delle stelle, tutto è quasi accecato dal troppo lume, concetto e modo di dir Dantesco. E così per un atto contrario di oscurità, disse il Boccaccio, il ciel chiuso di nuvoli.

Rosa. M. Non vo' preterire di ripetere qui il detto da me altrove, intorno a questo luogo. E' mi s' è dato il ticchio di spiegar questo si chiude in senso proprio : proprio ( dico ) di metafora da lui adoperata. vista usa Dante nel Purgatorio (x. 67) per finestra; ringhiera, dicendo, che vide effigiata, ad una vista d'un gran palasso, Micol moglie di David. Or che sarebbe, dico io, se Dante avesse qui voluto immaginar le stelle, come altrettante finestre aperte che mandano lume; e quindi il loro accecarsi esprimere, quasi per on chiudersi che fanno, l'una appo l'altra, testte fino alla più bella? La qual idea mi torno a mette l'altra simile a questa del Malmantile ( Canto I. St. 4 ); Che le daranno planen qualche diletto Le monachine, quando

vanno a letto: con che il bizzarro poeta Perlone dipinse le tante faville della carta o paglia brugiata, che si vanno spegnendo in aria
l' una dopo dell'altra; dando la vista delle
monache, le quali col lume in mano venendo per lungo corridojo, ed entrando ciascuna
nell'uscio della propria camera, fanno l'un
dopo l'altro sparir que' lumi, con qualche
somiglianza alle dette faville.

Pомр. Che ne volete? cotesta idea vostra m'entra più che non potete credere; e la spie-gazione credo assai ragionevole.

Torel. Credete pure, che io medesimo la vo' ripensando, e mi piace ognora più. Non altrimenti il trionfo, che lude Sempre dintorno al punto che mi vinse, Parendo inchiuso da quel ch' egli inchiude, A poco a poco al mio veder si stinse; Per che tornar con gli occhi a Beatrice , Nulla vedere ed amor mi costrinse. L'occhio non vedrebbe meglio, nè con più diletto. lude; tripudia, punto che mi vinse; mi abbacinò, parendo, ec. Parea che nove lucidissimi cerchi comprendessero il punto; quando egli comprende loro, e tutte le cose; cioè, lega con la virtù sua e tiene soggette. si stinse ; s' estinse. Sparito adunque il dipinto di tante luci e di sì gaudiose carole, Dante torna con gli occhi in Beatrice.

Zev. Credo, che Dante faccia ora sparire così i nove cerchi col punto; perchè vuol di-pungere tutta la comprensione del paradiso sotto altra immagine più magnifica. Seguite, Gi-rolamo.

Pomp. Orsi parrà l'ultimo sforzo d'ingegno possibile a mente creata. Beatrice era al sommo ed ultimo crescimento di sua bellezza, la qual crescea sempre ( siccome è detto ) quanto ella più a Dio s' accostava. Ora noi vedemmo di sotto, ad ogni passo di cielo in cielo, questa bellezza sua venir sempre più acquistando; e tanto, che Dante non la potea sostenere: se non che il lume medesimo di quel suo sembiante belhissimo, gli rinforzava la vista a poterlo portare. Or avendo il Poeta, nel descrivere que' tanti cresclmenti di hellezza celeste, consumate tutte le forme ( pare a me ) e le immagini più vivaci e gentili, che a quella beltà adornare gli mettea innanzi il suo ingegno; che vorrà fare a questo termine, nel quale gliene bisognano di via più vive, più leggradre e quasi divine? Ed aggiugnete, che la bellezza non è cosa da poter delineare ( e la bellezza celeste via meno) a' propri contorni e colori: ma ci conviene farla intendere quasi di rimbalzo, con gl' ingegni della poesia, accattandole lume e rincalzo di grazie tutto da fuori. Nondimeno voi

udirete maraviglia: che la pittura del viso bellissimo di Beatrice a questo ultimo confine, ciparrà fatta tanto trascendentalmente bellissima, da farvi parere per poco nulla quanto ne udiste fin qua. Se quanto infino a qui di lei. si dice . Fosse conchiuso tutto in una loda, Poco sarebbe a fornir questa vice, intendendo vice per volta, tratto, si spiega assai bene il concetto di Dante, elegantemente espresso in questo costrutto, cioè, Sarebbe poce a compier le lodi di questa volta. Ma non si potrebbe prendere vice per ofizio, lavor! Ne abbiam però esempi di Latini. Fedro lib. 4 fav. ult. Time sunt partes : fuerunt alionum dein : Dein simili gyro venient aliorum vices. e lib. 3 prol. Vestram meamque vicem explere ( che è tuta to il presente passo ); ed Oraz. Art. poet. v. 304 Fungar vice cotis.

Zev. O! io non ne vo' altro, e mi sto con questa, certo Dante dalla lingua Latina press. assai de'modi, quando gli venivano in taglios:

e qui fa prova bellissima.

Poier. Ma sate voi la ragione, quanto esses berante complesso di lodi sia in questo conce: to, or le vien rincalzando: La bellezza ch' io vidi si trasmoda, Non pur di là da noi; ma certo io credo, Che solo il suo fattor tutta la goda, questa è l'estremo termine dell'ingegno.

e d lla eloquenza, si trasmoda: efficacissimo verbo da lui coniato di colpo! vale, travalica ogni misura. non pur di là da noi: bello quanto può essere! sì per la locuzione, sì pel concetto. vuol dire, Di là dalla misura delle mortali bellezze; ed anche, Di là da ogni forza dell' immaginar nostro, il formar di cotali locuzioni così piem di sugo e sì nuove, è di solo il nostro Poeta. ma certo io credo , ec. Questo è il più ingegnoso ed alto concetto, che umana mente possa firmare. Parea che Dante avesse toccato il sommo della bellezza di Beatrice, là dove disse di sopra; Che Dio parea nel suo volto gioire: ma egli non è a pezza. In quel verso, per misuratore di quella beltà si pone il vedere e immaginar nostro, al qual parea vedere in quella bocca il riso di D:o: ed è certo un gran dire. Ma che gran fatto immagina egli di bello l'umana mente, enandio formandosi quasi un riso di Dio? ella immagina tanto, quanto essa può più: il che non è, nè puote essere m·lto. Ma qui il misuratore è la mente divina; c dice, che solo Iddio colla forza infinita del suo comprendere, può godere e deliziarsi di tutta quella bellezza. Egli è questo un concetto, che cava l'anima di se stessa; perche importa una bellezza divina, o infinita, conciossiachà torna ad un dire; A quel modo che solo Iddio comprende se medesimo, e fruisce compiutamente tutta la perfezione dell'esser suo; così egli solo può goder tutta quella di Beatrice; ed ogn'altra mente nè comprensione, da quella di Dio in fuori, non ne potrebbe godere altro che pure una parte.

Torel. Non è lode al mondo, che sia tanta a celebrare questa forza d'ingegno, che Dante mostrò in sola questa terzina.

Zev. Or vammi a contare adesso il Conte Ugolino, e la Francesca d'Arimini.

Rosa M. Questo è un di que'tratti di Dante ( e ne troviamo non pochi ), che innalzano ed aggrandiscono la sentenza alla maggiora perfezione, e più trascendente, di che sia capace umano pensiero; de'quali ella, Sig. Dottore, trattò al luogo suo tanto ingegnosamente.

Zev. State, state, Filippo; e non m'andate così su per le cime degli alberi: che io so troppo, d'essermi a gran pezza rimaso addietro dal vero. Segue ora, rincalzando il soggetto da un altro lato. Dopo aver Dante dato tal prova del suo ingegno in tutto il detto fin qua, e singolarmente negli ultimi versi, confessa che gli manca la forza e l valore a rappresentare questo atto della suo

Bell. di Dante. T. VI.

Donna: Da questo passo sinto mi concedo, Più che giammai da punto di suo tema Suprato fosse comico o tragedo: Che, come sole il viso che più trema: più debole e infermo, come della civetta; Così lo rimembrar del dolce riso La mente mia da se medesma scema, andate voi a misurare il confine di questa maravibliosa amplificazione. Come alla civetta sarebbe la piena luce del sole, così me e la mia mente soperchiò, vinse e snervò. . che? il santo riso di lei? non punto questo: sì mi vince e soperchia la sola rimembranza lontana di quella bellezza, or che dovette fare esso riso?

Torel. Questo è bene un trapassare, non pure il primo inobile, ma e l'empireo medesimo, nel qual era Dante.

Zev. Suggella ora l'argomento: Dal pruno giorno ch' to vidi il suo viso In questa vito, infino a questa vista, Non è il seguire al mio cantar preciso; cioè bastai a tenerle dietro poetando. Ma or convien, che'l mio seguir desista Più dietro a sua bellezza poetando. Come all'ultimo suo ciascuno artista, tutto nerbo di bellissima amplificazione Il mio ingegno, dice il Preta, ha fatto l'ultima prova del suo valore, e non c'è via di proceder più là. Fino ad ora, dal primo dì che io

vidi quella bellezza, la seguitai dalla lunga cantando (nota questo seguire): ora ella m'è travalicata tanto di là, che m'è uscita affatto di vista; e non che io possa coll'arte mua, ma nè posso seguitarla coll'immaginazion. ogni arte ha sue confine di perfezione (bello, quest'ultimo sostantivo!); di là dal quale l'artista si smarrisce, e abbandona la speranza di trapassarlo.

Toret. Mi sento smarrito io medesimo, a tanta altezza di immagini e di concetti.

Rosa M. Questo tanto sopraccrescere di bellezza che fa Beatrice, mi ha tratto alcuna volta a pensare ad un cotal quasi miracolo, che in opera di bellezza d'un volto mi sembra aver conosciuto; cioà, come ella puòtanto crescere, che per poco non se ne potrebbe segnare il confine. Lascio questa di Beatrice, che era lume sopra natura: ma dicodella bellezza natural senza più. In questo mio pensiero fu' 10 condotto da ciò, che si legge di Frine cortigiana; la cui bellezza fu tale etanta, che in giudizio di morte l'ebbe salwata. Concipssiache, essendo ella condamnate per gravi delitti, il suo avvocato Iperide sicredette dover accattarle l'assoluzione, com solamente mostrare a' giudici la sua bellezza : perchè nella perorazione, avendole levato il

velo dinanzi e mostrato il viso di lei, scosse di tal maraviglia i suoi giudici, che la giudicarono cosa celeste; e come sacerdotessa di Venere, l'ebbero assoluta.

Tonel. Il fatto è veramente maraviglioso; e prova quello che voi diceste; la bellezza d'un volto poter ricevere forse infinito accrescimento. Ma io per questo medesimo sono tentato di credere; che, come d'un bel volto, così il medesimo debba poter essere delle parole; cioè che per vario accozzamento di parti, ne possa risultare un tutto via sempre più bello, senza mai pervenire all'ultimo della bellezza, ma lasciamo altrui decidere questa questione. Segue adunque Dante dicendo; che cotale, cioè in quell'atto ed aspetto di tanta beltà, ella ricominciò a parlare: Cotal, qual io la lascio a maggior bando Che quel della mia tuba ( bell' incidente! qual io la lascio a banditore, se v'è al mondo, di voce prù forte della mia. bando, poeticamente detto, per banditore), che deduce L'ardua sua materia terminando. deduce, alla latina; deducere carmen ( dende anche quel d' Oraio, temi deducta poemata filo), che importa lavorare, o condurre a fine o perfezionare. Con atto e voce di spedito duce Ricominciò, questo spedito tluce, a me ha un

senso, che non veggo notato da nessun altro. parmi che vaglia; In atto e voce di Guida a Conduttore, che si sente spedito, o spacciato del suo carico di condurre il suo alunno; e però in atto allegro, baldo, contento: Ricominciò; Noi semo usciti fuore Del maggior corpo, al ciel ch'è pura luce. Notaste quell'uscire dal , ed al , ec.? Dunque cotesto verbo ha forsa di esprimere due termini; quello donde esce, e quello al quale riesce. ma ciò fa solamente ( credo io ), quando essi due termini si toccano insieme; sicchè il passar dall'uno sia un entrare nell'altro, come è qui: noi il notammo altra volta. È degno di osservazione auche il subito trapassamento dal primo mobile ( che chiama corpo maggior di tutti, verso l'empireo che è cosa fuori della materia ) al detto empireo : che Dante vi si trova già entrato, non s' accorgendo.

Pomp. Quanto mi piace, e pinttosto rapisce questa maestà di concett i nobili ed alti! e (che è forse più ) lavorati e condotti con tal gentilezza l Questa luce per altro dell'empireo che è! Luce intellettual piena d'amore, Amor di vero ben pien di letizia, Letizia che trascende ogni dolzore, or questo è veramente il paradiso: un Ben vero, che conosciuto ed amato dall'anima ragionevole (che questo so-

lo cercava), la riempie e dilata d'una allegrezza, che le dà un diletto sopra la sua natura.

Erv. Rido qui del vostro Censor da Siena, e Filippo; il quale fa qui per disgrazia le maraviglie di questa bellissima gradazione ed espressione dell' eterna felicità. Bene sta, io dico; e lodato pur Dio, che qualche volta conosce e lada le bellezze di questo poema, che in tanti altri luoghi svilisce e vitupera. ma questo passo, comechè bello, non è a gran perza da porre con que'molti altri, che fitrono da noi notati; e sopra tutti, con questo ultimo della bellezza di Beatrice ( il quale dovea cavargli di bocca troppo altro, che questo bellissima!): e nondimeno egli se ne passa, senza una parola, che Dio l'abbia seco!

Rosa. M. Così va, Sig. Dottore. a tali

Pomp. Viene ora altro nebilissimo luogo, da imparadisare: Qui vederai l'una e l'altra milizia Di paradiso; e l'una in quegli aspetti, Che tu vedrai all'ultima giustizia. gli Angeli e i Beati. Bell'accorgimento! che a Dante sieno mostrati i Beati in que' corpi, che ripiglieranno al giudizio: così ed egli può vederli con gli occhi suoi, e n'avrà più dileta

to. Non credo, che mulisia chiami Dante questi due Cori, per aver il primo militato contro Lucifero, l'altro contro il peccato. Io per me credo che ce li dipinga così, per farne una pittura più vaga e splendida, mostrandogli come eserciti schierati ne' loro ordini colie Inccicanti armi, e svolazzanti bandiere; e'l credo tolto dalla Scrittura: Pulchra . . . et terribilis, ut castrorum acies ordinata: e così Militia caeli, sono nominate le stelle, pel vago compartimento, onde pajono in cielo aecampate, e militia caelestis son detti gli Angeli, venuti di cielo a cantare il nascimento di Cristo. Ma per tanto vedere, è bisogno agli occhi del Poeta un rinforzo, che la natural sua virtù ravvalori e cresca mille tanu: e però; Come subito lampo, che discetti ( separi; dal Lat. disseco, o dissepio, che dà, dissectum, o disseptum) Gli spiriti visivi, st che priva Dell' atto l' occhio de' piu forti obbietti, quel forte e subito guizzo del lampo abbacina gli occhi, che non possono più vedere nè gli oggetti più luminosi: Così mi circonfulse luce viva. questo circonfulse, che forza le che nobiltà ! E lasciomini fasciato di tal velo Del suo fulgor, che nulla m'appariva. Questa luce era il conforto degli occhi di Dante, che già dicemmo: per pooo

accecandolo il rinforzava, e però Beatrice gli soggiugne; Sempre l'amor che queta questo cielo; Dio che beatifica qui gli eletti; Accoglie in sè con si fatta salute, Per far disposto a sua fiamma il candelo. Io leggo con st fatta, piuttosto che così fatta; comechè nella fine torni a un medesimo, chi ben ragguarda, salute è voce Dantesca, e vale bene, ajuto, conforto. vuol dire; Dio riceve in se stesso le anime con siffatto conforto di luce, che leva il loro intelletto sopra di sè a veder le cose, quae oculus non vidit, nec in cor hominis ascenderunt. Ed ecco l' effetto di tratto seguito: Non fur più tosto dentro a me venute Queste parole brievi, ch'io compresi Me sormontar di sopra a mia virtute. Forte e viva espressione l'il sormontar ti dipinge il concetto. E di novella vista mi raccesi Tale, che nulla luce è tanto mera, Che gli occhi mier non si fosser difesi. Dante si sente rifatto un altro, con vista così ferma e sicura, che sarebbesi affisato nel sole, quel mera della luce, è voce cara a Dinte; e val pura, scevera d'ogni mescolanza; il che importa un raggiare vivissimo (\*). si Josser difesi; è

<sup>(°)</sup> Una luce di questa fatta, dà il fosforo immerso in un vetro ben chiuso, pieno di solo

un dire, che si sarebbero tenuti saldi contro tanto splendore; presa la metafora de' raggi, dalle saette o dardi scagliatigli contro. il che è fratello dell'altro che vedemmo (xxiii. 77): mi rendei Alla battaglia de' debili sigli; cioè, Cimentai gli occhi allo scontro di quello splendore affocato.

Zev. E così in senso contrario il mio Messer Francesco disse; Che mortal guardo in ei non s'assicura. Or che vide dunque il Poeta? E vidi lume in forma di riviera, di fiume; Fulvido di fulgore, intra due rwe Dipinte di mirabil primavera. Immagine vivacissima! primavera, per fiori ed erbe freschissime: nome pieno di concetti ridenti. È tolto dall' Apocalissi (xxxx. x, ec.), Ostendit mishi fluvium aquae vivae, splendidum tanquam cristallum... et ex utraque parte fluminis lignum vitae, ec. Di tal fiumana uscian faville vive, E d'ogni parte si mettean ne fiori, Quasi rubin che oro circonscrive, tutto ride qui, tutto brilla; per la gran forza delle

ossigeno. Simile, e forse più viva, si veda nella campana pneumatica, trattane l'aria; qualor vi si pongano due carboni, pe quali sia fatta passare la corrente della pila del Volta: che fra le panto opposte de' due carboni spenti, guizza un nastre di luce, che at tutto abbarbaglia.

stonati nell'oro, oh che gioje! Poi, come inebriate dagli odori, Riprofondavan sè nel miro gurge; E s' una entrava, un'altra n' uscia fuori. Di cotai primavere ( dico di questa, che è fiorita de' versi di Dante) non ne da la natura. Qui è da notar ogni parola, inebriate; riprofondavan sè; nel miro gurge, appena nom può immaginare, non che descrivere siffat e delime. Quelle scintille eran Angeli, e i fiori banti, ma questa immagine chiarirem meglio più avanti, quando la vedremo nella sua verità trasformata.

Rosa M. Mi sento giubilar tutto, quasi inebriato di queste lautezze. L' alto disio, che
mo' l' infiamma ed urgi; fruga, dal Launo:
D' aver notizia di ciò che tu vei, Tanto mi
piace più quanto più turge. Ma di quest' acqua convien che tu bei, Prima che tunta sete in te si sazii: Così mi disse'l sol d gli ochi miei. Dante inoriva di sapere, che fossero quelle cose che vedea: ma gli bisognava
altro ajuto; ber di quell' acqua; cioè più rievvere di quella luce. Anche soggiunse; Il fiume e li topazii Ch' entrano ed escono, e 'l
rider dell' erbe Son di tor cero ombriferi prefazii. Dante fa il ponte ad altra immagine via
più ridente: ed è bella arte cotisia, di a-

equistar così andando. Queste cose che vedi ( gli dice ) sono figure , od ombre che si mandano avanti ( prefazii ) : il vero da essi significato verrà testè, i tepazii sono le scintille, che prima rassomigliò a' rubini, e vagliono gemme, pigliando alla poetica uno per altro. Non che da sè sien queste cose acerbe; malagevoli a intenderle; Ma e il difetto dalla parte tua, Che non has viste ancor tunto superbe; cioè, forti, acute, che vadan sì alto, secondo questa figura, nominò superba una costa di monte, nel Purgatorio ( IV. 41) Pensa qui, accesa voglia di Dante di saperne il fermo ! or a spiegarla. Non e fantin che si subito rua; dal Latino ruere; si slanci, si avventi: Col volto verso il latte, se si svegli Molto tardato dall' usanza sua. bella circostanza naturalissima! sveghandosi più affamato del solito. Come fec' io, per far migliori spegli Ancor degli occhi, chinandomi all' onda. ·Che si deriva, perché vi s' immegli. per assottigliar più la vista degli occhi, e farne specchi più atti a ricevere quelle immagini. s' immegli, uom ne migliori.

Pomp. Parmi, che i comentatori piglino quest' onda e questo bere in senso proprio. ma come questo? o non disse Dante in forma di riviera? dunque parea senza più. Oltre a ciò;

che è questo bere la luce? e berla con gli occhi? parmi un dare in nounulla. Io dunque l'intendo di un avvicinarsi più alla apparente fiumana, e con gli occhi più aperti e sharrati riceverne maggior lume; cicè fare degli occhi migliori spegli, io non conosco altro bene di luce, che questo.

Rosa M. E cusì ne parve scinpre e pare anche a me: e parmel sentire confermato da quel che siegue; E si come di lei bevee la gronda Delle palpebre mie, così mi parve Di sua lunghezza disenuta tonda. Or questa è bene marchiana: che egh bevve della detta acqua colla estremità delle sue palpebre, come chiosa un cotale. Quanto a me, io intendo grondu delle pulpebre, gli occhi, e non altro del mondo la gronda delle palpebre, è un medesimo come palpebre ( che somigliano a gronda ); e palpebre, come occhi. e che? non disse, come notamino, auche cigli, per occhi, ed aguszar le ciglia? così qui fece Dante nel modo di sopra posto: se già la gronda delle palpebre, n.n son le ciglia; e queste usate per occhu.

Toret. Non vi allontanate, di grazia, da questa sposizione; che altra non ne può essere. Ma notaste fecodita d'in ma; un del nostro Pocta ? Questo mutarsi di langa in tonda quella.

figura circolare è più facilmente ricevuta negli occhi, perchè il molto raccoglie in poco: dove la lunghezza della linea essendo molta, non possono gli occhi raccoglierla di tratto, nè tutta. Adunque il mutarsi il lungo in tondo, equivale al rendersi agevole ad intenderni una cosa, che prima non era: che è appunto quello che avvenne a Dante; che ora, aguzzata meglio la vista, vedea più chiaro e distinto ogni cosa.

Rosa M. Mi par ch' ella l' abbia indovinata, come ella suole.

Tonel. Poi, come gente stata sotto larve, Che pare altro che prima, se si sveste La sembianza non sua in che disparve, vedì quanto propriamente e precisamente espresso que sto trasfigurarsi de' commedianti i disparve, ponendo giù la maschera, nella quale non parea quello che essa era. Così mi si cambiaro in maggior feste Li fiori e le faville, si ch' io vidi Ambo le corti del ciel manifeste; cicè vide nelle proprie forme l'una e l'altra milisia, gli Angeli e i Beati; nel qual vero aspetto giubilavano e si moveano con più allegrezza: detto in due parole che vagliono diesci: maggior festa. Esce ora in una dolcissima invocazione, e tutta da questo luogo: O in

splendor di Dio, per cu'io vidi L' alto trionfo del regno verace, Dammi virtù a dir com'io lo vidi.

Pomp. Oh! tre volte la medesima parola è rima, vidi! Certo Dante lo fece in vero studio, non per manco di rime. Io credo, lui averlo fatto per amore di proprietà, e per cotal quasi riverenza a questo verbo, che era il più vero ed efficace a spiegar la visione intellettuale, o lume di gloria, e forse anche per mostrar la mente sua tanto affisata in questo vedere, che non potò nè volle trovare altro verbo che valesse altrettanto.

Torri. Buona ragione, e da contentarceno. in fatti segue ora, particolarizzando e minuznando l'idea di questo lume di gloria, che
dà siffatta visione: Lume è lassà, che visibile face Lo Creatore a quella creatura, Che
volo in lui vedere ha la sua pace. parlar proprio e dolce quanto esser possa. Questo è il
lume della gloria, che innalza perfezionando la
vista ad un atto sopra le naturali forze, da
poter ricevere da forma intellettuale dell'esser
divino. E si distende in circular figura; che
il anche la più prossima a delineare l'eternità,
che sempre ritorna in sè medesima, senza
principio nò fine: la tanto che la sua circonferenza Sarebbe, al sol troppo la ga cintu-

ra. nota ampiezza immensa di giro : e sappi che il sole è maggior della terra nostra un milione e cinquecento mila volte. or troppo Larga cintura è, assai vantaggiata, e quasi tagliata a crescenza. Fassi di raggio tutta sua parvenza, Reflesso al sommo del mobile prémo, Che prende quindi vivere e potenza. erdina così; La sua parvenza fassi di raggio, ec. parvensa ( vocabol Dantesco ) è figura ; aspetto, immagine; in somma, Ciò che si pare, o apparisce: e vuol dire; Questa immagine luminosa e sì larga si forma d'un raggio ( da Dio procedente ), riflesso alla superfizie convessa del primo mobile ; il quale da esso riceve vita e virtà da rapire i cieli dietro a se, ed influire nelle cose di sotto, magnifica immagine della vivificante e movente infinita virtà di Dio. Nessun parlò di quel somme Essere a pezza si degnamente, quanto fece il postro Poeta, collegate in un nomo molta religione, con grande ingegno poetico, e viger di lingua; e n'avrete di queste forme e versi divini.

. Zev. Vero, verissimo. è però certi poeti, mettendosi a parlar di Dio, riescono così freddi e stentati. E come clivo in acqua di suo imo Si specchia; in laghetto che gli giace a pie; quasi per vedersi adorno, Quand'è nel verde

e ne' fioretti opimo: cioè, nella primavera. Grazie a que codici, che ci lessero questo quando, in vece di quanto, che tribolò lungamente gli spositori. Ma che dolce immagine e quanto soave ! un colle tutto vestito di erbette e di fiori pur mo'nati, che si vagheggia, specchiandosi nell'acqua che gli è dal piede! Si sograstando al lume intorno intorno, Vuli specchiarsi in più di mille soglie, Quanto di noi lassù fatto ha ritorno. Oh beato ingegno! o benedetta lingua di Dante! in soli questi tre versi ( pesando bene ciascuna parola ) si vede dipinto un come anfiteatro greinito di Beati per ogni suo grado, specchiandosi tutti nel piano di sotto, che è un lago di pura luce. intorno intorno, non è un ripieno; ma dice i molti circolari scaglioni, che l'un sopra l'altro dilatandosi, salgono in sù: e però in più di mille soglie. E quel nominare gli uommi saliti a quella gloria con questo modo; Quanto di noi lassit fatto ha ritorno, che bellezza! che novità! In questo verso è anche notato, che le anime nostre sono di divina origine, e però fanno ritorno colassà. Ora vuol far intendere l'ampiezza trascendente di questo anfiteatro, ma che dico io anfiteatro? la qual voce bene esprime la postura e summetria di questo luogo

felice, ma non la delizia e la soavità della stanza? Or dove trovar altra immagine, che sopperisca ad ambedue queste idee? cioè degli ordinati circolari scaglioni saglienti in largo, e della fragranza e bellezza dilettevole di quel giro? Eccola: la Rosa; nella quale i vari ordini delle foglie, che dilatandosi fanno ciotola, scusano i diversi come palchi; colla giunta della freschezza del colore, e della fragranza. Udite ora: E se l'infimo grado in sè raccoglie Si grande lume. Vedemmo quanto grande era questo lago di lume: il primo e più basso di que' gradini lo circoscriveva abbracciandolo ( in se raccoglie ). Adunque se tanto è questo, quant' è la larghezza Di questa rosa, nell'estreme foglie! Chi potrà misurare l'ampiezza dell'ultimo giro?

Rosa M. Elle son cose da far uscire del secolo. Notiam ora arte del poeta, da più al lettore aggrandir questo largo dismisurato, Tanta ampiezza ed altezza di immenso teatro ( dice egli ), dovea tormi di poter raffigurare e conoscere cose tanto lontane, ma ecco provveduto, e levata questa difficoltà: La vista mia nel, l'ampio e nell' altezza Non si smarriva, ma tutto prendeva Il quanto e 'l quale di quella allegrezza, bello! prendeva, verbo di gran, comprensione: quasi abbracciava, stringera,

a quell'allegrezza, in luogo di Quelle cose si belle e di tanto diletto, è parlar pieno di enfan e forza. Rincalza ora il detto con vera e profonda sentenza: Presso e lontano li nè pon ne leva; cioè nulla fa, non monta: Che dove Dio senza mezzo governa, La legge natural nulla rilieva: cotalchè al vedene ed al conoscere tanto fa l'esser vicino, come lontano ; essendo illustrata la mente dalla virtù infinita di Dio, senza ajuto di causa seconda. ma quale eleganza di modi! Or viene altra bellissima novità Beatrice trasporta Dante in mezzo alla detta Rosa di paradiso; per veder meglio tutto per attorno il circuito delle sedi di que' Beati. Nel giallo della Rosa sempiterna, vedi leggiadra cosa! mantenendo la metafora della rosa , dice nel giallo ( che hanno le rose nel cuore ), in vece di dire Nel mezzo, quanta più vaghezza! Ma , per fiorire questa mistica Rosa d' ogni sua bellezza, er aggingne questi due versi; Che si dilata, rigrada e ridòle ( Lat. redolet: olezza ) Odor de lode al sol che sempre verna. Che bello e dolce intreccar di proprio col figurato! e come l'ammo del lettore è inchriato di questa nuova fragranza l una rosa che olezza odor di lode al sole, che la mantiene in quella eterna sua primavera ( sempre verna )! a voler ispiegare ogni cosa per singulo, si guasta. Adunque, Nel giallo, ec. (Qual è colui che tace, e dicer vuole) Mi trasse Beatrice. Beatrice (con l'atto di chi tacendo
mostra voglia di parlare) mi trasse nel giallo della rosa, ec. Mirabile ingegno mi vi par
qui, a vedere e notar questa minuta particolarità; che la sua Donna trasportandolo nel
mezzo, taceva: il che è natura; che facendo altri cosa di gran rihevo, bada pur lì, e
non parla, tuttavia avendo gran voglia di dirgli, Mira belle e gran cosel conformò le labbra in tale atto, che vi si vedean le parole
già in sullo scocco.

Pour. Va, e trovami altro poeta, che dipinga così proprio e minuto. Ma ( se male
non mi si ricorda quello, che già fu detto
da chiechessia di noi ) questo colui che dicer
vuole, avrebbe mai la forza, non di un vero
volere, ma di un dire; Colui che è in sul
parlare, ed ha la parola fra denti? Così Chi
vuol morire, s' intende Chi è in sul morire;
ovvero Volle essere ucciso, per Fu a un puòto d' essere ucciso.

Rosa M. Ella mi tira a por mente ad un uso di parlare, che troppo bene potrebbe essere il caso nostro. Ed ora mi torna a mente un altro luogo di Dante, che può ricevere

questo senso. Nell'Inf. xvII. 92. St, volli dir; ma la voce non venne Com' io credetti, ecc. cioè Io avea quasi profferito, Io era in sul dire, ec. Che ne pare a lei, Sig. Giuseppe?

Toret. Vi dico, che la cosa è molto ragionevole. Certo volendo io dire; Io fui per fare la tal cosa, non mi periterei di dire,

Jo volli fare. Ma seguite pure.

Rosa M. Adunque, Mi trasse Beatrice, e disse; Mira Quanto è'l convento delle bianche stole I Vedi nostra città quant'ella gira! Vedi li nostri scanni si ripieni, Che poca gente omai ci si desira, stole è robe, o vesti: è lo amicti stolis albis, dell' Apocalisse. Ma come allarga il cuore quel Mira, Vedi, ec.! che già ci pare di spaziarci con gli occhi, or in quel beato convento, o ragunanza; or in quella città; che è la descritta ivi medesimo da S. Giovanni, con sì ricco e solido foudamento di pietre preziose: ipsa vera civitas aurum mundum, simile vitro mundo, e le sedie di que' Beati son pique presso che tutte: poche ci mancano ad empiere, bella immaginel In quel gran seggio a che tu gli occhi tieni, Per la corona che già v'è su posta, Prima che tu a queste nozze ceni. Fa intendere di rimbalzo; che Dante mirava pure a quel seggio , veggendo sopravi quella coro-

na. Prima che tu muoj, volle dire : or come, e quanto più vagamente così ! tutto linguaggio di Sacra Scrittura: qui ad caenam nuptiarum Agni vocati sunt. Ivi adunque, Sederà l'alma che fia giù agosta (Agosto, per Augusto, serive il Davanzati nel Tacito), Dell' alto Arrigo, ch' a drizzare Italia Verrà in prima ch' ella sia disposta; cioè, Verrà : ma trovandola acerba , non ne farà nulla. Scagliasi contro gl' Italiani, che non vollero ricevere questa salute: La cieca cupidigia che v' ammalia, Simili fatti v' ha al fantolino, Che muor di fame e caccia via la balia. dolce e vera sentenza! E fia Prefetto nel foro divino ( nella corte di Roma sarà Papa ) Allora tal, che palese e coverto Non anderà con lui per un cammino : guasterà suoi disegni, con pratiche segrete, e manifesti fatti. Ma poco poi sarà da Dio sofferto Nel santo uficio: ch' el sarà detruso Là, dove Simon mago & per suo merto; E farà quel d'Alagna esser. più giuso, forte voce lat. quel detruso; cacciato giù dalla sedia. E farà quel d' Alagna esser più giuso; Bonifazio v111., scopo eterno delle saette di Dante. costui, cedendo il luogo a Clemente v., cascherà giù sotto la pietra, e rimarrà questi colle gambe fuori de' buchi, Forte spingando con ambe le piote; comi predisse ( Inf. xix. ).

TOREL. Questo accennar lanciato e riciso, che fa Dante alle cose da lui dette altrove, con quella sua signoria di forte e vivo parlare, è una dote spe ifica del suo ingegno. Ma noi con Dante passeremo testè d'oro in oro : e con questo proced re per continue nuove bellezze, ne conductà fino al termine del suo poema. In forma dunque de candida rosa, Mi si mostrava la milizia santa, Che EEEI. nel suo sangue Cristo fece sposa, tutto dolce e gentile, fece sposa : è la grazia santificante, frutto della morte di Cristo, che iufondendo nell' anima la carità divina, la fa sposa di Dio a lui congiungendila: Qui adhaeret Deo, unus spiritus est. Questa umone d'amore è nelle scritture adombiata scinpie sotto la figura di sponsalizie : perchè questa è la più stretta di tutte; e fa uno di due, come nella congunzion corporale: e così in contrario, il peccato ivi è nominato adulterio. Dante che avea le Scritture alla mano, piglia da esse ( come vedemmo ) le figure e il linguaggio: e però dice nel Purg. ( xx111. 81 ) di questa grazia, che le anime a Dio rimarita. Ma l' altra, che colando vede e canta La gloria di colui che la nnamora, E la bonià che la fece cotanta. Che vago accennare degli Auseli ! stanno sempre sull' ali , affisati in

Dio per contemplazione, e benedicendolo. oh dolce melodia di numeri! cotanta, è tanto bella e nobile quanto essa è. Si come schiera d'api, che s'infiora Una fiata, ed una si ritorna Là dove suo lavoro s'insapora; Nel gran fior discendera, che s'adorna Di tante foglie; e quindi risaliva Là, dece il suo amor sempre soggiorna. Questo è un tratto ed una figura da innamorare. che uno di que' verbi s'infiora, s'insapora! E' parmi vedere questo sciame d'api, che si getta largamente sopra un prato di fiori; e quindi tutte impolverate del friscello odoroso raccolto, tornando s'affellano intorno a'buchi loro, dove lavorano il mele.

ZEV: Apis matinae more modoque, Grata earpentis thyma, ec. Orazio.

Tores. Che bel vedere quegli Angeli sornder nel gran fiore, e risalire al cielo I vedromo testè, che sia questo su e giù. Or a descriverli: Le facce tutte aven di fiamma vira;
E l' ali d' oro; e l' altro tanto bianco, Che
nulla neve a quel termine arriva. l' altro, è il
resto. la pittura è ben di penna angelica
( perdonatelmi ). Quando scendean nel fior,
di banco in banco Porgevan della pace e dell' ordore, Ch'egli acquistavan ventilando'l
fianco. Il dipingerli come fece di sopra, non

fu delle cose più malagevoli. ma questo è ben altro! Quel passare di palco in palco ( questi palchi sono gli ordini delle foglie) per tutto attorno, comunicando a que'Santi di quello che aveano attinto, o piuttosto inebriati, là donde egli venivano, è concetto assai ridente e pieno di celestial dignità, ma quel di banco in banco, quel porgendo ( che non è apprezzabile a cosa del mondo ), quell'acquistavan, e'l ventilando il fianco, in luogo di dire, Volando in seno a Dio; sono que'guizzi di lume risentito, che l'idea non pure stampano ma fan risaltare; e non c'è altre voci da meglio esprimer la cosa, a gran pesza.

Postr. E quanto bene s'aggiusta questo acquistare e porgere, con quello che disse delle api e de'fiori! al tutto è cosa divina.

Toret. Or altra nuova bellezza. Questo affoltarsi e stringersi, scendendo e tornando, di tante creature volanti, dee bene accecar il mezzo fra il cielo ed il fiore e torre del lume. No: Nè l'interporsi, tra'l disopra e'l fiore, Di tanta plenitudine volante Impediva la vista e lo splendore, che vorrem noi dire di queste proprietà si vive e scolpite? quel disopra, a modo di sostantivo! e quel plenitudine, che par coniato a posta a quest' uso!

si par propriamente, come una stretta di neve, quel fitto e calcato di Angeli, che si scontrano insieme, e quasi si urtano volando e rivolando, ed abbiasi pure chi vuole il moltitudine ; che non dice due de' dicci , che plenitudine. Ma nè la vista di Dante, nè il loro risplendere o quel del cielo, non e però scemato: Che la luce divina è penetrante Per l'universo, secondo ch' è degno, Sì che nulla le puote esser ostante. Quel secondo che è degno, non è già posto indarno. Avea detto Dante al Canto I. v. 3. Che la gloria di Dio penetra nell'universo, In una parte più, e meno altrove; e che il cielo più della sua luce prende. ecco, questo luogo era degno, cioè portava luce più viva da Dio; e però ella passa per qualunque mezzo, come se tutti fossero trasparenti. Questo sicuro e gaudioso regno, Frequente in gente antica ed in novella. Viso ed amore avea tutto ad un segno. Notate bellezza e forza che danno al primo verso que' due aggiunti, che dipingono rinnalzando il concetto, scambiateli in altri: il verso ne perde il meglio. Frequente, è popolato. Dante nobilitò questa voce, dandole fattezze Latine; come ha Cicerone, frequentissimo theatro, frequens municipium; ed Ovidio, frequens via: e dicesi anche, Sena-Bell. di Dante T. VI. 13

tus frequents; frequentes fuimus, ad ducentos, ec. A noi Italiani frequente, è ( il più ) una cosa fatta o avvenuta più volte, o rippetuta spesso.

Zev. I Latini poi che, come dicevate, l'adoperavano per popoloso, frequentato, ec. spiegavano il concetto medesimo col verbo concelebro. Lugrezio l'ama assai; Quae mare navigerum, quae terras frugiferentes Concelebras (Lib. I. v. 3): parla di Venere, che popola il mondo. e nel Lib. II. 345. Et variae volucres, lactantia quae loca aquarum Concelebrant, circum ripas fontesque lacus-

que. Or seguite pur voi,

Torel. Dice adunque, Frequente in gente antica ed in novella. Alcuni in questa gente vogliono compresi gli Angeli. io no: e non iniga perchè e' non possano averci luogo; ma perchè credo, che Dante non ve li abbia compresi, il che mi fo a credere, perchè più innanzi vedreme, che questi cittadini celesti egli comparte in due popoli; in que'che credettero in Cristo a venire, e in quegli altri che in lui già venuto; e pertanto egli non dee avez qui perlato, che pure degli uomini. Viso è, la vista, gli occhi; che coll'amore teneano affisati nel centro della loro felicità, Iddio, elegantemente espresso. O trina luce,

che in unica stella Scintillando a lor vista, sì gli appaga! Guarda quaggiuso alla nostra procella. Ho appuntato così, col segno di esclamazione dopo il secondo verso, per non pigliare appaga, per appaghi. adunque quell'O non è di vocativo, ma di esclamazione. Nel terzo verso sì, parla Dante alla luce medesima, è ben manifesto, che qui per unica stella intende l'essenza divina, fonte della luce; e per luce trina, le tre Persone.

Pomp. Mi piace questo esclamar repentino, che fa qui Dante: il che mostra che egli, tornato quaggià, ricordandosi di tanta sicurezza di gandio veduta in que' contemplanti, e pensando alle tempeste del mondo, si sente un timore di non arrivarci : e però grida a Dio per ajuto, segno di animo pio e religioso. Or vuol dipingere la sua maravigha, che lo assorbì tutto in quelle vedute, udite maravigliosa similitudine, e non comune: barbari venendo di tal plaga, Che ciascun giorno d' Elice si cuopra Rotante col suo figlio. ond'ell'è vaga, intende dalla plaga più presso il polo nostro, a cui risplende sempre l'orsa maggiore che mai non tramonta ( quelcarro, a cui'l seno Basta del nostro cielo e notte e giorno, St ch' al volger del témo non vien meno: XIII. 10 ) Elice è la Ninfa Calisto; e'l figlio di

lei Boote, che le gira da presso. Dunque; Se questi barbari, Veggendo Roma e l'ardua su' opra Stupefaciensi, quando Laterano Alle cose mortali andò di sopra. Vedi donde trae Dante il paragone della sua maraviglia. que' rozzi barbari avvezzi alle lor capanne o tane sotterra, la prima volta che videro le alte molt di Roma, quando ella le avea più magnifiche, dovettero cader capovolti. alle cose mortali andò di sopra: quanto è alto e grandioso questo parlare! Io, che al divino dall'umano, All'eterno dal tempo era venuto, E di Fiorenza in popol giusto e sano togli, Firenze; questa è una spuntonata, che vale l'esigho del tuo Poeta, ma quanto rincalzo ha il concetto da questi tre ragguaghi così insieme affrontati! Adunque, Io che era passato da tale a tale estremo, Di che stupor doceca esser compiuto! ( ripieno ) Certo tra esso e'l gaudio mi facea Libito non udire e starmi muto. Ghiribizzano qui i comentatori a spiegar questo Tra esso e'l gaudio, chi dice, In mezzo ad esso stupore, e'l gaudio; eln Parte lo stupore e parte il gaudio. Mi maraviglio come nessuno abbia veduto questa proprietà di parlare; che questo Tra, e, ec. scusa nome, e spesso nominativo; e vale un dire , Queste due , o tre cose sommate, e qui,

Lo stupore insieme col gaudio mi faceano piacere lo starmi muto, ec. Gli esempi chiariranno il valore di questo modo: Bocc. nov. 80. Tra ciò che v'era, non valeva oltre a dugento fiorini: cioè, Tutte le cose che v'erano non valevano, ec. Fr. Giord. 136. Qui si mostra la viltà de peccatori; che tra tutti non vagliono un lombrico. E. 145. Più l'amò Iddio quella umanità ( di Cristo ), che tra tutte le creature di cielo e di terra; che tutte insieme le , ec. Franc. Sacch. Novell. 83. Tra egli e'l Toso ebbono che fare, ansi che l'avessono dirizzate; egli e'l Toso insieme, ec. E più notevole quest'altro di Fr. Giord. 136. Qualunque fu la minore pena.... che sostenne Cristo.... più pesava, che tra tutta la pena de' dannati (\*).

Rosa M. E' non sono si pochi i luoghi di Dante, la cui spiegazione si dee trarre dalla conoscenza della lingua; e per questo difetto, molti lungamente rimasero oscuri.

Pomp. Or innanzi. E, quasi peregrin, che si ricrea Nel tempio del suo voto riguardando,

<sup>(\*)</sup> Vedi le mie Giunte al Vocabulario, alla V. Tra. Verona 1806.

E spera già ridir com' ello stea. che delizia di vive similitudini! il Romeo si consola pensando, che tornato in patria disegnerà a' suoi il luogo, la forma, e 'l come del suo voto ( Quando ti gios erà dicere, Io fui ). Si per la viva luce passeggiando, Menava io gli occhi per li grade, Mo' su, mo' giù, e mo' recureulando. Che verbi efficacissimi ed espressivi al possibile! pensatelo voi, e assaporateli. Ma quel Menna io gli occhi, coll' io di due sillabe, che tira il collo al verso, e fa sentir la lungaggine e lentezza del notare ogni cosa ogni cosa, così stupefatto! ed ora tornando addietro alle cose già vedate, e girando per ogni vers) con gli occhi. Federa visi a carità suadi , D' altrui lu ne freguati e del suo riso , Ed atti ornati de tatte onestadi. Io stimo più questa terzina, che milte migliaja di certialtri versi, che vanno cantati su per le gazzette. Chi espresse mai sì al vivo sembianti ed atti di volto, che persuadessero e confortassero a carità ? anzi chi ardi mai di provarsi a metter in versi questo concetto? e quel lume s'i dolce che veniva loro dalla propria ilarità, e dal raggio di Di! Ma che vi pare della onestà diguitosa, che abbelliva quegliatti di bocca e di sguardi, dipinta nel terzo verso!

Toret. Veramente non è quasi sillaba, in

questo luogo bellissimo, che non abbia una notabil bellezza. Or chi s'aspetta il nuovo mutamento di scena, che debbe or seguitare? e chi spera dopo tante delizie maggior diletto ? La forma general di paradiso Già tutta il mio sguardo avea compresa, In nulla parte ancor fermato fiso. notate arte del nostro Poeta; e come egli piglia vantaggio, ritenendosi indietro, per aver campo e luogo da crescere la maraviglia, procedendo poi a cose maggiori. Fin qui, dice egli, io avea compreso la general forma di quel luogo felice, passeggiandolo quasi in estasi, senza affisarmi in proprio sopra nessun particolare, or vedremo quello che seguita: E volgeami con voglia riaccesa, via più accesa; Per dimandar la mia donna di cose, Di che la mente mia era sospesa (dubbiosa). Notate qui; che in questo mezzo, Dante inebriato a tante maravighe, non avea posto mente nè cercato di Beatrice: ed ora si volgea ( non si volse), cioè era in atto di volgersi a lei. Ma ella era tornatane al luogo suo. Uno intendeva, ed altro mi rispose. è da notar ben la forza del verbo Rispondere. V' è chi spicga così questo luogo ; era attento ad udir risposta da uno, e mi rispose un altro. Ma come questo? che risposta attendeva egli Dante? e da chi? Egli non avea anche dimandato nulla a nessuno; sì volea dimandare a Beatrice. Ecco donde l'errore: dall' aver creduto, che respondere non vaglia altro, che rendere risposta a chi ci dimandò. Il vero è questo che Dante credea valtandosi, vader Beatrice per dimandarla, e si vide imanda S. Bernardo. sicchi rispondere qui importa, un incontrare, ossa riuscire di cosa, per rispetto ad un'altra, forse phi esempi daran lume al concetto. Pass v. Parlam Seip, ed Annib. 303. In niuno luogo rispondono meno gli avvisi, secondo il volere e la spiranza, che in battaglia, nelle battaglie ( vuol dire ) l'uom pensa e spera una cosa, e spesso risponde ( ne avviene, ne incontra ) un'altra.

Rosa M. E dalle pure! con questa benedet-

ta pratica di lingua.

Toret. Non se ne può fare altro, chi vuol intendere gli autori. Adunque Dante, Credea veder Beatrice, e vidi un sene Vestito con le genti gloriose, seno, parola Latina, vecchio, ha solo questo esempio: e tuttavia fu usato senetta, senettà, senio, senile. Vestito con le genti, ec. in vece di, Alla foggia mede ima delle genti, ec. cicè Vestito di bianco come le genti gloriose, notammo già quest' uso, e 'I provammo con questo medesimo verso. Diffuso era per gli occhi e per le gene Di benigna

letizia in atto pio, Quale a tenero padre si conviene. diffuso di letizia, è modo nuovo, e ben da notare. Questo diffondersi si dice delle cose, non delle persone; e parea dovesse dire, diffuso era... un atto pio di letizia, ec. ovvero anche; le gene eran diffuse di letizia: ma no: Dante il volle così; ed è assai vaga maniera. Del resto, che dolce accozzamento di elette parole! che spirano la serenità del volto amorevole di quel vecchio. ma che cerco io altre parole? Dante le ha cavate egli del mazzo. Ed, Ella oo' è? di subito diss' io. pretta natura bellissima. che pietà di figliuolo, che più non vede la madre!

Zev. Non dice, Ov'è Beatrice? ma, El-la ov'è? per impeto d'affetto, che non bada; e che crede esser inteso, senza spiegarsi. Così la Maddalena all'Ortolano che le apparì al sepolcro ( non avendovi ella trovato il corpo del Maestro) dice exabrupto: Si tu sustulisti EUM; dicito, ec. senza nominargli Gesù, nè altro.

Torel. Quanto vero! Ond' egli; A terminar lo tuo disiro, Mosse Beatrice me del luogo mio. Non gli dice di tratto dove ella sia: sì gli sa prima assapere, che ella n'è andata per sargli bene; indi gli mostra il dove essa era, grande arte! Vedremo, como

riusci a terminar il desiderio di Dante questo tramutar d'ufizio con San Bernardo; e quanta varietà importi al poema. E se riguardi su nel terzo giro Del sommo grado, tu la rivedrai Nel trono che i suoi merti le sortiro; le diedero in sorte, bel verbo, et a Dante carissimo, e variamente usato, come notammo. S. Bernardo consola Dante di tanta perdita, dicendogli innanzi tratto, che la sua Donna era partitane per lo bene di lui; gli mostra il seggio altissimo dove era salita; e da ultimo gli reca a mente le virtù di lei, che tanta gloria le aveano meritata. Senza risponder, gli occhi su levai, che bella natura! ne'grandi affetti l'uom corre di presente, senza frapporre nulla di mezzo, ove è tirato più. E vidi lei che si facea corona, Riflettendo da se gli eterni rai.

Zev. Che gloriosa dignità di concetto e di versi! Ora che aspettiam noi in tal termine? lagrime del Poeta? Egli perdette già un'altra persona carissima, Virgilio. allora pianse, e fu tutto addolorato (Purg. xxx. 52). Ora, che egli ha suoi affetti purgati, e la volontà presso alla sua perfezione, non esce in lamenti nè in pianto; sì in parole di affetto, di gratitudine e di fiducia. così fanno i maestri. Da quella region che più sù tuona, Occhio

mortale alcun tanto non dista, Qualunque in mare più giù s' abbandona; Quanto lì da Beatrice la mia vista. ordinate così; Alcun occhio mortal: in qualunque mare più giù s'abbandoni: non dista tanto da quella region, ec. quanto, ec.; cioè, Dal maggior profondo del mare, non è alla più alta region de tuoni tanta distanza, quanta, ec. Ma forse è meglio chiuder fra parentesi il terzo verso, e intender il qualunque, ec. a modo di ablativo assoluto; senza mutar luogo all' in, come vollero alcuni, facendol valere, in quantunque mare.

Pomp. Sì, sì: credo meglio come voi dite; che riescirebbe a dire sottosopra così; Gittandosi chicchessia nel maggior fondo del mare; di là alla più alta region de' tuoni, eccetera.

Zev. Il notar di questa distanza, serve a mostrar la vista di Dante già tanto assottigliata dal lume della gioria, che egli vedea Beatrice così chiara e distinta, come se fosse stata sugli occhi di lui. Ma nulla mi facea: modo proprio; come dicesse, Nulla importava; o (come di sopra) Niente rilevava; che (perchè) sua effige Non discendeva a me per mezzo mista; non passava per alcun mezzo che l'alterasse. Ricordiamoci di ciò che

disse di sopra, a' versi 19 24. Segue: O donna, in cui la mia speranza vige, E che soffristi per la mia salute In inferno lasciar le tue restige! Eloquentissima orazione, e piena Caffecto! Mostra la sua gratitudine, ricordandol i suci Lenefizi ed amplificandoli, prima daha diguità di lei, che essendo in sì alto stato di gleria, l'avea lasciata, e discesa alle 'clerro , per lui salvare, lasciar le tue vestene bel modo puccico! Di tante cose quante h. m vedute, Dal tuo podere e dalla tua l'antale Riconosco la grazia e la virtute, creos che questa terzma torni a questo concetto; Diff ave. vedute tante cose quante io ho, riconcsco a grazia e la forza da te. certi costratti di Dante travalicano ogni grammaticale costrutto. Ora l'ayer vedute le tante cose ch vel , fa a Dante massimo benefizio; da che egli da questo vedere appunto tornò migliccato, e signore de' suoi appetiti, che pritra l'avevano padroneggiato: il che essa Beatree nel Porg. ( xxx. 136 ) a Dante rimproverò. Però seguita a dire ; Tu m' hai di servo tratto a libertate, Per tutte quelle vie, per tutt' i modi. Che ili ciò fare aveun la potestate, acer leggono alcumi, ma forse non val troppo tal mutamento. Notabile è il costrutto del primo verso, a voler procedere secondo

stretta grammatica, parea da dire così; Da servitù m' hai tratto a libertate: ma non è da andar sempre colle dande, e a passi misurati. l'ingegno poetico vuol esser libero da queste pastoje.

Rosa M. Io m'aspettava qui dal Sig. Dottore di sentir approvar questo modo con altro simile del suo Petrarca; dove alle piante ed alle campagne parlando, già prima da lui vedute dice; Ben riconosco in voi l'usate forme; Non, lasso! in me, che da sì lieta vista Son fatto albergo d'infinita doglia.

Zev. Ben diceste; e'm' era fuggito d'occhio. La tua magnificenza in me custodi; Sì che l'anima mia che fatt'hai sana, Piacente a te dal corpo si disnodi, magnificenza, o come altri legge munificenza, sono essi benefizi, onde Beatrice a lui era stata cortese. bel parlare! Nota arte sottile! mostra, che morendo lui, gli caglia sopra tutto di questo solo, di piacere alla sua donna: acciocchè ella (come a Virgilio raccomandandoglielo avea detto) fosse consolata del vedere ben collocati in lui i suoi travagli ed i benefizi: che è assai gentile concetto.

Tores. Bella osservazione! non fatta anche da nessuno, ch' io sappia.

Zev. Così orai: e quella sì lontana, Co-

me parea, sorrise e riguardommi; Poi si tornò all' eterna fontana. questo parea non vale sembrava, ma appariva. Atto tenerissimo, e pieno di verissima soavità! massime quel tornar, dopo un breve sorriso, al fonte de' suoi diletti.

Rosa M. Che delizie di lingua, eloquenza e poesia! E'l santo Sene; Acciocche tu assommi ( compisca, rechi a termine ) Perfettamente, disse, il tuo cammino, A che prego ed amor santo mandommi. a che, cioè; Alla qual cosa fare, mi mandò l'amor santo e 'I priego della tua Donna; Vola con gli occhi per questo giardino: Che veder lui t' acconcerà lo sguardo Più, al montar per lo raggio divino. la vista del paradiso aguzza gli occhi a veder le cose più alte di lui, fino ail' essenza di Dio : come Dante altrove hotò. montar per lo raggio: parlar forte e vivo! In luogo di acconcerà, altri testi hanno acuirà: lezione troppo più propria e migliore, dal Latino, oculorum aciem acuere. E la Regina del cielo, ond io ardo Tutto d'amor, ne farà ogni grazia; Perocch' io sono il suo fedel Bernardo.

Pomp. Ecco il perchè Beatrice commise a Bernardo di terminar esso il desie di Dante, per aguzzar lo sguardo di Dante fino al vedere l'essenza divina, bisognava assai forte rincalzo: e la grazia conveniva impetrargliela la creatura più santa, et a Dio cara che fosse nel cielo: questa è Maria Vergine. Ora essendo San Bernardo stato divotissimo della Vergine, era il personaggio meglio da ciò, che nessun altro; cioè da muovere essa Vergine a farsene mediatrice. Così ogni cosa va con diritta ragione, e ne risulta una leggiadra varietà al lavoro.

Rosa M. Ella dice e ragiona assai sentitàmente. Qual è colui, che forse di Croasia Viene a veder la Veronica nostra; Che per l'antica sama non si sazia, Ma diee nel pensier, finchè si mostra, Signor mio Gesù Cristo Dio verace, Or fu sì fatta la sembianza vostra! Questo tratto è de' più belli ( o pare a me ) del nostro Poeta : e non so quanti l'abbiano riconosciuto. Volea accennare l'aflegrezza sua, mescolata di riverenza, in veggendo sì da presso le vive fattezze di quel sommo nomo San Bernardo; che nelle sue contemplazioni avea, tuttavia mortale, tanto assaggiato del paradiso. A spiegare questo suo affetto, gli bisognava una similitudine di persona di gran santità e fama, che in proprio corpo e figura fosse tornata di paradiso, e mostratasi ad alcuno quaggiù, ma quale è stata mai que-

sta? della quale sia certo e noto, essere nelle proprie sembianze apparita? non credo nessuna. Dante trovò compenso a questo difetto, il più appropriato e vero che esser potesse : la forma del volto di Gesù Cristo, che rimase impressa ( come è comune il credere de' fedeli ) in un pannolino, che mostrasi in Roma al popolo il Venerdì santo ( onde che sia venuta, e come che fatta la detta impressione ), che è chiamata Veronica, forse da Vera icon del Greco. Ora il divoto pellegrino, che sta affisato nella benedetta iminagine che è mostrata da un pergolo, tutto intenerito della pietà , non si sazia mai di pur riguardarla, e dice seco medesimo; « O Gesù Cristo, è egli vero? questa fu dunque la vostra sembianza? così erano le vostre fattezze? Lo non le vidi mai : ma ora io son certo di veder voi medesimo proprio, da che questa è la stampa del vostro volto «. Questo era il solo modo, da veder Gesù Cristo vivo chi non l'ha veduto, e prima di vederlo al giudizio. Che ingegno fu quel di Dante; il quale sì spesso trovò idee e forme di cose uniche in tutto il mondol Tale era io, mirando la vivace Carità di colui, che 'n questo mondo Contemplando gustò di quella pace: cioè; Tale fu il mio stupore e la divozione,

a conoscere nella vera sua forma quel santissimo uomo. Io non vorrei esser molesto, notando così minutamente, come fo, ogni cosetta, ma bellissimo mi pare quel, la carità
vivace, in vece di dire; Quell' uom vivo,
che ebbe tanta di carità: perchè questi parlari son quelli che nobilitano le cose comuni,
ed avvivano la poesia senza disnaturarla.

Torel. Non punto molesto, anzi di sommo piacere ci è questo vostro notare, e specificare così minuto.

Rosa M. Figliuol di grazia; dolce nome! questo esser giocondo, Cominciò egli, non ti sarà noto Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fondo: Ma guarda i cerchi fino al più rimoto, Tanto che veggi seder la Regina, Cui questo regno è suddito e devoto: qui la pietà di Dante fa a gara coll' eleganza. Io levai gli occhi; e come da mattina, La parte rientant dell'orizzonte Soverchia quella, dove 'I sol declina : paragona qui l'oriente illuminato, coll' occidente, di qui a poco noterà ne l cielo un altro atto. Così, quasi di valle andando a monte Con gli occhi, vidi parte nello stremo Vincer di lume tutta l'altra fronte. questo camminar con gli occhi allo 'nsù , 🕏 fratello del passeggiare di poco avanti: ambedue bellissimi. E come quivi ( la ) ove s'aspetta il temo ( timone: per carro ), Che mal guido Fetonte, più s'inflamma, E quinci e quindi il lume è fatto scemo. ecco l' altro atto del cielo orientale, che è infiammato all' orizzonte, e a mano a mano di qua viene smorzandosi. vago dipingere il vicino spuntar del sole! Così quella pacifica Oriafiamma. questa fu una bandiera da portare nelle battaglie, forse del color d'oro affocato: Maria è Oriafiamma di pace. Nel meszo s' avvivava, e d'ogni parte Per igual modo allentava la fiamma. la cosa è dipinta, e si vede, questo allentarsi fece vario giuoco a Dante : qui è Vemre smontando di luce. Ed a quel mezzo, con le penne sparte ( con l'ali distese ) Vidi piu di mille Angeli festanti , Ciascun distinto e di sulgore e d'arte; che dolce saltellare del secondo verso! a quel mezzo. o bello! erano tutti con le facce levate a quella parte del mezzo, dove era più viva la fiamma. distinto; cioè con propria bellezza el atto, ciascuno ; di luce e di festa e di canto. Vidi quivi a' lor giuochi ed a' lor canti Ridere una bellezza, che letizia Era negli occhi a tutti gli altri santi. Questa terzina è un giojello di pietre carissime : concetto, parole, numero, eleganza, tutto celeste. A' canti ed alle feste che faceano gli Angeli alla lor Regina, rispondea negli occhi de' Santi tutti un cotal riso di bellezza, ed era il gaudio della gloria della loro Signora. ma che? in un tratto solo di pennello Dante espresse cento volte meglio il concetto, che non fo'io.

Zev. Sono tentato di dire; che in paradiso non può la festa degli Angeli esser altro, nè più che questa: certo è cosa da paradiso: e chi legge dee dire; Dante fu a vederla lassù. e al tutto è da dir quel medesimo, che disse il mio Petrarca del ritratto di Laura, fatto da quel Simone: Ma certo il mio Simon fu in paradiso... Ivi la vide, e la ritrasse in carte. Or dopo tutto questo, per innalzar al possibile l'idea di quel festeggiare e di quella gloria, Dante afferma; che non pure ha detto niente, ma che e' non ardirebbe pur di provarsi di dire un millesimo della gloria di Maria; avendo anche maggior perizia e richezza di lingua, che egli non ha: Se io avessi in dir tanta dovizia, Quanto ad immaginar ( che questo è troppo più facile dell'altro ); non ardirei Lo minimo tentar di sua delizia. questo concetto subissa la immaginazione. e quel tentar chi lo spiega? Bernardo, come vide gli occhi miei Nel caldo suo calor fissi ed attenti, Gli suoi con tanto affetto volse a lei, Che i miei di rimirar se più ardenti.

or si può ben immaginar qui l'affetto di S. Bernardo, e l'ardor della voglia di Dante espressa con tanta vivacità. Ma che forza d'ingegno del nostro Poeta, che mai non allenta!

C. xxxii.

Ромр. E quello che è più, ringagliardisce, sentendosi verso il fine; sicchè ducit opes animumque dalla stessa fatica. Ma eccoci a veder particolarizzato e distinto tutto l'ordine della Rosa Affetto al suo piacer quel contemplante, Libero uficio di dottore assunse, E cominciò queste parole sante. Piacer, è La cosa che piace; come Disio, la Cosa desiderata, ec. E'l placer di Bernardo era (come disse ne' due ultimi versi del Canto addietro ) lo stare affisato nel volto della Vergine. affetto risponde, credo, al con tanto affetto, di sopra; e varrà, Vagheggiando o donneando quel suo Amore. libero, ec.; di sua volontà, prese a insegnarmi qui e qua, come segue. La piaga che Maria richiuse ed unse, Quella ch' è tanto bella da suoi piedi, È colei che l'aperse e che la punse. è costrutto Latino, e val sottosopra così; Quam plagam Maria obduxerat atque liniverat, hanc quae adillius pedes assidet femina pulcherrimo adspectu, fodiens aperuerat. questo tramutamento di parole ha, ne' gran maestri d'ambedue le lingue, un certo che di leggiadro e pellegrino.

Maria dunque tiene il primo grado, Eva sotto di lei il secondo. Nell' ordine che fanno i terzi sedi; cioè, nel terzo grado, ovvero giro formato di sedie in circolo. Siede Rachel di sotto da costei Con Beatrice, si come tu vedi. Beatrice dunque sta nel terzo giro dallato a Rachele, ma dall'altra banda; dove si toccano con questi di qua i semicircoli de'Beati, che credettero in Gesù Cristo venuto: il che vedremo più avanti. Sarra, Rebecca, Judit e colei Che fu bisava al Cantor, che per doglia Del fallo disse Miserere mei ( questa è Rut, che è la settima ), Puoi tu veder così di soglia in soglia; di palco in palco; Giù digradar, com' io ch' a proprio nome Vò per la rosa giù di foglia in foglia, queste sette donne si succedono l' una all' altra in fila per tanti gradi in giù, com' 10 nominandole te le noto: e dice Vo' per la rosa giù di foglia in foglia, per un andar metaforico, i cui passi è il venir, d'alto in basso, nominando ciascuna, bellezze carissime, e vero fiore di poesia e di eleganza. E dal settimo grado in giù, sì come Insino ad esso, succedono Ebree, Dirimendo del fior tutte le chiome: come da María a Rut così da Rut in giù seguono altre sette Ebree, facendo colle prime una fila diritta di quattordici donne

Sante, che taglia per diritto tutta la scala circolare delle chiome, o foglie, cioè i gradi orizzontali e paralelli di questa Rosa. Io non posso saziarmi di ammirare il valor della penna di Dante, in eleggere verbi e forme di così vera e viva espressione. Il perchè Dante abbia fatto questo muro di quattordici Ebree senza più, non saprei indovinare: se già no n fosse, per un cotal onore che egli volesse fare a questo numero di Ebree credenti in Cristo venturo, per essere stato notato da S. Matteo ( c. 1. 27 ) nella generazione di Cristo, dividendo tre compartimenti di tempo come egli fa, a xitit. generazioni per uno. Ora segue: Perché, secondo lo sguardo che fec La fede in Cristo, queste sono il muro A che si parton le sacre scalée.

Zev. Oh! bella immagine! e trovato magnifico! intendo io bene? uditemi. Tutto questo anfiteatro o Rosa di paradiso, raccoglie i Beati egualmente partiti in due popoli; que' che credettero in Cristo venturo, e que'che in Cristo venuto; sedenti di quà e di là in gradi circolari l'un sopra l'altro, come nella nostra Arena. Questi due popoli sono divisi da due come muri, l'uno di contra all'altro, che dall'alto al basso partiscono questi gradimi, taghandoli in due metà eguali, dalla par-

te de' credenti in Cristo venturo, formano questo muro quattordici Donne Ebree (per onor, credo, della Vergine Maria, che siede in capo); dall'altra, il primo è S. Giovanni Batista, ed altri Santi l'un dopo l'altro, come Dante dirà testè. Or questi minuti e così particolarizzati compartimenti (che a stento la prosa potrebbe chiaramente delineare), il nostro Poeta li ha delineati con tanta accuratezza e precisione, e (che è più) eleganza e bellezza di modi e parole, che il lettore ne è cavato di se medesimo,

Pomp. Così è, così è: e pertanto seguite voi, Dottore, la descrizione, che già l'avete così perfettamente compresa.

Zev. Come volete. Mi rifò prima un poco sopra gli ultimi versi. notaste che maestria del Poeta nell' uso di que' nomi, gradi, scanni foglie, soglie, chiome, sacre scalee? e come le adopera, voltando e rivoltando e tramutando, con piena signoria e libertà da maestro? Quel verbo dirimento tolto dal Latino, val un tesoro, e l'altra; secondo il guardo che fece La fede in Cristo, in luogo di dire; Secondo che que'Giunti credettero in Cristo, o prima, o dopo, quanto leggiadro! Questi tocchi o guizzi di concetto e di lingua, son come que' piccoli lineamenti, o piegature negli occhi, ne' ci-

seggenti ; e vuol dire i Sana , che mancano ancora a compiere il numero degli Eletti. eb-ber li visi, questo è figlio dello sguardo della fede , di sopra.

Rosa M. La pittura in essere non mostrerebbe più chiaro e distinto : e di ciò , non pure all' ingegno di Dante, ma e siamo obbligati alla dovizia e bellezza di nostra lingua Segue ora diceudo dell'altro muro, che di fronte al primo delle quattordici Ebree, segna il confine dall' altra parte del popolo de'Santi dopo Gesù Cristo. E come quinci (di qua) il glorioso scanno Della Donna del cielo, e gli altri scanni Di sotto lui cotanta cerna fanno ; сыè Come la fila degli scanni delle Ebree, commeiando da quel di Maria, fanno sì gran partimento ( cerna è del Launo Cernere , che è Stacciare , Sceverare ); Così di contra; fa l'altra cerna; quel del gran Giovanni, Che sempre santo il diserto e 'I martiro Sofferse, e poi l'inferno da due anni. l'inferno, è il Limbo sotterra. E sotto lui così cerner sartiro Francesco, Benedetto e Agostino E gli altri, sin quaggiù di giro in giro: cioè, d'uno in altro di questi scaglioni che girano attorno. Ecco il muro secondo , che arriva fin quaggiù ; cioè quattordici gradmi, siccome l'altro di fronte, che inco-Bell. di Dante. T. V.

mineiasi da Maria. Or mira l'alto proveder distro: Che l'uno e l'altro aspetto della fede Igualmente emprerà questo giardino. Sarebbe mai questo mira per ammira, alla Latina? Ma ben leggiadro è questo parlare: l'uno e l'altro aspetto della fede; per L'uno e l'altro popolo, che obbe la fede in Cristo ne'due modi suddetti mantien sempre la metafora dello sguardo posto di sopra.

Tonta. Non credo, che questa vaga idea del Poeta, che agguagha il numero de' Santi

dopo di Cristo a quelli di prima, offenda punto (come nom dubitò ) at vantaggio che lia il tempo della grazia da quello della leg-

ge e della natura; da che questo vantaggio sta bene m'altro ed m megho, che nel solo

numero. Un'altra più bizzarra idea poetica è la seguente, che Dante trovò per empiere la

metà di sotto di questa rosa di abitatori, dal grado xiv. in giù: E sappi, che dal grado

m giù, che fiede A mezzo 'l tratto le duo

discrezioni, Per nullo proprio merito si siede. queste discrezioni sono le due cerne, o muri

( l'un contra l'altro ) che dividono da alto in basso, o verticalmente, questa rosa. discre-

zi ne vien da discretus, del verbo d scerno;

e questo da cerno, onde cerna. Dice adun-

que, che il grado a mezzo il tratto ( cioè il

grado xiv. che va orizzontale ) taglia le due decrezioni, o i due muri ché vanuo verticalmente; come è detto. Ora da questo grado di mezzo in giù, Per nullo proprio merito si siede, Ma per altrui con certe condizioni. Dunque il detto spazio è tutto abitato da bamboli, per meriti altrui salvati; di Gesù Cristo, e per la fede de' parenti, o per la circoncisione; che le chiama condizioni. Che tutti questi sono spirti assolti, sciolti dal corpo; Prima ch' avesser vere elezioni, del bene e del male. Questo è un dire, che e'sono tutti bambini. ed ecco: Ben te ne puoi accorger per li volti , Ed anche per le voci purrili , Se tu gli guardi bene e se gli ascolti. In vece di per li volti, ec. potea dire altresì elegantemente, ai volti ec.

Pomp. Il forte di questa idea poetica viene adesso; cioè nel dubbio, che S. Bernardo vede ragionevolmente mosso nell'ammo del Poeta. Or dubbi tu, e dubitando sili (Lat. siles). egli dicea seco stesso; Come sono questi bambini allogati in differenti gradi di gloria, che non hanno diversi moriti propri, che vantaggino l'uno dall'altro? O sarebbe mai, per abbattimento nè caso, avvenuta questa diversità di gradi più o meno alti? nol posso credere. Dante sapea ben le cose egli,

come qualunque teologo: ma come Poeta, finge quello che Dio potea fare; non essendo nos certi per fede nè per altro rispetto, che egli veramente non l'abbia fatto. Segue dunque S. Bernardo; Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon li pensier sottili. Dentro all' amprezza di questo reame Casual punto non puote aver sito, Se non come tristizia o sete o fame; cioè, come non fame, ec. così nè castalità, Che per eterna legge è stabilito Quantunque ( quanto mai ) vedi; sì che guistairente Ci si risponde dall'anello al dito. vaga figura! la glora che qui vedi diversa, s'aggrusta bene a ciascuno, secondo il decreto di Dio; e v'è diritta ragione di ogni cosa. E però questa festinata gente, bello l quasi venuta prima del tempo: A vera vita, non è sine causa, Intra sè qui più o meno eccellente. Intra sè, ovvero tra sè, importa, per rispetto dell'un verso l'altro, Grazie a que'dotti , che trovarono e riposero qui la vera lezione, cacciandone l' Entrasi, che non ci ayea che fare punto del mondo, e cavava di cervello i lettori. Lo Rege, per cui questo regno pausa ; riposa, è in pace ; In tanto amore ed in tanto diletto, Che nulla volontade è di più ausa; che niuno fu mai ardito di volere o desiderarne di più. ausa è òsa, adq-

perato eziandio dal Petrarca. Le menti tutte nel suo lieto aspetto Creando, a suo piacer di grazia dota Diversamente : e qui ba sti l'effetto, quel heto aspetto, è il sorridere che fa il Creatore all'anima da sè creata (nell'istante primo di natura , come dicono ): e I sorridere è mostra ed effetto dell'amore gratuito: Charitate perpetua dilexi te: idea attraxi te, miserans. Esce di mano ( a Dio ) che la vagheggia ( disse già Dante ) L'anima semplicetta ec. e più sotto, Mossa da lieto fattore, ec. Se non che io credo che qui Dante parli in proprio delle anime degli eletti, alle quali per graziosa elezione ha destinata la gloria: e però dice, che fin dalla creazion loro le mira con lieto aspetto, compiacendosi dell' amor suo in loro; e fin da quel punto assegna a ciascuna diversi dote di grazia, secundum propositum voluntatis suae: e il dotare dice appunto l'assegnar della dote nel divino proponimento; da darla poi alle anime al punto del loro rinascere in Gesù. Cristo, o pel battesimo, o per altro modo. Questa dottrina è un lavoro poetico; fondato però sulla natura della grazia, e del libero amore di Dio: Miserebor cujus misereor. .

Rosa M. E questa è quella dottrina falsa e perversa che il mio Comentator da Siena as-

segna al nostro Poeta: il quale ne sapea tanto di teologia, da farne scuola a lui medesimo, se piaccia a Dio.

Pomp. Così va. Questo pronunziare magistralmente intorno a' sommi autori, accatta credito e fama dalle buone genti, che non sanno più la ma il tempo dà a tutti il suo. Ora Dante suggella bene, dicendo; e qui basti l' effetto; cioè bastivi, che Dio volle così, senza cercare altro: state contenti al quia.

Zev. Oh! a proposito di questo State contenti al quia, io stava aspettando che mi si desse luogo di recitarvi una chiosa, che a questo luogo fu fatta da un cotale (\*), diversa da quella che vi fece qual si fu l'uno di noi. Osserva S. Tommaso, che nelle Scuole, tutte le questioni tornavano a sole due; cioè i a provare che la tal cosa ci fosse in effetto. 2 quello che fosse, la prima appellavasi Quia; la seconda, Propter quid; cioè colla prima si provava l'esistenza della cosa; coll'altra se ne mostrava la natura e la ragione. Sopra questa dottrina, Stare contenti al quia, vale

<sup>(\*)</sup> Il Sig. Don Carlo Gazzola Prefetto del acminario di Piacenza.

Contentarsi di sapere che la cosa è così; senza volerne veder la ragione, cioè il propter quid. e così è spiegato a punto il luogo di Dante, Purg. III. 37. Ora io mi accosto a questa chiosa più volentieri, perchè veggo, Dante aver molto amato queste scolastiche definizioni. Or seguite pure.

Pomp. Dante, per approvare questo che disne, a suo piacer e gratuntamente, reca l'esempio de' due Binati, Esaù e Giacobbe; de'
quali (come dice S. Paolo) nati ad un corpo, senza che eglino avesser fatto nulla di bene o di male, Dio amò l'uno e rigettò l'altro: che è l'argomento fondamentale adoperato da San Paolo, a provare la gratuita elezione di Dio: E ciò espresso e chiaro vi si
nota Nella Scrittura santa, in que' gemelli
Che nella madre ebber l'ira commota: si nimicavano, e battagliavano insieme in corpo
alla madre.

Zev. Per uscir del ventre materno, l' uno prima dell' altro, dice un cotale; a cui (per l' ira commota ch' egli sfoga rabbiosamente contro un suo fratello Comentatore, mordendolo e trassinandolo, come Esaù faceva Giacobbe) si conventva guardarsi con cent' occhi di non porre piè in fallo mai: ma questa volta, come qualche altra, gli venne cer-

to smucciato. Questo battagliar, che faceano i gemelli in corpo a Rebecca, non avvenne già sopra parto; nè per voler l' uno scavallar l'altro, uscendo del ventre materno: anzi nel panno tempo, dopo essere ingravidata. Ecco (Gen. xxv. 21 e seg.) Dedit (Dominus) conceptum Rebeccae. Sed collidebantur in utero ejus parvuli. E che la cosa fosse così, apparesce da questo; che la donna indegnata del dolore di queste scosse, andò dovechessia a consultarne il Sigore perrexitque ut consuleret Dominum. Indi segue la risposta di Dio, colla ragione di quella lotta; e poi venne il tempo di partorire.

Pomp. E così dovrebbe l' nom ricordarsi, che egli è nomo altresì come gli altri; e che non è novo che non guazzi; cioè che tanto falla altri quanto altri. Ed a questo modo, essendo l' nomo facile a condonare, trova chi condona a lui leggermente: e chi altramenti fa, trova altro da' suoi lettori. Però, secondo il color de' capelli, Di cotal grazia l' altissimo lume Degnamente convien che s' incappella. Importa un dire; che la corona della gloria dev corrispondere alla qualità della prima grazia, che ha detto. Incappellare vedemmo già, essere Inghirlandare, Coronare. Avendo adunque preso la metafora di questa

ghirlanda, la compie pigliando il color de' capelli, a che dee rispondere la grillanda; che forse era l' uso d' allora: cioè, Convenne che Dio con giusto ragguaglio coronasse i suoi doni. Ma forse Dante introdusse qui il diverso color de' capelli , alludendo a' due Gemelli di sopra, dell' un de' quali, Esaù, dice la Scrittura, che era rufus e tutto peloso. Dunque senza mercè di lor costume (merito di loro opere ), Locati son per gradi differenti , Sol differendo nel primiero acume ; cioè nell' acutezza della lor vista in Dio, che è più e meno, secondo la detta prima grazia, senza meriti propri. il che è la conclusione d'Ila risposta al dubbio di Dante. Bastas a si ne' secoli recenti; nuovi del mondo, nerla legge di natura; Con l' innocenza ( senza peccati attuali ) per aver salute, Solamente la fede de' parenti. la fede in Cristo, senza della quale, al cielo Non sali mai chi non credette un Cristo ( xIx. ). Poschè le prime etadi ( di natura suddetta ) fur comptute, Consenne a' maschi all' innocenti penne, Per enconcidere, acquistar virtute, queste penne debamo esser le ali da volar al paradiso: ed io dubito forte, non sia qui un ginochetto de parche, e quali qualche rara volta Dante trascorse a vagheggiar troppo; nè in questo sarebbe da cavarne copia. Ecco: a' bambini fu bisogno tarpar le ali, acciocchè acquistassero più vigor da volare. Egli trasse l' idea del circoncidere alle penne, per cavarne il concetto posto di sopra, che ha un po' dell' arguto; essendo il circoncidere, o tarpar delle ali, impedimento al volare; e nel caso presente la circoncisione faceva il contrario, che agevolava quel volo.

Torre. Ben dite e saviamente. Dobbiamo ammirar Dante; perchè eziandio co' difetti che ha, è un miracolo di ingegno e di arte: ma non lodar tutto, nè tutto imitare. e questo che dite di Dante, e voi ditelo d' Omero, di Virgilio e di tutti i maggiori ingegni del mondo; per essere stati uomini, comechè maggiori degli altri.

Pome. Ma poichè 'l tempo della grazia venne, Senza battesmo perfetto di Cristo, Tale unnocenza laggiù si ritenne: l'innocenza de peccati attuali fu rilegata giù nel limbo. perfetto, dico, verso gli altri vicebattesimi; che così gli dirò.

Torel. Mi piace questa nuova parola, i pari a voi le possono coniare sopra la forma del natio linguaggio; come faceva Plauto di que suoi nomi e verbi camuffati alla Bernie-eca, ma or viene tratto bellissimo, che s'in-nalza beu cento palmi. S. Bernardo conforta

Dante a guardar un Maria, perchè di là dovea venirgli la virtù da veder troppo più al-10: Riguarda omai nella faccia, ch' a Cristo Più s' assomiglia; che la sua chiarezza Sola ti può disporre a veder Cristo, vedi come nomina la Vergine, nobilitandola! questo è poesia, ed eloquenza! Io vidi sorra lei tanta allegrezza Piover, portata nelle menti sante Create a trasvolar per quella altezza; Che quantunque io avea visto davante, Di tanta ammirazion non mi sospese, Nè mi mostrò di Dio tanto sembiante, sei versi da chiudere in ero ed in gemme! Notaste voi? non dice qui Dante, che Maria era quella faccia appunto, che più a Cristo s' assomigliava; ma ponendo la cosa per sè notissima, salta a dire ; Io vidi sovra lei, ec. Tanta allegrezza io non. credo già essere il tripudio degli Angeli mandati a far festa alla Vergine, come par che alcano l'intenda: ma si la gloria, e'l gaudio della pace e dell' ardore che in lei pioveva da Dio. Portata nelle menti sante, cioè negli Angeli, il Perrazzini nostro vorrebbe dal-Le, in luogo di nelle. Io mi sto col nelle, parendomi che ajuti meglio e rancalzi la sua bellissima spiegazione, che è questa: Gli Angeli erano ministri della gloria, che da Dio ne' Beati ispandevano: perchè da Dio ricevendola, Porgeano della pace, e dell'ardore a' Beati di sotto, questo concetto è chiuso nel verso, Create a trasvolar per quella altezza ( verso volante ), cioè a volar da Dio a' Bea-11, e quadi rivolar in Dio. Il medesimo facean di Maria, ma piovendola a ribocco in lei. Dice portata nelle menti sante; cioè, che era portata ne' vasi capaci o ricettacoli di quelle menti : come direbbesi; Quel tesoro era portato in arche di cristallo, o simile; volendo dire, che era quella allegrezza ricevuta prima in loro, e da loro mebriati riversata in Maria, il qual concetto perirebbe, leggendo dalle menti. Adonque vide Dante in Maria piovere tanta allegrezza; Che quantunque ( quanto unque ) to avea visto davante, Di tanta ammirusion non mi sospese, Nemi mostrò di Dio tanto sembiante. Lodate ora voi, se saprte, questo verso sesto, Ne mi mostro di Dio tanto sembiante ech è un dire; Non vidi in ne-sun' altra cosa tanto della somigliansa di Dio. ma quel sembiante, non ha chi il pareggi.

Pomp. Questi sono que' tratti che nessuno insegnò, nè imparò; ma egli è quel lume, o senso dilicato, che S' acquista per ventura e non per arte. Ma tornando a quel che diceste di sopra; ecco che quella allegrezza non

era il tripudio degli Angeli, ma la gloria beatifica di Maria: perchè, ecco qui; che quella allegrezza gli mostrò tanto sembiante di Dio: il che certo non potea dimorare nel tripudio suddetto degli Angeli, ma nella gloria di quella altissima Creatura. Ma quell' Amor ( Angelo ) che primo li discese: ecco gli Angeli, che da Dio scendeano porgendo della pace e dell' ardore: Cantando, Ave Maria gratia plena, Dinanzi a lei le sue ali distese. o cara cosa! stava sull'ale aperte, ricantandole quello che le era tanto glorioso, e che in Nazaret le avea detto. Rispose alla divina cuntilena Da tutte parti la beata Corte: 9h dolcezza! Si che ogni vista sen fe' piu serena. .Ogni vista ; ogni cosa veduta , interpreta un Sere. no: anzi, ogni faccia della beata corte, che li appariva. tutti 1 Beati, udendo. quel verso, giubilando si mostrarono in viso più lieti : diedero segno di più letizia. Dante diede questo valore alla voce vista, assai delle volte. Oh giubiloso concetto! O santo padre, che per me comporte L'esser quaggiù, lasciando il dolce loco, Nel qual tu siede per eterna sorte. S. Bernardo s'era abbassato, per venire a Dante. Qual è quell' Angel, che con tanto giuoco Guarda negli occhi la nostra Regina, Innamorato si che par di fuoco?.

Qual è? per Chi è? Fior. di S. Fran. 47. Dissegli; Riconoscimi tu? Qual-se' tu? disse Santo Francesco. Che terzina beatificante ! Così ricorsi ancora alla dottrina Di colui, ch' abbelliva di Maria, Come del sol la stel-La mattutina. abbelliva, si facea bello: forse per le bellissime cose che scrisse di Lei. Ed egli a me: Baldezza e leggiadria, Quanta esser puote in Angelo ed in alma, Tutta è in lui; e sì volem che sia: bella giunta! e piace a tutti noi, che' egli sia di tale baldezza e leggiadria, di quanta è. baldezza è una sicura letizia, che si mostra negli occhi. Perch' egli è quegli, che portò la palma Giuso a Maria, quando'l figliuol di Dio Carcar si volse della nostra salma.

 trici! Quei duo che seggon lassù più felici.
vedi! felici, per gloriosi! Per esser propinquissimi ad Augusta, Son d'esta rosa quasi due radici. O che bella immagine! i dua
come ceppi dell'uno e dell'altro testamento:
Adamo di quà, S. Pietro di là. Colui che
da sinistra le s'aggiusta; che sta lungh'essa,
o dallato. aggiustarsi è verbo bellissimo e di
vago uso. È'l padre, per lo cui ardito gusto L'umana specie tanto amaro gusta. quanto ben figurato!

Zev. È simile al proverbio citato in Geremia, XXXI. 29. Patres comederunt uvam acerbam; et dentes filiorum obstupuerunt.

Rosa M. Vero troppo. Dal destro vedi quel padre vetusto Di santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi Raccomandò di questo fior venusto. elegante e leggiadro tutto I sentitamente li chiama Padri ambidue, ma di due diverse famiglie. di questo fior. esso è la Rosa, e questa Rosa è un giardino, come lo immaginò e nominò altrove: e pertanto S. Pietro ne tiene le chiavi. La poesia di Dante si fonda sempre sulla verità e sulla ragione. E que' che vide tutti i tempi gravi, Pria che morisse, della bella sposa Che s'acquistò colla lancia e co' chiavi, Siede lungh' esso. S. Giovanni Evangelista, che in corpo ed anima vide e rivelò.

nell'Apocalisse le tribolazioni della Chiesa, dette assai nobilmente, tempi gravi, alla Latina. S' acquistò: fu acquistata (intendi, da Cristo). chiavi è chiavelli. clavi ha alcun testo, da clavus. e lungo l'altro (Pietro) posa Quel Duca, sotto cui visse di manna La gente ingrata, mobile e ritrosa: due aggiunti assai propri, che vagliono una storia assai lunga, e assai nota.

ZEV. In questo compartimento di sedie, mi par sentire una sicurezza di parlar preciso, con forme sì proprie, che mi mettono ciascuna persona sugli occhi. Di contro a Pietro ( che torna alla manca del Batista, nell'opposta direzione ) vedi sedere Anna, Tanto contenta di mirar sua figlia, Che non muove occhio per cantare Osanna. Che dolce immaginazione! la madre d.lla Vergime di fronte quasi alla figlia, che la sta vagheggiando con tanto gusto, che non move occhio, per questo che canti lodando Dio ( per cantare ). E contro al maggior padre di famiglia ( Adamo , che è dal lato manco di Maria ) Siede Lucia, che mosse la tua donna, Quando chinavi a ruinar le ciglia ; là alla salita del dilettoso monte ( Inf. 1. 60. ). Ma perché 'l tempo fugge che i' assonna, Qui farem punto; come buon sartore, Che com' egli ha del panno fa la gonna, il tempo che t'assonna, è il tempo da Dio a te assegnato per questa visione, bello e dignitoso modo di dire! Essendo dunque il detto termine quási passato, è da far punto, vaga metabra! questa del sartore, che ragguaglia l'opera con la pezza del panno. E druzzeremo gli occhi al primo A-more; a Dio, fine ultrino di tutto questo viaggio Sì che guardando verso lui, penétri Quant' è possibil per lo suo fulgore. Ma il fatto è , dice S Bernardo che a questo tu hui bisogno di maggior lunie, che non ti danno le forze tue presenti. Veramente , ne forze ( senza forse ) tu t arretri , Movendo l'ali ine credend) oltrarti, ordinate così: Il vero si è; che ta credendo moltrarti per muovere le ali tue, torneresti addietro, cioè Non ne faresti nulla, e meno che nulla : che è quel medesimo che altrove disse con altro modo . Via più che indarno E però , Orando grazia convien che s'impetri; Grazia da quella che puote ajutarti : E tu mi seguirai con l'affezione, Si che dal dicer mio lo cor non parti: E cominciò questa santa orazione. Maria adonque da me pregata , accompagnandomi tu col cuore, te ne accatterà la grazia.

Ромг. Io avrei qui una mia chiosa da fare a questa terzina. Dante più volte usò veramente pel Lat. veruntamen: e così verrei crederlo usato qui, quel nè forse, io mel piglio per un Ne forte, altresì Latino, e pel mostro Non forse: che di queste berte Dante ce ne appiccò più altre, qui e qua. Poste le quali cose, io chioso la terzina così; Tuttavia, non forse credendo tu andar innanzi, per muovere le tue ali, tornassi addietro; egli è da dimandar grazia, eccetera. In questo modo il concetto e'l costrutto vanno con quattro piedi.

Torel. Grande arte è in questo venir sem-

pre crescendo la difficoltà di poter in Dio affisare lo sguardo, e questo nuovo bisogno d'ajuto: il che aggrandisce l'idea di quell' Essere infinito; il quale veduto a faccia a faccia, ucciderebbe l'uomo per la sua troppa luce, e per l'incomportabile soavità che porta quella visione; se perciò non fosse levato sopra la propria natura. La orazione che or viene, è veramente degna di S. Bernardo, o piuttosto dell'Arcangelo Raffaele: Vergine xxxiii. Madre, figlia del tuo Figlio, Umile ed alta più che creatura, Termine fisso d'eterno

ta più che creatura, Termine fisso d'eterno consiglio, ogni parola è gravida di concetti d'infinito onore alla Vergine, termine fisso, ec. Ab eterno nel proponimento della incarnazione del Verbo, era inchiusa la materni-

tà della Vergine. Tu se' colei, che l'umana natura Nobilitasti sì, che 'l suo fattore Non si sdegnò di farsi sua fattura. Per Maria la natura umana fu imparentata con Dio per forma, che il Fattore diventò Fattura della medesima. Nel ventre tuo si raccese l'amore, Per lo cui caldo nell'eterna pace Così è germinato questo fiore, divina bellezza di parole e di numero. Lo Spirito Santo, Amor sostanziale del Padre e del Fighuolo, prese stanza nel ventre di lei: Spiritus Sanctus supervepeniet in te; le disse l'Angelo. Per lo cui caldo, ec. La carità divina è il seme della santità, che popolò il paradiso (simile all'altro passo; accesi di quel caldo, Che fa nascere i fiori e i frutti santi. xxu. 46).

POMP. In questo bellissimo luogo, senza notar qui nè qua, è da dire; Sentite voi? e chi non sente, è indarno l'affaticarsi gridando; Come non sentite voi?

Torel. Così è la cosa. Qui se' a noi meridiana face Di caritate, e giuso intra i mortali Se'di speranza fontana vivace. pura dolcezza e bellezza. Donna, se' tanto grande e
tanto vali, Che qual vuol grazia e a te non
ricorre, Sua disianza vuol volar senz' ali.
ecco il perchè Maria è fontana viva di speranza: che ella è mediatrice di tutte le gra-

zie da Dio. La tua benignità, non pur soccorre A chi dimanda, ma molte, fiate Liberamente al dimandar precorre. liberamente leggo 10 co' migliori; e l'intendo, Per libera volontà, Tutto da sè, non aspettando preghiera: il qual senso ne porta un altro che può essere suo fratello, cioè, Gentilmente, Nobilmente, dal Latino Libere, Liberaliter. Terenzio, Andr. V. 4 Homines adolescentulos educatos libere, ec. E Dante medesimo fa la chiosa qui a questa sua voce con un luogo del Purg. ( xvii. 55 e seg. ) Questi è divino Spirito, che ne la Via di andar sù ne drizza senza priego ... Che quale aspetta prego, e l'uopo vede, Malignamente già si mette al nego.

Rosa M. O. uno rincalzo! Sicuro spiegar Dante con lui medesimo!

In te magnificenza, in te s' aduna Quantunque in creatura è di bontate. tutto oro. L'oratore toccò tutti i luoghi, da muover la Vergine a condescendere al priego che le vuol fare. Dopo questa dolcissima ed eloquentissima invocazione, entra S. Bernardo al punto della preghiera per Dante: Or questi, che dall'infima lacuna Dell'universo, insin qui ha vedute Le vite spiritali ad una ad una.

Appar manifesto; che vuol dire, Dal centro del mondo, ove è il lago del ghiaccio, infino a qui, ma forse con questo lacuna vuol recar il lettore ad intenderlo eziandio in prit alto senso; massime per l'aggiunto dell'universo. Lacuna, per Ricettacolo, o Scolatojo d'acque morte, porse a Dante una bellissima immagine dell'inferno: che infatti quello è lo scolatojo delle ribalderie, o fecce del mondo ; e però nel concetto riuscirebbe a voler dire Latrina, ma intendendo così questo lacuna, verrà a significare tutto il gran vôto d'inferno, che riceve a diverse altezze la scolatura di tutti i peccati; e coll'unfima, ne nota il fondo. Le vite spiritali; son le anime dannate, le purganti, e le beate. Supplica a te per grazia di virtute, Tanto che possa con gli occhi levarsi Più alto, verso l'ultima salute ; il sommo Bene. È notevole la proprietà di supplica per, ec. Così è assai usato Cercare per uno, per una cosa. Adunque Dante pregava per nuova maggior virtù, che gli bisognava all'ultimo e più alto affisarsi nell' Esser di Dio. gran concetto! Ed io che mai per mio veder non arsi Più ch'i fo per lo suo, tutti i miei prieghi Ti porgo, e prego che non sieno scarsi. Ardere è Desiderare cocentemente, mostra qui S. Bernardo la sua carità, dicendo; che non avea mai tanto ardentemente bramato di vedere Dio per sè, come ora si faceva in servigio di Dante. Perchè tu ogni rube gli disleghi; gli sgombri ogni nebbia; Di sua moralità co' prieghi tuoi, Sì che 'l sommo piacer gli si dispieghi. Qui dunque bisognava a Dante trasumanarsi Ancor ti prego Regina, che puoi Ciò che tu vuoi, che tu conservi sani Dopo tanto veder gli affitu suoi. calda espressione d'affetto, e di fede!

Zev. Dopo tanto ceder: quanto peso di sentenza bellissima è chiuso in queste parolel egli è come a dire; Dopo aver veduto le si gran cose che egli ha vedute: il che comprende la somma di tutto questo poema. Questo è di que' tratti, che non ti getta altra penna che de' sommi Maestri.

Torre. Troppo vero. Vinca tua guardia i movimenti umani. Dica chi vuole: in questa ultima parte della preghiera apparisce bene la pietà e la maschia religione di Dante. a certi altri comechè grandi poeti, non cadono mai della penna di cotali concetti. Vedi Beatrice con quanti Beati, Per li mici prieghi, ti chiudon le mani. O bello! bellissimo questo suggello! Piglia qui, assai bene a luogo, per mediatori della grazia, la sua

Beatrice, e tutti i Santi del Paradiso. ed è certo arte mirabile del Poeta, e potentissimo rincalzo alla mediazion di Bernardo, questo allegar a Maria tanti che con lui pregano, e I dipingerli tutti porgendo le mani giunte verso la Regina del cielo, per accattargli la grazia. or questo medesimo rinnalza l'idea del gran passo, che restava tuttavia a Dante da fare; per cui gli bisognavano tanti ajuti. Gli occhi da Dio diletti e venerati, Fissi nell'orator, ne dimostraro Quanto i devoti prieghi le son grati. Che dignità divina del primo verso l Gli occhi da Dio diletti e venerati; credo da intendersi di Cristo, che come figliuolo, anche lassù onora sua madre, e che dolce atto questo di quegli occhi! che abbassati e fisi in quell' oratore, gli arrisero un cenno di grazia ; per dirlo con esso Dante. Indi all' eterno lume si drizzaro, Nel qual non si de creder che s' invii Per creatura l'occhio tanto chiaro. Questo tornare che fa Maria con gli occhi nel lume divino, parmi che accenni due cose ; prima , che ella tornò collo sguardo all' oggetto eterno della sua beatitudine ( della quale essa con gli occhi tocca per poco il fondo ), che è l'atto immutabile di quella vita : l'altra, che ella fe segno così di porgere a Dio le sue preghiere per

Dante. Ed io ch' al fine di tutti i desii M appropinquava, sì com'io doveva L'ardor del desiderio in me finii. essendo lui già colle labbra al fonte d'ogni contento, senti finice l' ardore della sua sete. Bernardo m' accennava, e sorrideva, Perch' io guardassi in suso: ma io era Già per me stesso tal, qual ei voleva. Bel procedere per questi passi, che riescono a condur l'anima al sommo suo Bene! Che la mia vista, venendo (divenendo) sıncera; pura, limpida; E più e più entrava per lo raggio Dell'alta luce, che da sè è vera, e più e più, vale ognora più, sempre più addentro, nobile et alto parlare questo entrar per l'alta luce, che da sè è vera; cioè, Che ha in sè e da sè la ragion del suo essere perfettissimo. Or a voi : che vengono cose da vostro pari.

Rosa M. Ella dee ben confessare d'aver voluto la baja, dicendomi questo tuttavia non vo' cominciar qui sul fine, a partirmi dal piacer suo.

Torel. Non he parole, che a ringraziar-

Rosa M. Da quinci innanzi, il mio veder fu maggio Che'l parlar nostro, ch'a tal vista cede, E cede la memoria a tanto oltraggio. Assai opportunamente a parecchia qui il

lettore a cose di là da noi, e sopra ogni umano concetto , e così le aggrandisce prima di dirle. Avea già prima d'ora ( parlando di oggetti men altı), che egli erano maggiori del parlar suo ( Parad. xxx1. 136 ): ora d.ce maggiori del parlar nostro, cioè del liaguaggio umano; comprendendo eziandio i parlatori più acuti ed eloquenti; il che è dir molto più. il medesimo disse S. Paolo, tornato da veder le cree del paradiso : che non licet homini loqui. Aggingne a questo, che la memoria si confessa vinta anch' essa. Avea già detto ciò al principio; Nostro intelletto si profonda tanto, Che la memoria retro non può ire : ora egli è a provar quello che allora mandò innanzi ( 1.8,9). oltraggio è eccesso, soperchio, come dice la Crusca, con esempi di prosa e di verso. Da questo che dase della sua memoria, trae qui Dante un concetto nobilissimo, e inaspettato; cioè, che essendoglisi dalla mente dileguate le cose che vide, glien' è però rimaso quel dolce sentimento che già provò, e sentelo tuttavia. Ma odano similitudine sola nel mondo: Quale è colui, che somniando vede, E dopo'l sogno la passione impressa Rimane, e l'altro alla mente non riede, questa è idea scolpita a mezzo rilievo; e la proprietà di quel passione impressa rimane, le dà il risalto maggiore. L'
uomo svegliato si sente mosso dal sentimento
prodotto dalle cose vedute, come le avesse
presenti, quantunque se n'è dimenticato.
Cotal son io; che quasi tutta cessa Mia visione, e ancor mi distilla Nel cor lo dolce che
nacque da essa. Quel distilla! la zecca non
sarebbe tanta a pagarlo. Così la neve al sol
si disigilla. bello! cioè si risolve la tempera,
che la tenea in falde, e tornasi in acqua.
Così al vento, nelle foglie lievi, Si perdea
la sentenzia di Sibilla.

Zev. Che vorrà dunque Dante contarci di quello che resta, ed è il più? se ogni cosa è dileguata dalla memoria? ed anche i linguaggi tutti del mondo fallivano al suo bisogno? Ecco: assai sentitamente disse, che la sua visione era cessatagli quasi tutta. ma oltre a ciò, egli prende di qua cagione di pregar Dio, che gli renda alla memoria qualche poco di quello che vide; e gli presti alla lingua tanto di parole, che gli bastino ad un pochissimo, ed è eziandio questo un tratto di singolare bellezza; come vi farà sentire Filippo nostro, continuandosi nella sua chiosa.

Rosa M. Mi piace di dover così anche a lei, Sig. Dottore, dimostrare quanto mi sia caro del suo piacere far mio. Segue dunque

il Poeta, pregando; O somma luce, che tanto ti lievi Da' concetti mortali, alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi, concetto pieuo di dolce maestà. ripresta alla mia mente un poco di, ec. non era possibile di. più elegante e preciso quel che voleva. Sinule dimandò nel principio; O divina virtà, se mi ti presti Tanto che, ec. cioè mi ti concedi. Or qui prega, che gli sia riconcesso il conoscimento che ebbe allora delle cose, quando le vide, parevi per apparivi. E fa la lingua mia tanto possente, Ch' una favilla sol della tua gloria Possa lasciare a la futuva gente, ecco la seconda dimanda; di poter mettere in parole un pochissimo delle cose tornategli nella mem ria. Che per tornare alquanto a mia memoria, È per sonare un poco in questi versi Più si conceperà di tua vittoria. ecco il doppio frutto della preghiera, ed il fine nobilissimo; cioè della gloria che n'avrà Dio, sapendosi per la bocca del Poeta qualcosa di quel trionfo.

Pomp. Questa fu sempremai la precipua ragione, che i Santi pregando allegavano a Dio; cioè l'onore che egli n'avrebbe avuto dell'esaudirli : ed in questo la vera pietà ministra

le armi alla diritta eloquenza.

Rosa M. Io credo, per l'acume ch'io sof-

fersi Dal vivo raggio, ch' io sarei smarrito, Se gli occhi miei da lui fossero aversi, aversi, è dal Latino Avertere, Rivoltare. Profonda è questa sentenza. Il lume della gloria adopera nella mente m contrario, che fa qui il lume del sole : che abbacinato l'occhio da questo pianeta, dee rivoltarsi addietro per ripigliar vigore e confortar la pupilla, in opposito, il lume di gloria vuol l'occhio fisso e fermo del contemplante; perchè da essa luce acquista valore e forza, a vedere più addentro. Di qua conseguita quello, che Dante qui dice; che se egli costernato dall'acume del raggio divino, avesse voltati gli occhi, si sarebbe smarrito. e pertanto seguita, riprovando la cosa; E mi ricorda, ch' i' fui più ardito Per questo a sostener, tanto ch' io giunsi L'aspetto mio col valore infinito. Bellissimo questo, E mi ricorda! Il tornar che sa colla memoria addietro, notando ciò che allora fece; senza che accenna un atto assai forte e riciso da lui fatto allora, e però rimasogli fitto nella memoria; ma e dà una maggior enfasi al parlare, e mette il lettore sulla faccia del luogo. Quanto val quell' ardito! ma quel giunsi l' aspetto mio col valore infinito, chi degnamente apprezzario? si quanto ad eleganza di dire, e si quanto a pentenza! Mostra di maravigharsi, di aver pote sua colla virtù infinita dell' Esser divino. Io noto; che egli non disse, giunsi l'aspetto mio coll' Essere, ma col valore infinito; credo per far intendere la forza di questo suo atto, col quale potè con la conoscenza sua toccarsi con una potenza o virtù infinita, che l'avrebbe dovuto opprimere, quindi sclama per gratitudine e maravigha; O abbondante grazia, ond' io presunsi Ficcar lo viso per la luce eterna Tanto, che la veduta vi consunsi, Forza, eleganza, immagine, concetto, tutto sopra natura l'il presunsi, il ficcar lo viso, e la veduta vi consunsi, dove hanno esempio?

Torer. Non posso negare, che tutte le volte ch' io torno leggendo, o udendo leggere questo passo (ch' fu ben mille volte), io non me ne senta sempre tutto rimescolare di maravigha e di spiritual godimento, al tutto io mi travo levato sopra di me. Ora questo la veduta vi consunsi, so io bene che può ricevere più d'una spiegazione, dovendo io per altro appigliarmene ad una, io mi sto con questa. Ha tocco qui Dante l'atto del suo penetrar colla vista, rafforzata da quel lume, l'essenza di Dio, che è l'ultimo fine de' desaderi, e degli aforzi dell'intelletto. Ora, escaderi, e degli aforzi dell'intelletto. Ora escaderio dell'intelletto.

sendo certo dal detto innanzi e da quello che seguità, che Dante ebbe grazia di veder Dio, e lo vide in effetto; credo che voglia dire; che egli potè uscire in un atto così pieno e affocato, che in esso consumò e spese tutta la forza sua, e quella che gli avea prestato il lume di gloria infusogli nella mente; sicchè egli si sentì compiuta ogni attitudule, che per veder tanto avea ricevuta. e qui s'aggiusta in più alto senso quello che avea detto testè; L' ard r del desiderio in me finio.

Zev. Ottima e vera sposizione, al mio giudizio.

TOREL. Or innanzi voi , Filippo.

Rosa M Io ho fino a qui assai di grado servito al volere e piacer di lei, Signor Giuseppe: resta ora, che ella mi si lasci pregari di voler porre ella st ssa l'ultima mano al presente lavoro; e così compire l'uffizio di nostro Crasso, o Guidatore, o Maestro, che da principio ella prese sopra di noi. e ciò tanto più, per essere le cose che rimangono da vedere tanto alte e sublimi, che per ogni ragione a lei sola si partiene esserne spossitore.

Zev. Filippo dice benissimo, cost è da fare, e cesì vogliam tutti not.

Pomp. Senza levarne un jota, questo è

il dovere ed il piacer nostro.

Torel. Ed io, non per le ragioni da Filippo allegate, ma per seguire il piacere di tutti voi , non mi cesserò : che non sono 10 tanto umile, ch'io voglia rinunziare al servigio di tanto onor mio. Nel suo profondo vidi che s' interna, Legato con amore in un volume, Ciò che per l'universo si squaderna. In questi tre versi è un tesoro di sapienza, e di forza d'ingegno, a raccoglierla in così poco. Dante ha bene ficcato lo sguardo nell'esser di Dio, che ne toccò il fondo; nel qual vide il Verbo di Dio, esemplare perfetto et idea originale di tutti gli esseri creati; che quasi in un ruotolo, tenea raccolto ogni cosa, che fuor da lui è squadernata nel mondo. alto concetto e verissimo l' idea del volume . risponde al si squaderna. legato con amore. il ruotolo è legato con amore; perchè l'amor di Dio, fu che ordinò e legò insieme con ordine mirabile tutta la serie di tante opere sue : e un cotal come amore ( vestigio di quel di Dio ) le tiene qui collegate e concatenate insieme; che una sola non esce dall'orma del primo movimento dato loro, quando farono squadernate, ...

Zev. Ah! ah! a proposito: mi ricorda

di uno, che volendo in un Sonetto sporre questo legame si ben col legato di cose, lo intitolò; Il mondo amore.

Torel. Bello affè! Sustanzia, ed accideute, e lor costume : qualità, virtù : Tutti conflati insieme per tal modo, Che ciò ch' io dico, è un sem, lice lume, vedi profonda dottrina! Sustanza e accidente comprende tutto l'esser creato. conflate, non ha altra parola che valga altiettanto; stemperati, incorporati, fusi nel crogiuolo, vatti con Dio, egli è da lasciarla così latina, sen pl ce lume, cioè barlume, albore. La forma universal di questo nodo Credo ch'io vidi, perchè più di largo, Dicendo questo, mi sento ch' io godo. Qui non dice vidi, come sopra; ma, credo ch' io vidi ; il che importa , che non s' assicurava d'affermare d'aver cesì appunto veduto; ma gli parea. e ciò fa intendere, quell'idea esser di cosa troppo più alta e remota dil nostro intendere, e pertanto questa forma del nodo, è da intendere come ella è in Dio, non nelle cose create. Sarà stata danque la ratione universale dell'ordine, e dell'armonia, che lega tante cause con tanti effetti, e ne fa torugre un tutto si belio : la qual ragione è n. l'infinita sapi uza di Dio; ed egli solo la

comprende e la gode: tanta è la bellezza dell' ordine universale.

Pomp. Io sui per dire, questa general forma del nodo suddetto, essere voluta adombrare ne' Proverbi. (C. viii. 22, e seg.); dove la sapienza di Dio parla di sè; Dominus possedit me (mi ebbe seco) in initio viacum suarum, antequam faceret a principio, ec. Quando praeparabat caelos, aderam; quando certa lege et gyro vallahat abissos; quando aethera firmabat sur um, et librabat fontes aquarum, ec. Cum eo eram, cunçta componens, et delectabar, ec.

Torel. Nè più nè meno è da credere e dire. Ma notaste voi bene, ingegnosissima prova che allega qui Dante, dell'aver lui in fatti veduta una cosa si bella, e di sì smisurato diletto? Perchè, dice egli, recitando io quel che ho detto, mi sento dilatare il cuore di maggior godimento, questo è un ragionar da profondo maestro. Il senso, che in me produce il ripetere ora in parole la cosa come l'ho detta, mi rallegra cotanto, come se ancor la vedessi, dunque essa è quella appunto che vidi allora; da che il solo ricordarla me ne risveglia il diletto, che del vederla ebbi allora grandissimo, e questo debbe essere un sentore di quello. Un punto solo m'è mag-

gior letargo, Che venticinque secoli alla impresa, Che fe Nettuno ammirar l'ombra d' Arzó. Questa terzina fu diguazzata per tutti i versi de' chiesatori. Io serissi già non so che: ma non mi venne spiegata sì chiaro, come cra ( per ripensarla ) parmi di poter fare. Per ricogliere il senso di questi tre versi e da ripescare l'intendimento del Poeta. Io non dabito di dire, esser questo; Che egli rimase allora assorbito in profondissima ammirazione: e che sia cesì, mel dice la terzina seguente, che certo si lega con questo; Così la mente mia, tutta sospesa Murava fissa immobile e attenta, E sempre nel mirar faceasi accesa; ardeva di mirar tuttavia. Vedeste come egli ricalca l'idea di quel assorbimento con quattro aggianti, sospisa, immobile, fissa, attenta? Posto ciò, ecco: Prima; l'attuarsi fitto e profondo della mente in un'idea, fa parer nulla il tempo che passa in quella, anche lunghissimo: Se ne va'l tempo, e l'uoni non se n' appede. Adanque un punto solo di quella vista, mi diede un affisamento sì concentrato e profendo ( letargo lo nominai ) che mero d'un punto di tempo m'avrebbe fatto parere 25 secoli ( e per modo d'esem-Pro, allega que' 25 sceoli appunto, i quali trani zzano da Pante all'impresa degli Argonauti j. Rivoltate l'idea: Se io fossi stato assopito 25 secoli, e mi fosser parati un momento; che l'targo era quello l' Tanto, e più fisso fu il punto di quella visione; che in opera di tener la mente legata, valse quel medesimo che tanti secoli, e più.

Zev. Andate, che Dante medesimo ve ne bacerebbe: son certo.

Torel. Nota è la favola della Nave Argo, e degli Argonauti ; che furono forse creduti i primi navigatori, ma, come meglio insegna il Volpi, ciò è da intender pure del Ponto Eusino, prima di loro da nessun altro tentato: onde Catullo ( Carm. LXIII. ) Illa rudem cursu prima imbuit Amphitritem, ec. Nettuno poi, che, ammira l'ombra d' Argo, è ne'due versi seguenti: Emersere feri candenti e gurgite vultus, Aequoreae monstrum Nereides admirantes. A quella luce cotal si diventa, Che volgersi da lei per altro aspetto, È impossibil che mai si consenta, questo è il perchè la mente di Dante sempre di mirar faccasi accesa ; cioè ardea di tuttavia mirat lì: perchè essa luce incatena sì forte l'animo, che non può voler rivolgersi mai da lei. Rincalza la stessa ragione; Perocchè'l ben, ch' è del volere obbietto, Tutto s'accoglie in let; e fuor di qu'lla È difettivo ciò, ch' è li perdee quietarsi immobilmente. Omai sarà più corta mia favella, Pure a quel ch' io ricordo, che d'infante, Che bagni ancor la lingua alla mammella. entrando qui a dire della Trinità e della Incarnazione, misteri altissimi, manda innanzi sbigottito questa confessione: lo voglio, dice, parlare quinci innanzi più smozzicato, che non fa bambino lattante, che comincia balbettare: e però è forse miglior lezione quella di molti codici, d'un fante; dal Latino Fari: e così per parlante l'usa il Poeta, Purg. xxv. 61.

Zev. lo scommetteres quasi, che questo corta è tolto dal latino curta, che è smozzi-cata, tronca.

Torel. Nulla più simile al vero; che Dante latinizzò volentieri. Pure a quel ch' io ricordo: ecco un' altra volta ricordo, per mi ricordo (la prima fu, Inf. xviii. 120): e ci ha esempj eziandio di prosa, comechè pochi. Or qui vuol dire, Io parlerò scilinguato, contando solo quel poco di che mi ricorda. Non perchè più che un semplice sembiante Fosse nel vivo lume che io mirava, Che tal e sempre qual s'era davante; Ma per la vista, che s'avvalorava In me guardando. una sola parvenza, Mutandom' io, a me si

travagliava. Dopo la parola manmella, mettete un punto: che il senso è finito; ed ora rappicca un altro concetto, rispondendo a chi potea muovergli questo dubbio; Come fosse, che ( essendo semplicissima la natura divina). egli prima non vide in Dio quello, che dice d'aver veduto testè. Non è, risponde, che l'aspetto dell'essenza divina non fosse pure uno e semplicissimo, sì prima e sì dopo; ma egli è, ch' io passai ad aver vista più acuta; e così mutandomi io, a me si veniva mutando l'oggetto del mio vedere: onde vidi quello che non vedea prima. Io credo, quello che alcuni credettero, questo a me si travaglieve ( la parvenza, o vista di Dio ), esser tratto da travagliare che per alterare pone la Crusca, con questo esempio di Dante ed uno del Palladio, e di qua travagliatore, cioà tragettatore, bagattelliere; colui, che con giuochi di mano fa travedere altrui, scambiandogli le cose sugli occhi. e così qui a Dante, per essergli tramutato il vedere, venia quasi a mutarglisi l'aspetto dell' essenza divina, vedendo in lei quello che prima non avea poluto.

Pome. Egli non può ester altro, nè altro dee voler dire.

Torre. Nella profonda e chiara sussistenza

Dell' alto lume parvemi tre giri , Di tre colori e d'una contenenza, parvemi, ad uso d' ingersonale; coò mi si diede a vedere. Assat vagamente e precisamente è adombrata la trinità delle Persone divine, e l'unità della natma Sussistenzu , è sostanza i ma perchè dopo profonda por chiara? lo vo' credere che e' sel facesse, per mostrare la somma semplicità della natura di Dio , che era chiara ossu mera ezundio nel profondo; il che, al mido dil pensare e del veder nostro, non suel essere : che delle cose czianlio , trasparenti , nel profondo non è mai la chiarezza sì lumpida come nella lor superfici. I tre giii co'tre colori accennavano nelli tre Persone l' proprietà personali , onde sono distinte. la contenenza è la misura che li compriendea : e questa era una ne' tre; essendo egualmente sagge , potenti , buone , eccetera ; e dice l' umila dell'essenza. E l'un dull'altro, come iri da iri , Pare reflesso ; e' l terzo parea fuoco, Che quinci e quindi igualmente si spiri, nota specificatamente le processioni ad intia. Non c'era immagine di Dio più propria, che della luce : Deus lux est : e per distinguere il procedere per generazione del Verbo dal Padre, senza uscar dalla luce, non era in eich ne in terra più aggiustala similitadine celi d'un'nide, che una a sè simile ne

produce. Lo Spirito Santo poi è ritratto si propriamente, che la teologia nol fa meglio.

Rosa M. E' non ci baştava meno dell' ingegno e della lingua di Dante ad esprimere siffatte cose e sì alte, senza soccorso di esempio che lo agevolasse. Quanto all' iri riflessa, Dante l' avea dipinta qui, xII. 10. Come si volgon per tenera nube, Du' archi paralleli e concolori.

TOREL. O quanto è corto I dire, e come fioco Al mio concetto / questo al vale dirittamente verso, in paragone; come dicesse: Io intendo mille, e non posso parlar per un dieci. e questo, a quel ch' io vidi, È tanto, che non basta a dicer, poco: anzi sarebbe a dire, che è nulla. O luce eterna, che sola in te sidi , Sola i'intendi , e da te intelletta Ed intendente, te ami ed arridi. queste esclamazioni fanno gran prova ad unnalzar il concetto, mostrando la mente del Poeta smatrita in questo pelago; onde assorbita dalla troppa luce, s'ajuta con ammirare, e confessar incffabile la infinita grandezza dell'oggetto che vede. sidi , dal latino sido , sidis ; come sola fondamento e ragione del proprio essere. da te intelletta ed intendente, notano il termine attivo e l passivo della generazion eterna; e la spirazione nelle altre parole, te ami ed arridi. arridere col quarto caso adoperò Dante altro-

ve: arrisemi un cenno xv. 71 ): e qui vale, Ami e fraisci te stessa; dacchè il ridere è del gaudio. Io il vo' pur dire ; e se e' coglie , col~ ga: Io dubito, non forse questa luce, a cui Dante si volge qui, sia il Padre in proprio; quantunque, siccome dissi, della Triade insieme si possa spiegare. A così dubitarne mi tirano i versi seguenti: Quella circolazion, che sì concetta Pareva in te, come lume riflesso, ec. La detta circulazione è certamente il Figliuolo, il quale non è concetto in altro che nel Padre (in te ), nè reflesso da altro che da lui. Dall' altra parte, le parole dell'antecedente terzina rispondono anche esse a notar . pure il Padie : O luce eterna, che sola in te sidi . ecco il nome di eterno proprio del Padre : e il non procedere da nessun che è suo proprio, or non è egli il sola in te sidi? Il Padre solo genera, intendendo se medesimo; ecco sola t' intendi, ma perocchè esso è il fonte e il principio di tutta la Triade; ecco il Verbo generato da lui , e da te intelletta; che è la generazione passiva. Ed intendente, te ami ed arridi; ecco lo Spirito Santo, Amore del Padre intendente ed intelletto; cioè di esso Padre e del Figlinolo.

ZEV. Io non rinvengo più me medesimo, della meraviglia di sì aggiustate dottrine, da voi spiegate e suocciolate con tanto di cono-

vece di ami ed arridi: ma il nostro Perazzini vide bene la vera lezione, e spiegò come
voi il passo (ben me ne ricorda); Te amas,
lactificas, et beas: notando fra l'altre cose;
che se fosse da leggere te a me arridi, avremmo perduta la quiddità della terza Persona, che è espressa nel te ami ed arridi: da
che lo Spirito Santo è appunto l'amore del
Padre e del Figliuolo, che amandosi sono
beati.

Torel. Così è: ed io appunto da lui ho preso la sposizione. Quella circulazion ( cerchio ), che si concetta Pareva in te come lume riflesso, Daglı occhi mici alquanto circonspetta, Dentro di sè del suo colore stesso Mi parve pinta della nostra effige: Perchè'l mio viso in lei tutto era messo. Mirabile è questo tratto ( checchè altri ne gracchi ), che in un modo non possibile a concepire da nessun' altra mente, adombra o piuttosto delinea. l'incarnazione del Verbo, cioè la umana natura divinizzata, per essere congiunta ipostaticamente colla seconda Persona: da che di questa vuol toccar qui. Questa circolazion , è presa da checchesia per li tre giri detti di sopra. ma non è così : anzi del solo secondo giro è da intendere, cioè del Figlinolo incarnato, come manifestamente apparisce da ciò che

dirò. Qui parla di quella circulazione, o giro, che prima nominò reflesso, come iri da iri; ed ora, recando il concetto a più specificata e propria locuzione, v' aggiugne concetta; il che determina la generazione eterna dal Padre. Dice dunque, che guardando e riguardando più sottilmente il cerchio di detta luce (e però dice circonspetta, mirata all'intorno) gli parve vederla dentro da sè, del suo color medesimo, dipinta dell'immagine nostra, vedete con quanta aggiustatezza ha espresso la intima unione della sola divina Persona colla umana natura, dicendo che vedea la sembianza d'uomo dentro di lei; ma dipinta del suo colore istesso: il che accenna mirabilmente, che il Verbo per farsi uomo, non era restato di essere Figliuolo di Dio. Dirò forse più preciso: Dante piglia i tre colori, per la distinzione delle tre Persone, ecco dunque: La seconda circulazione ( che avea colore suo proprio ) mi appariva dipinta dentro di sè ( cioe , che la pittura era a lei unita intrinsecamente, non per union morale, o altro ) della nostra effige; della forma umana (formam servi accipiens ); ma del suo colore stesso, del color medesimo di essa circolazione, il colore, come dissi, accenna la persona : è però vuol dire; che la forma umana era nella medesima persona divina; cioè non sussisteva persona umana da sè ( come volca Nestorio): ma la stessa persona del Verbo sussisteva, nella natura divina e nella u-mana sue proprie, uno stesso Figliuolo di Dio; del suo colore stesso.

Pomp. Poffare! questo è ben mettere in versi il trattato de Trinitate, e quello de Incarnatione! e, quello che è maggior maraviglia: potea ben dire Dante di sè quel medesimo che Lugrezio (1v) Avia Pieridum, peragro loca, nullius ante Trita solo: juvat integros accedere fontes, At que haurire; juvatque novos decerpere flores, Insignemque meo capiti petere inde coronam, Unde prius nulli velarint tempora Musae.

Torel. Così è la verità : e si potrebbe anche aggiugnere ; che nessun altro dopo lui, osò provarsi ad un volo sì alto. Ma per condurre questo concetto altissimo via più innanzi, segue ; Qual è il geométra, che tutto s' affige Per misurar lo cerchio, e non ritruova Pensando quel principio, ond' egli indige. Come gli viene apportuno l'inutile tentar fatto fino a lui da' Geometri, per recare in quadro un cerchio! s' affige; è pittura del Matematico, che si sta con gli occhi e colla mente fitta nell'arduo problema: e intanto sibi caput scalpit, et vivos rodit ungues: non trova il fi lo, che lo cavi da quel labirinto. Tul cra io a quella vista nuova: Veder voleva, co-

me si convenne L'imago al cerchio, e come pi s' indova : cioè volea intendere, il come la sembianza umana si fosse ( come egli la vedea ) aggiustata colla circolazione suddetta & bene, che l' umano non guastasse il divino, nè per contrario; e il come una fosse ricevuta ed allogata nell' altra per forma, che un nomo fosse persona divina, e però Iddio nomo e l'uomo Iddio, questo s' indova, è da dove ( all' uso di Dante, e del suo Illujarsi, Immiarsi, Intuarsi); quasi dicesse, Come l'una natura capisse nel dove, o nel luogo dell' altra, che lavoro di arte sottilissima ! Perchè'l mio viso in lei tutto era messo; cioè; Per la qual cosa in mi affisai quivi con lo sguardo attuato al possibile, per pure conoscerne il che ed il come. Ma non eran da ciò le proprie penne; cioè nè la natural mia virtù, nè il lume sopraggiuntole bastava a tanto. ed ecco nuovo soccorso di grazia , necessario a vedere anche questo mistero. Se non che la mia mente fu percossa Da un fulgore, in che sua voglia venne. Con questo nuovo lume fu rávvalorato tuttavia intelletto del Poeta, sì che potè vedere quello che egli volca : è questo il dire che n el fulgore venne la sua voglia; pigliando la voglia, per la cosa voluta; come dicesi desiderio, per la cosa desiderata. Ma chel Dantevide sì certo e comprese il mistero: ma non gla rimase nella fantasia alcuna immagine, che adesso glielo ricordi: All' alta funtasia qui mancò possa, dice alta; in quanto che, essendo altissuno l'oggetto da lui intellettualmente véduto, voleva una fantasia altrettanto alta e forre per idoleggiarlo, e poterlo esprimere: onde confessa, che nulla ce ne sa dire. Ma che? soggiugne: Io fui contento di quel non potere più là; sentendomi giunto, per cotal visione, in quella unione e raddrizzamento di volontà, al quale operar in me, s' era da Dio speso tanto di grazia, di lavoro e fatica altrui, per cui era stato condotto per tutti e tre i regni: al qual viaggio l' avea dispisto ed acconcio al purgamento del cuore, ed a farlo capace di quella persezione, che dimora nel conformare e conginguere perfettamente la volontà nostra a quella del Sammo Bene. Ecco: Ma già volgeva 'l mio desiro e 'l velle. Siccome ruota che igualmente è mossa, L' amor che muove 'I sole e l' altre stelle. La mia volontà era accordata, seguendo il movimento della divina, come ruota, che senza scosse o strappate, d' un moto equabile ed uniforme, obbedisce alla forza che le fu impressa, questo mi pare il sentunento vero, e più degno di questo gran lavoro di grazia. È qui sia fine del presente esercizio, come è di tutto il poema : il quale

passando, come catena, d' uno in altro anello ben collogati, dal purgamento de' vizj, e
dall' apparecchio a' buoni e virtuosi abiti, è
salito alla perfezione della virtù: il che si era
fin dal principio proposto.

Zev. lo vorrei ben poter dire; che essendo noi arrivati al fine delle nostre ricerche intorno alle Bellezze del poema di Dante, dobbiamo tenercene assai contenti, quello che voi altri ne possiate dire, nol so: di me dirò quello ch' io sento; cioè, che io ne sono assai contristato, veggendomi finito un piacere, del quale io non avrei voluto venir al fine giammai.

Toret. Che ne volete? questa è la condizione dei piaceri degli uomini; che nell' atto medesimo del godimento ci si vengono logorando: quantunque veramente questo non sia della stessa natura; anzi il frutto del piacere da voi gustato, vi riman tutto intero nel tesoro di tante bellissime cose per voi raccolte, delle quali voi fate conserva. Ma senza di questo; noi troveremo, e voi troverete ben altro, in che dar altrettanto diletto alla molta vaghezza vostra di siffatte consolazioni.

Zev. Ben dite: ed a me pare averlo a quest' ora ben divisato. Io ho conosciuto, cercando il Dante come facemmo, che una gran parte delle bellezze sue dimora nella lingua, cioè nella proprietà e nella eleganza natia delle ma-

niere del parlar nostro. Ora posciachè questa proprietà ed eleganza, come in casa propria, sta nella prosa; pertanto ho deliberato di pregar tutti e tre voi, che vogliate esser contenti, che noi ci segnitiam ragimando qua a leggere è ricercare de' prosatori nostri i più nominati e migliori.

Torer. E della buona voglia, quando altresì piaccia al Pompei nostro altresì, ed a Filippo.

Pomp. Questa è cosa, di che io sono tanto contento, che vorrei pregarvene io medesimo, non che volessi esserne da voi pregato.

Rosa M. Ed io, nè più nè meno.

Torel. Sia dunque tra noi fermato; che all' ora posta ed osservata fin qua ( e senza interrempere ripiglieremo domani ), noi ci troveremo qui a questo esercizio; il quale io credo tanto utile, che sono solito dire, che per imparar a ben comporre in versi, è necessario impratichirsi ben della prosa : come soglio anche dire; che allo scrittore ben pratico della prosa, per darle più colore, forza e vivacità, è d' uopo leggere e studiare ben Dante. Io fo ragione, che noi leggiam prima il Decamerone; nel quale benchè il Boccaccio sia uscito alquanto dall' indole della lingua, dandole un giro più maestoso, ed un andar più artifiziato che non porta la sua natura; egli è certo però, che lo fece sì maestrevolmente che

assaissimo ne ha acquistato. Ma passerem poi, e dimoreremo più stabilmente nel Passavanti, ne' Fioretti di S. Francesco, e soprattutto nelle Vite de' SS. Padri; che son veramente una miniera di natie proprietà e grazie di lingua; cotalchè, chi di questi soli Scrittori (per leggerli e rileggerli, e notarvi ogni cosa) sia bene rinsanguinato, non può fallire che non riesca ecceliente Scrittore, de' quali libri due cose dirò; l' una, che se nulla ho io acquistato di valor nello scrivere, a questi io lo debbo, ed in ispezieltà all' ultimo. l' altra ; che il ristoramento della lingua, del quale oggidì noi dobbiamo assai consolarci, è provenuto appunto dallo studio di questi autori, rimessi in fama ed m voglia da taluno de' postri; che con ristamparli, e mostrarne, e farne sentir le bellezze ed il gusto, ha condotti ad amarli e imitarlı lı più de'dotti, eziandio de' più schifiltosi.

Alla quale proposta tutti e tre gli altri accordandosi assai volentieri, dopo mille ringraziamenti, ricordando l' uno all' altro l' ora posta per lo dimani, si messero ciascheduno verso le loro case.

## IL'FINE.

## OSSERVAZIONI

E D

# AGGIUNTE

## AI DIALOGHI.

Nel Tomo II., dove Dante al Canto xIII. ( Dial. v. face. 239 ) immagina un trascorrer di voci per l'aria, che agl' Invidiosi ricordano esempj d'amore, fa passare anche queste ; Io sono Oreste : ed io ho soggiunto, Amico intimo di Pilade: due anime in un nocciolo; volendo dire, che questo cenno ricordava un chiaro esempio di amicizia tra que' due, che passò anche in proverbio. Vo' notar qui ciò, che dice a questo passo il Comentator Sanese .... Indegnità , che un matricida sia messo al purgatorio. La voglia di appuntar Dante, fa spesso uscire quest' uomo in questi bei tratti. Dante pon mette Oreste nel purgatòrio; sì vi son senza più recitate queste tre parole. Anche è da sapere, che elle non sono di Oreste, sì del suo amico Pilade. Nessuno ha veduto fino a qui il valor vero di queste parole, la gloria n'era riservata al chiarissimo Cavalier Biondi; e lo fece in Roma a' 22 di Settembre del 1825, nell'ultima tornata degli Arcadi, con una sua prosa. Dovea veramente il fatto di Pilade e Oreste esser noto a'letterati; parlandone Cicerone. De amicitia, C. vii. De finibus, lib. 2 C. 24. Ovidio, 1. Trist eleg. 9 e lib. 3. ex Ponto , Ep. 12; ed Igino , fav. 119, 120. Il fatto fu questo Oreste era condannato a morte da Toa Re del Chersoneso, or essendo colui , come era usato , con Pilade , e non conoscendolo il Re; dimandò, qual de' due fosse Oreste. Pilade, per salvar l'amico, si offerse a morte egli stesso, facendosi lui e gridando ; Eccomi : Io sono Oreste. Questo è il grande atto di amor d'amico, che agl'Invidiosi è ricordato nel purgatorio.

Notò altresì il Cay. Biondi il savio avvedimento di Dante, nel porre in questo luogo tre esempi di amore, l'uno maggior dell'altro Prima sonò la voce, Vinum non habent, della V Maria; che dice l'esempio del soccorrere altra nelloro bisogni. Quest' altro, Io sono Oreste; in cui l'amico pone la vita per l'altro Il terzo, Amate da cui male aveste; che è il più perfetto atto d' amor cristiano, facetado bene a nemici.

Il luogo di Cicardie, dove tocca di Oreste. è questo: Qui clamores totà caved nuper, in

hospicis mei M. Pacuvii nova fabula! cum, ignorante Rege uter eorum esset Orestes, Pylades Orestem se esse diceret, ut pro illo necaretur! Orestes autem, ita ut erat, Orestem se esse perseveraret! Stantes plaudebant in reficta: quid arbitramur in vera fuisse facturos? De amicitia, C. vii.

A facce 525 C. xxix. v. 47 il Sig. D. Carlo Gazola Prefetto nel Seminario di Piacenza, trovò una bellissima sposizione dell' oggetto comun, che l'uomo inganna; pigliandola da S. Tommaso, ossia da Aristotile. Questo Santo Dottore pone degli oggetti sensibili tre ( a noi bastano qui due ); il proprio e'il comune. L'aggetto proprio è quello, che appartiene a solo un sensorio, come il colore verso l'occhio : e questo, se l'organo è ben disposto, non può ingannarsi. L' oggetto comune è quello, che appartiene a più sensorj; come la figura, la qual così dall'occhio come dal tatto può essere conosciuta. Ora circa questo oggetto comune, può avvenire fallo di giudizio eziandio in organo ben disposto; perchè il senso non ha relazione ad esso oggetto diretta, ma accidentale, ovvero ex consequenti; posciachè questo oggetto ha relazione a più di uno, cioè anche ad altro sensorio.

Questo è il caso di Dante. Egli vedea dal-

la lunga sette, che gli parevano alberi d'oro. L'oro, cioè il colore ( appartenendo, come oggette proprio, al solo occhio ) non lo mganuava, sì la figura; la quale ( per essere oggetto comune dell'occhio e del tatto, e però fallibile ) lo ingannò: perchè quella figura gli dava, tanto di poter essere alberi, quanto candelabri; e l'assicurarsene apparteneva a due sensori. Ma essendosi Dante fatto più presso, col solo occhio potà conoscere ogni atto, od atteggiamento della cosa veduta; cioè vide, che non avea i rami usati nè le foglie, ma she erano candelabri. Io pendo a credere, questa essere la vera chiosa di questo passo, per la vaghezza che Dante avez delle cose e parole scolastiche.

# BELLEZZE

### DELLA COMMEDIA

D I

# DANTE ALIGHIERI

D'ANTONIO CESARI P.D.O.

INDICE GENERALE

DELLE COSE NOTABILI IN TUTTA L'OPERA.

\*\*\*\*\*



## NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DEL REALE ALBERGO DE' POVERI.

1829.

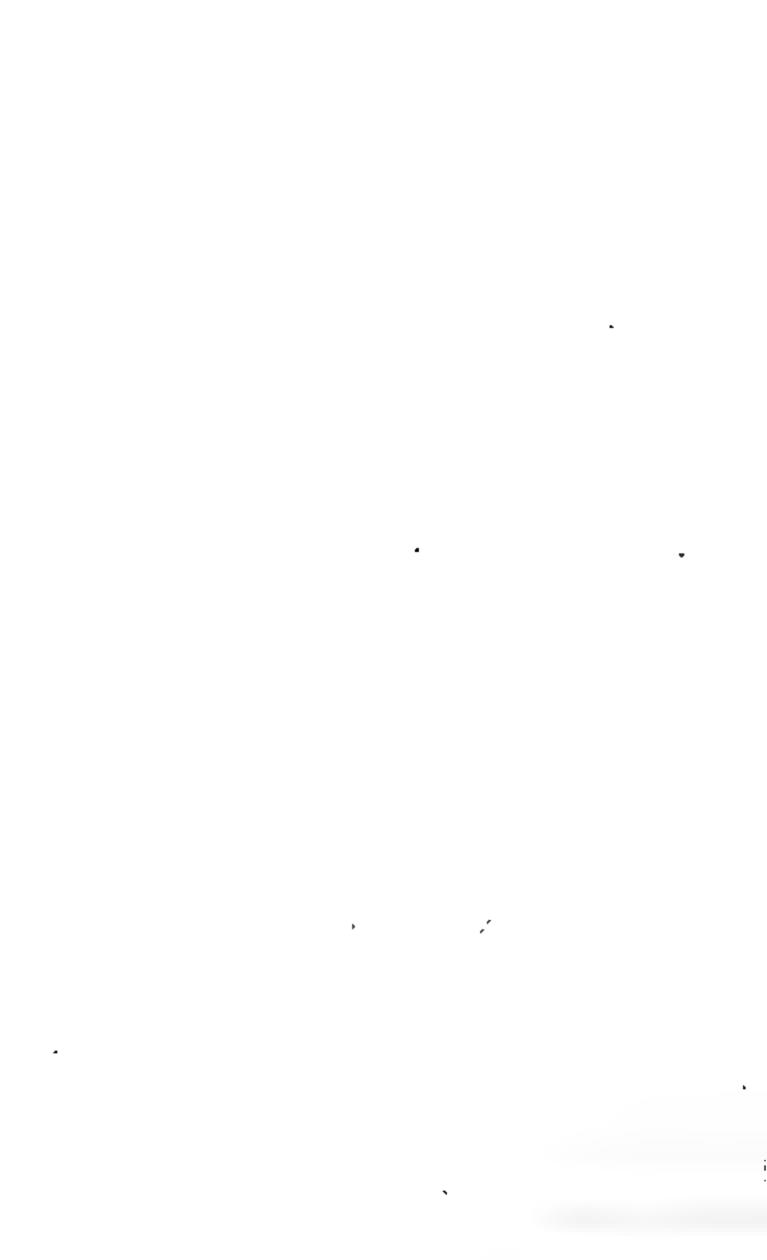

# INDICE GENERALE

I numeri romani indicano volumi e gli arali le facce.

#### A

A, che solo serve a due cose. F. +31.

A, per verso alouno: M ha fatto A se più

pio. II. 248.

A, s'adopera ne' ragguagli, o contemperamenti. Volgendosi ALLA nota sua; vale; secondo il suo canto, alla misura dell'aria, cantata ballando. V. 140.

Sette A, poste da Dante in vero studio in

un verso, V. 388.

A, usato per DA. Rappresenture A quel distinto foco. V. 436.

AB

Abbaglia, a modo di Impersonale. II. 117. Abbajare per Gridare. I. 176.

Abbajo; nome; per Latrato. II. 333.

Abbandonar una cosa; è Lasciar di dirla. V. 422.

Abbandonarsi di sare tina cosa ; è Lasciarsi

condurre a farla. I. 51, 54.

Abbasso. Che quegli e tra gli stolti bene abbasso; cioè, è de' più stolti. V. 313.

Abbattersi di molti scrittori e poeti a dir la cosa medesima, con le stesse forme. III. 125, e seg.

Abbellare : è Pincere , Andare a sangue.

УI. 148.

Abbellion di Marja: detto di S: Bernardo. spieg. VI. 302.

Abbigliamenti donneschi, V. 361.

Abbocconarsi, che fanno gli iracondi in inferno; come facean qui. I. 184.

Abbracciar le ginocchia, ore il minor s'ap-

piglia III, 152.

Abbracciai che Dante fece alcune anime; pa-

Abbracciat le giuocchia sedendo : atto di pigrizia. III. 107, e seg.

Abbruo, è Avviamento che prende la nave

per mare. Il. 223.

Abbrusare. Per tutto il tempo che I fuoco gli abbrusa Questa lezione di verbo è rifiutata. IV. 237, e seg

Abiti delle virtà, si manifestano al diletto

che ne prova il Virtuoso. V. 429.

Abiti buoni fortificandosi, scemano sempre fatica all'uomo nel ben operare, finc'aè diventano dilettevoli. III. 289

Abituati ; è Vestiti in abito. IV. 324.

Ablativo assoluto di lui, lei, me; alla lativa na, II, 332.

#### AC

Acamo, ladro solto Gerico. IV. 106.

Accarnare l'intendimento di uno, coll' intelletto; vale Ricogliere il senso delle parole. III. 314.

Accasciarsi , spiegato. II. 142.

Accorder cura, è in Lat. studium ucuere.

IV. 139. Accidia, diffinita; Amor del bene scemo. IV.42. Accidia degli Ebrei, che mormorando per timore e negligenza, furono schiusi dalla ter. ra prontessa. IV. 65.

Accidios, the purgano foro difetto correndo.

Accepe nanc Danaum insidias. I. 190.

Accismare, è Tagliure. If. 229.

Accline son tutte le cose all' ordine eterno i
cicè si pregano, si muocono. V. 25.

Accogliere, per Incogliere, mentro. II. 293. Accogliersi in ec Bell'uso di questo verbo.

III. 5.

Accogliersi ad uno, è, Restringersi con uno. 11. 262.

Accogliersi Così da' lumi . . . S' accoglica

per la croce una melode. V. 342.

Accogliersi, per Associarsi. Ma perchè a questa ogni altra si raccoglia, ec. spiegasi questo hogo. IV. 55, e seg.

Accolo, per accoglilo 111. 311.

Accompagnarci che mostrano di far le cose, o luoghi, lungo i quali noi andiamo. I. 182.

Accordiame a tanto invito il piede; cioè, Usiamo tanta gentilezza di invito, movendoci ove ne chiama. IV. 39, e seg.

Accorgersi, che Dante facea, del suo salire

più sù. V. 428.

Accorgessi del crescere in vietà dal diletto del ben operare. V. 429.

Accorti a dicere Amme. spregato. V. 325.

Accumular duol con duolo. H. 238.

Accuorare è, Addolorare, contristare. V. 181.

Accusa del peccato, fa mutare a Dio la sentenza. IV. 360.

Acerba a conversione; è Rigida, dura. V. 261.
Acerbe ne mature (le membra), vale Ne giovani, ne vecchie. IV. 245.

Acerbo, detto del fummo. I. 225.

Acerbo, metaf. Per non aspettar lume, cadde acerbo. spiegato. V. 453.

A che? vale A qual segno? I. 143.

Achille, Che con amore al fine combatteo. spiegato. I. 130.

Achille, che svegliato non sa dove sia. III. 213.

A ciancia: vale per beffa. V. 102.

A ciò; per A questo indizio. II. 125.

Acone, Villaggio. V. 38o.

Acqua, per Finme. V. 195.

Acqua purissima, descritta da Dante. IV.

281, e scg.

Acque nitide e tranquille, rendono l'immagine di chi si specchia, assai debile e svanita. I. 298. V. 62-

Ac quali flatu placidum, ec. di Catullo. I.285. Acquistando dal lato mancino, è Avanzarsi,

Pigliar vantaggio di via. II. 107. e seg.

Acquistar , e . Salire. III. 94.

Acquistar carco, per Aggravar la coscienza.

Acri, è Tolemaida. U. 216.

Acuere studium, industriam, audaciam, ec. II. 196.

A cui l'intende : è da dire, a chi l'intende. I. 332.

A cui, ed a chi: che vaghano. I. 332.

Acuire lo sguardo, V. L. VI. 278.

Acume, appropriato alla puntura di acceso desiderio. VI. 22.

Acume: per la punta di lume acutissimo. VI. 183. Acute. Acer le luci tue chiare ed ucute. VI.53. Acute. detto delle potenze dell'anima. IV. 221.

Acuti, vale studiosi, cogliosi. Li miei com-

pagni fei io si acuti ... al cammino. H

AD

Adagrarsi, come inteso. L 94.

Adamo! Esclamazione di dolore, fatta all'al-

bero dove egli peccò. IV. 379.

Adamo, che aspettò Cristo per 5000 anni e più, che soddisfacesse per lui. IV. 399, e seg.

Adamo. Quand' 10, che meco avea di quel d'Adamo: cioè, i naturali bisogni. III. 211.

Adamo, circoscritto. VI. 3o3.

Adamo, è Quell'uom che non nacque. V. 144. Adamo: quanti anni erano, che era stato creato, al tempo di Dante? VI. 146.

Adamo, che si move e risponde a Dante.

VI. 140, e seg.

Addarsi di uno, è Accorpersi. IV. 114. Addolciare, ed attosoare, figuratamente. I. 161. Addormentarsi, dipinto col numero del verso. I. 317, e seg.

l' Addormentarsi non è cosa, che si possa di-

pingere. IV. 383.

Adduarsi ; è Raddoppiarsi. V. 140.

Adergersi, V. L. per Levarsi su. IV. 90.

Adıma il viso ; è Abbassa. VI. 166.

Ad imo ad imo; è giù basso. III. 22.

A Dio spiacenti ed a nemici sui, spiegato.

1. 82.

Adonare, per Atterrare. I. 158.

Adonarsi, è atterrarsi, abbandonarsi. 111.255.

Adopera ed istima; spiegato. II. 133.

Adorar Dio debitamente. II. 109.

Adorare, per Orare, far orazioni. Il 40. Adorezza: è, Fa rezzo, È a bacio. III. 23.

'A due, a tre, a molti, ec. III. 79.

Adulterare, è Rendere adultera, II. 27.

Adulterare, è Rendere adultera. II. 27.
Adulterio, è nominato nelle Scritture il peccato. VI. 262.

Ad una: per Ad una voce, d'accordo. III.91.

A ere, rotato attorno al mondo dal movimento del primo mobile, cozzando nella selva del paradiso terrestre, produce vento. IV. 290.

AF

A fede: è Sotto fede, Lealmente. V. 262.

Affantere, cioè Indurre, generar fame. IV. 173.

Affaticare la fiamma, detto del vento. If. 192.

Affaticare, val Nojare, portar dolore. V. 324.

Affetti dell' uomo, accomunati con le cose
d'attorno a lui. I. 43.

l' Affetto l'intelletto lega. V. 313.

Affetto, nella vista si manisesta; cioè negli atti esteriori, negli occhi, ec. V. 424.

Affesion. Non è l'affesion mia tanto profonda, ec. Terzina spiegata. V. 92.

Affiggersi sopra una gente. I. 357.

Affiggersi; è Pigliar posta ferma. III. 269.

Affiggersi, per Fermarsi. III. 295.

Affinità delle idee nostre, vegliando noi, ci forma de concetti simili dormendo. V. 231,

l'Affisarsi che sa Beatrice nel sole, avvalora gli occhi di Dante a poter sare il medesimo. V. 16, e seg.

Affocato riso della stella : era un rosso più

infiammato di Marte. V. 328.

Affrangere: per Diminuire, figurat. ci offrange La possa del salir più che'l diletto. spiegato. IV. 266, e seg.

Affranto di stupor. Spiegazione legittima di

questa terzina. IV. 332.

Affrontarsi co' Conti dell' aula più segreta del cielo: è Colloqui cum. ec. VI. 116.  $\mathbf{AG}$ 

Agabito Papa, recò alla sede Giustiniano Imp. che era monotelita. V. 123.

Agamennone, che sagrificò la figlia. V. 102.

Agevolare uno ; è fargli agio. III. 216.

Agevolesze; cioè Comodità, Lusinghe. IV.358. Aggirare, per Circuire, Girare, attivo. I. 163.

Aggiustò 'l conio di Vinegia: è chi legge,

ha visto. V. 463.

Agguagliarsi il numero degli eletti coll'eterno proposito. VI. 127, e seg.

Aggueffarsi: spiegato. II. 112.

A giuoco; cioè In libertà. I. 472.

l' Agnel di Dio che le peccata tolle. V. 398. Agnello lascivo, che lascia il latte. V. 104. Agnello, chiama sè Dante, con ragione. VI. 106. Agnus dei , ec. cantato dagli iracondi , purgandosi, IV. 13.

Ago della calamita, che si difila al polo. V.

276, e seg.

Agognar della vista. Ma per la vista, che non meno agogna. III. 298.

Agrume. A molti fia savor di forte agrume.

metal. V. 419.

Aguglia di Cristo, S. Giovanni, VI. 136.

Aguglie, o aquile, in marmo, che pareano svolazzare al vento. III. 240 , e seg.

Aguglion. Del villan d'Aguglion. ec. V. 379.

A guida; è Per guida. III. 155.

Aguzza qui , lettor , ben gli occhi al vero ,

ec. terzina oscura, e spiegata. EL 178, c seg.

Ajuola, chiama la terra nostra. VI. 167. L' Ajuola, che ci fa tanto feroci. VI. 56.

Ajutami da lei: per salvami. I. 46.

Ajutare l'arsura, vergognando (crescerla). La vergogna manda un caldo alla faccia, or queste anime si vergognavano, standonel fuoco. IV. 248.

Ajutò l' uno e l' altro foro; cioè Portò lume

al diritto civile e canonico. V. 240.

#### AL

AL: bell'uso di questa particella. I. 450. Ala dell'Angelo, che venta la faccia di Dante. I. 307.

Alacrità, che dà all'anima il gran desiderio.

IV. ≥73.

Alagna, dove Bonifacio viti. su preso e vituperato da Filippo il Bello. IV. 102, e seg. Vendetta che ne su profetizzata. ivi. IV. 105.

Alba della luna immaginata da alcuni. III.204 Alberi, come nascessero seuza seme, nel paradiso terrestre. IV. 290.

Alberi che parevano, ed erano Candelabri.

IV. 310, e seg.

Alberigo Frate: quel delle frutte del mal

orto. II. 375:

Albero nel Purgatorio, che si dilata allo in sù. IV, 379, e seg. che cosa significhi. ivi.

Albero, con frutti odorosi e buoni : purgamento dei golosi. IV. 155. e seg. Era sempre più largo verso la cima. ivi.

Albero di nave levate sù; simile ad Anteo

che si alza diritto. 1. 303, e seg.

come Albero in nase si Icvò: dipinge Antes.

piegato, che si leva sù diritto. II. 315.

Albero che vive della cima: che sia. V. 424. Albero secondo trovato da Dante, nel luogo

de'golosi purganti. IV. 199.

Alberto d'Austria, proverbiato da Dante. 111. 143.

Alberto Magno. VI. 239, e seg.

Albor che per lo fummo raja. era l'Angelo. IV. 31, e seg.

Alcuna via, non vale Niuna, nel passo del Canto xII. 1. 335, e seg.

Al dassezzo. I 187.

Aldobrandesco (Omberto), superbo. III. 261. Ale. Trar d' ale : è Distendersi. detto dalla vista, III. 232.

Ale. Che fece crescer l'ale al voler mio. V.356. Alfa ed Omega. Lo ben che fa beata questa corte, ec. terzina spiegata. VI. 132, e seg.

Ali. Pennuti in ali. V. 358.

Alı verdi, degli Angeli. III. 186 Ali. Fare ali de remi al folle volo. II. 197.

Ali di Lucifero, II. 391.

Ali, dietro a sensi, Vedi che la ragione ha corte l'ali. V. 40.

Ali, che l'Angelo batte per la fronte a Dante. III. 286

Alimenti, ed Elementi; usato l'uno per altro. VI. 218.

Alito di Dio ; che sia. VI. 74.

Alla: due braccia Fiorentine. II. 307.

Alla fiata, avverbio, per Alle volte, Tal volta. V. 319.

All'avvenante (disusato), è; A proporzione. II. 300.

Alleggiar la via; è Menomar la fatica del

camminare. III. 275.

Allegra vendetta. spiegato. I. 394.

noi ci Allegrammo, e tosto tornò in pianto : cioè, la allegrezza, che è nel V. ci allegrammo. II. 200.

Allegrezza, Piover portata nelle menti sante,

ec. spiegale. VI. 299.

Allegrezza; per Cose che portano allegrezza.
par. VI. 258.

Alleluja. Tal si parti da cantare alleluja.1.352.
Allelujando, e non Alleviando, è da leggere.

IV. 326, e seg.

Allentare, detto della fiamma, che va perdendo il colore. VI. 282.

Allentare, neutro; è Afficeolirsi, Perder la forza. IV. 357.

Allentarse la ripa; è, Ammollirsi l'ertezza.

Ш. 287.

Alleviando, non è da leggere ; ma Allelujando. IV. 326, e seg.

Alleviarsi d'uno , è Partorirlo. V. 374.

Allor sec' io, come color che vanno Con cosa in capo non da lor saputa, ec. I. 301. III. 200.

Alluminare, è Miniare. III. 262.

Allungarsi, detto degli occhi, che guardano da fungi. IV. 10.

Allungata, per Dilungata. V. 144, e seg. e 50. Allungato, per Dilungato, Allontanato. V. 144.

Almeone. III. 281. Uccise la madre, per ub-

bidire al padre. V. 90.

Almo, vi fece almi, è spiegato. VI. 102.

Alo, o Halo; è l'alone, intorno al sole, o alla luna. VI. 185, e seg.

Al summo. I. 185.

Alterezza di Farinata, dipinta. I. 250, e seg. Alti Fiorentini; cioè, antichi, o nobili. V. 382. Alto: cioè A voce alta. IV. 107.

Al trar di un balestro; è Ad una balestrata.

II. 304.

Altri; bello uso, per Chicchesnia. III. 135. Altrimenti, vale In altri modi. IV. 345.

Altro, messo innanzi; che volca esser dopo. II. 305.

Tenea succinto, Dinanzi l'altro, e dietro il braccio destro. M. 304.

Altronde, per Altrove; in ferza di moto per luogo. IV. 63.

Alvernia, circoscritta, V. 261.

Alzato, è Succinto. III. 238.

#### AM

Amano crocifisso, veduto de Dante. IV. 36. Amanti, veggono per bellissime eziandio le brutte femmine. IV. 68.

Amara, usato per Dolorosa. II. 235.

Ambage; sono gli equivoci e trufferie degli oracoli. V. 398.

Ambascia, difficoltà di respiro. II. 141.

Ambasciate, son da fare a verbo a verbo. III. 114.

Ambio. Perdere il trotto per l'ambio. spiegato. IV. 402.

Ambizione, che i dannati portano seco laggiù.

1. 370.

Ambizione, punita nel purgatorio, portando pesi enormi. III. 261, e seg.

Ambo e due; se sia mal detto. V. 11.

a Meno che V. Meno che.

Amiclate pescatore, accolse Cesare senza paura.

V. 254.

Casa Amidei, circoscritta. V. 39e.

Ammanierato scrivere, è più facile del natu-

rale elegante. I. 258.

Ammanna discorso alla ragion; cioè Apparecchia alla ragion materia da discorrere. IV.310.

Ammassicciarsi. III. 220.

Amme ; è Amen. V. 325.

Anımen, per minuto di tempo. I. 452.

Ammenda, per Penitenza, II. 212.

ver Ammenda. è In penitenza. IV. 101. e seg. Vedi ironia atroce. ivi.

Ammiecare, è Far d'occhio, luogo spiegato. e seg. IV. 131.

Ammiraglio, che viene a veder come si porti la ciurma. IV. 336.

Ammirava, Micol dalla finestra, sprezzando David. III. 238.

Ammirazione. Trarre ammirazione d'uno, è Trar cagione di maraviglia. IV. 188.

Ammorbidar dalle lodi. II. 132.

Ammorzare, detto per Vincere, costringere. par. V. 36.

Ammusarsi: detto delle formiche, che s' af-

frontano, o s'abboccauo. IV. 243.

A monte, vale Ad alto; come A valle, è al basso, I. 348,

Amor patrio di Dante, se, e quanto fosse,

... e seg. VI. 108.

Amore, legamento delle cose create. VI.319. e seg.

Amor che colge il ciclo ultimo, e lo fa muovere gli

altrı, VI. 173.

Amore, è vólto a Dio per ragione e per au-torità divina, VI. 133.

Amor di Dante a Dio, mosso in lui da va-

rie cagioni. Vl. 135.

Amore primo, mostrato da Platone. VI. 134. Amor terreno, merita pena eterna. Ben è, che senza termine si doglia, ec. V. 349.

Amor di Dio, è dimestrazione di sua poten-

za. V. 30g.

Amore, è la scintilla dell'ardor poetico. IV. 194. Amor di donna; debole, se non è ajutato dal diletto. III. 192.

Amore di Francesca d'Arimini, scema·la sua

colpa. L. 135.

Amor, ch'a nullo amato amar perdona. I. 137.

Amor, che solo i cor gentili invesca, ec. I 136.

Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende. I. 136.

Io sono Amore angelico, che giro L'alta letizia, ec. VI. 72.

Amor del bene scemo, è l'Accidia. IV. 42. Amor d'animo è l'amor di clezione. IV. 43. Amore è cosa naturale : e nondimeno egli può essere e buono e rio, e mentar premio o

pena. IV. 52, e seg.

Amore di virtù, provoca ad amore, essendo manifesto. IV. 142, e seg.

Amore più o meno, fa participare in cielo più o meno di Dio, HI. 340.

Amore, disegnato nella sua forma. IV. 47.

Amore: suos effetti. I. 145, e seg. l' Amor ch' a te mi scalda. IV. 138.

Amori rappresentati sulla scena, di quanto pericolo. I. 147, e seg.

Amphitriten rudem: è Mare non auco ten-

tato. V. 33.

Ampio, sust. per Ampiezza. VI. 257. Amplificazioni proprie del poeta I. 279.

Analogia, non vale nelle lingue. III. 233. Anania, la cui mano rendè la vista a Saulo. VI. 131.

Ancella sesta, che torna dal servigio del di, è la Ora sesta. I. 293.

Ancelle del giorno: sono le Ore, tirando il

carro del Sole. IV. 154.

Ancor sie l'ordo, ec. per, Ancor che, ec.I. 193. Ancora; per Così presto? II. 376, e seg. e IV. 181.

Andar dietro ad uno, è Correre la medesima sorte di lui. V. 381.

Andar degli occhi. I. 189.

Andare. a proprio nome Vo' per la rosa giù, di foglia in foglia : vale Nomino i Santi posti di grado in grado. VI. 285.

Andare. Il viso ( la vista ) mi andava in-

nanzi poco. II. 294.

Andare; è detto dello Stendersi e allungarsi

. d'un luogo, V. 200.

Andare a' versi, 'è il Tentaturum aditus, et quae mollissima fandi Tempora. 1. 371.

Ande, patria di Virgilio, per lui famosa. III. 153.

Anfanare pel mare. VI. 154.

Anfiteatro a più giri di gradi, l'un sopra l'altro, figura il paradiso di Dante. VI. 256, e seg.

Angeli, V. Cerchi,

Angeli, sotto figura di nove cerchi, girano intorno al punto, che è Dio. VI. 189, e seg.

Angeli, rappresentati come corporei. V. 83. Angeli: Quando, e Dove, e Come creati.

ΫΙ. 213.

Angeli, che collespade casciano la biscia. III. 184.

Angeli neri , per Diavoli. II. 127.

Angelo' Gabriele, che annunzia Maria V. di-

pinto. III. 233, e seg.

Angelo, che per mare mena le Anime al purgatorio; vedato da Dante dalla lunga, e riconosciuto a poco a poco. III. 34, e seg.

Angelo che apparisce, ed effetti del suo ve-

nire. J. 102, e seg.

Angelo descritto, I. 307.

Angelo, che apre la porta di Dite, dipinto.
1. 229 e seg. Rimprovero suo ai demonj,

Angelo, che viene a condurre Dante ad altro girone del purgat, descritto. III. 284.

Anguille, purga per digiuno. Le anguille di Bolsena e la vernaccia. IV. 191.

Anima, nella sua creazione, vagheggiata da

Dio. IV. 19, e seg.

Anima prima; è Adamo. IV. 399, e seg:
Animale freddo, Che con la coda percuote
la gente: che cosa sia. III. 205, e seg.
Animali coronali di gardo. e pennuti ad co-

Animali coronati di verde, e pennuti ed oc-

chiuti. IV. 319.

Anitra, che si tuffa nell'acqua. II. 106.

S. Anna, contemplante la figlia María. VI.304. Annidarsi vale, Riposarsi in proprio luogo. V. 119 Anno, come circoscritto da Dante. VI. 144. Annotare descritto. VI. 145.

Annunziare: verbo proprio solo della Vergine Maria, annunziata dall'Angelo. VI. 71.

Annuo, Nuto, Nicto, V. L. loro senso. 1V.

Antenora secondo compartimento del ghiac-

cio, pe' traditori. 11. 33o.

Anteo, che pon giù Dante al fondo del pozzo. I. 302. Posatolo, si leva sù. ivi. Anteo gigante. II. 306, e seg. Diceria di Virgilio a lui. ivi, e seg.

Anteo, che si piega, per metter giù Dante:

è dipinto. II. 314.

Anterior' piedi ; i piè davanti. Il. 160.

Antica ora; cioè passata di molto tempo. IV. 183 Antichi, non sono da venerar sempre ciecamente. I. 362, e seg.

Antico, sarà chiamato il tempo nostro da'

posteri. I. 293. e V. 419.

AP

Aperta, sust. per Apertura, Varco. III. 91. Aperti, detto dei Poeti, che erano riusciti da un viottolo all'aperto. III. 230.

Api, che raccolgono il mele da'fiori. VI. 263.

A piede a pie. I. 485.

A posta d'uno; cioè A sua requisizione. I. 249. A posta, per Appostata, ferma. III. 138.

Apostemati, e infistoliti. VI. 231.

Apparensa; per Appariscensa, vana gloria.

in Apparenza, vale, Nella parvenza, Nel suo apparire. V. 324.

Appastarsi. II. 21.

Appianar il tumore; è Abbassar l'orgoglio.

Appiene: per Asseverantemente. V. 403. s' Applaude con l'ali, il falcone. V. 450.

s' Appone, cioè, si Sopraccarica. V. 380.
Apporre, vale Aggiugnere, Sopperire. V. 370.
Appresentarsi, del sole, è Nascere. V. 214.
Appressarsi, per Esser vicino; detto di cosa

immobile. I. 479.

Approcesarsi. IV. 95.

Approdure del sole, per Nascere: ovvero Far

pro. III. 299.

Approvare, vale Provare, dimostrare. VI, 91. Appulcrare, per Abbellire. I. 177.

Appuntarsi; è Direzzarsi, metaforici. III. 337.

E usato in tre sensi. ivi. 338.

Appuntarsi, per Compiesi, Terminare. V. 124. Appuntarsi, è Arrivar colla punta. V. 207. Appuntarsi; è Finir in punta: figuratam. VI. 130, e seg.

Aprir l'ali, metafora, per Allargarsi. IV. 146.

Aprirsi nelle braccia. IV 368.

Aprirsi S'aperse in nuovi amor l'eterno amore. spiegato. VI 213, e seg.

A provo. Essere a provo. I. 353.

Parmi aver sentito, Questo a provo valete Allato; quasi, a proda.

AQ

Aquila, che guasta l'albero, cioè la Chiesa: gl' Imperatori Romant. IV. 386.

Aquila affisata con gli occhi nel sole. V. 10. Aquila imperiale: sue lodi. V. 122, e seg. Aquila, formata a poco a poco di stelle. V. 434, e seg.

AR

Aragne, trasformata in ragna. purg. III. 280. A randa a randa, è il nostro Arente, orasen'e. I. 388.

Arbia colorata in rosso. I. 251.

Arbitrio dell' nomo, essendo ben sano e franco dalle passioni, dee reggersi da sè. 1V. 274, e seg.

Arca tirata sul carro da' buoi , scolpita nel

marmo, III. 236

Arca del carro; cioè Cuna, o cassa. IV. 388. Arco degli anni. Già discendendo l'arco de' miei anni; essendo sull'invecchiare. III. 308. Arco di ponte: è la positura di chi va a capo basso. IV. 76.

Archi paralleli e concolori. V. 273.

Archiano (torrente) descritto nella sua piena.

III. 122, e seg.

Arcioni inforcati; si dice di chi cavalca. III. 143. Arco superno, del ciglio dell' Aquila celeste. VI. 15.

Arco declivo, del ciglio dell' Aquila celeste.

VI. 17.

Arco, il mio girare attorno Col cielo insieme, avea cresciuto l'arco: cioè Io era salito a cerchio più largo. V. 430, e seg.

Arco che percuote nel vero: per metafora va-

le; Il detto coglie nel vero V. 84.

Arco dell'ardente affetto, Si fu sfozato. V. 353.

d' Arco tricorde tre saette. VI. 210.

Arcobaleno, circoscritto. IV 317.

Ardere. V.L. è Bramar cocentemente. VI.309.

Ardere. di ridure, Ad essa gli occhi più che
mai ardea. bramava focosamente. VI. 168.

Ardere nell'affetto di una cosa. IV. 312.

Ardeva un riso. V. 352.

Ardire de'morditori di Dante, III 248, e seg.

Ardita soga del montar, è Ssrorzo dell'andar
sù per l'erta. III. 286, e seg.

Ardore, pel quale passò Dante nel Purgato-

10. IV. 262.

Arezzo, abitato da botoli. III. 313.

Argo, nave favolosa. VI. 322, e seg.

Argomentarsi, è Adoperarsi, Studiarsi. III. 147, e seg.

Argomenti, è Ingegni, Prove, Sperience. IV . 345, e seg.

Argamento delle cose non parventi, è la fede VI.
93.

Arguta Con la fuccia arguta; è spiegato, IV.

323.

Argutiae ambenioris picturae spiegato. I. 268. Arguzie e raffinatezze, non danno castante dibletto. I. 277, e seg. È difficile il piacere colla sola natura. I. 278, e seg.

Arguzio, e raffinamenti contrari al vero bel-

lo e al diletto. II. 355, e seg.

Arguzie piacciono per la novità, ma per poco. 11. 355.

Aria senza tempo tinta spiegato. I. 77, e seg. Arianna abbandonata da Bacco: episodio di Catullo. V. 406.

Ariete notturno: è l'Autunno, che volge al

verno. VI. 204.

Arimini, cui Curione non vorrebbe aver mai veduta. II. 237.

Ariosto, non è così vivo e scolpito nelle ima magini, come Dante. I. 272.

Arlı dove'l Rodana stagna. I. 236.

Armarsi di vivanda; è Provvedersi. II. 232.

Armeggiamenti diversi. II. 87, e seg.

Armonia diversa, che risulta da diverse voci, V. 136.

Armonia delle sfere celesti. V. 21,

Armonizzare, IV. 375.

Arnese: per Edifizio, Macchina, erano Candelabri. IV. 311.

Arpa e giga in tempra, ec. V. 342.

Arpie descritte. I. 360.

Arr. dere. Te ami ed arridi, è da leggere; e non Te a me arridi. VI. 327, seg. Arrigo; sedia a lui preparata in cielo. VI. 261, Arrisena un cenno ' è Acceimo di sì , sorridendo. N. 356, e seg.

Arrivare, V attivo: è Porre sulla Proda I 56 Arrivare per Toccare, Assentre. VI. 91.

Arte verma, cui il ferro ro, ente non richiede. spiegato. I. 236.

Arte dec essere coperta, e la natara signo-

reggiare. I. 278, e seg.

Arte, per Disegno, Intendimento, III. 29. Arte, di intornare essendo cacciati, non appresa da Ghibellini, come da Guelfi. I. 2/2. Arti, vale Cosa ordinata al suofine V 153.

Artista, e ha l'abito dell'arte e man che trema. spiegato. V. 3o8.

Artista tra cantori del ciel. V. 427.

Arto, V. L. Stretto, VI, 187.

Arth; che forando il petto a Mordree, ruppe l'ombra di lui in terra , passando il sole per la apertura II. 325, e seg.

Ascia loca , latinamente , è la terra che perde ombra V Ombra, IV. 340.

Asciolto dall'attendere in su 💜 166.

Ascuigne, per Dissecrare. II 276.

Ascolture Com usm, the va secondo ch' egli ascolta; c.m., che va a guida altrui. IV. 256. Asino risalito, è il Villano fatto cittadino.

V. 377, e seg.

A sommo il petto, dicesi anche A sommo al, ec. III. 64.

Asopo ed Ismeno, due fiumi di Beozia. IV. 59. t' Aspetta a lui, ed a' suoi benefici: vale Riservati. V. 415.

Aspettar di un cieco dipinto : Star col men-

to levato, III. 3o5.

Aspetto della fede; è l'uno in Cristo venturo, l'altro in lui venuto. VI. 290

Aspetto heto di Dio, spiegato, VI. 293

Assaggiare nuove cose; detto del vedere. 111.42, e seg.

Assannave; per Afferrare, o Tormentare II. 20.

Assassino, che propagginato, richiama il frate che I confessò. Il. 32.

Assennare; Avvertire. II. 58.

Assentirci un sole, Più che non debbo al mia uscir di bando: cioè eleggerei di aspettar un anno, ec. IV. 130.

m' Asseta di dolce desiar. V. 355.

Assiepare; che val Coprire, da Siepe. II. 285.

Assisi, patria di S. Francesco. V. 253.

Assiso , vale Fitto , Accoccolato. V. 29.

Assolto si fu; vale Fu compito. Absolu'um est. VI. 113.

Assoluzioni vendute a prezzo. I. 296.

Assommare; Compiere, condurre al fine. IV. 134.

Assommare . è Compire , Recare a termine.

VI. 278.

Assottigliarsi, per Dimagrarsi, IV. 177.

Assunta da questo cielo; cioè L vata, tirata a sè. V. 207.

Astianatte bambino, che piagne vedendo il

padre armato. I. 270.

Astinenza, ricordata alle anime purganti, e con esempi di essa virtù. IV. 156, e seg.

At mater virides saltus orbata peragrans; di

Lugrezio, I. 287.

Atene e Sparta, che nel sar leggi surono sciocche, allato de Fiorentini, ironia. III, 149, Atomi, che s' intrecciano nel raggio introdotto in camera oscura. V. 331.

Atropos dà la mossa all' anime. II. 377.

Attaccarsi; per Affissarsi con gli occhi. Il. 228. Atteggiata di lagrime, cc. III. 240, e seg.

Attemparsi; come dispiaccia a chi brama vendetta del suo nemico. II. 180.

Attendersi ad uno. V. 302.

Attergarsi al ventre di uno. Detto di chi è travolto della faccia, e segue un altro travolto come lui. I. 295, e seg.

Atterrarsi. Seder sulla terra, III. 172.

Attest al tronco; cioè, Intenti con affisamento. 1, 380.

Atti. rallegrano gli atti: detto di chi, ballando, rinforza per atlegrezza il movimento. V. 319.

Atti di corpo umili o alteri, informano l'anima di simili affetti. III. 274.

Attingere con gli occhi la faccia d' alcuno. Ravvisarlo, II. 23.

Attitudios diverse negli nomini, pe' diversi ufizi che porta la lor società. V. 184, e seg.

Attiva vita, figurata in Lia, IV. 270, ...

Atto. D' atto in atto. V. 306.

Atto. Uscire ad atto: è Riuscire ad essere specifico. VI. 215.

Atto puro: cioè semplice. VI. 217.

A tua posta; è liberamente. I. 451.

Augelletto nuovo (inesperto) si lascia tender insidie più volte: non così il pennuto IV. 361. Augelli, che cantano su pei rami degli albe-

ri, mollemente scossi dal vento. IV. 278, e seg.

Augelli, che fanno diverse righe. V. 432. l'Augello infra l'amute fronde, Posato al nido, ec. VI. 57.

A ugurarsi: è Prendere augurio. V. 436.

Aura di maggio, che olezza impregnata dall' erbe e dai fiori. I. 307. e IV. 207.

Aura del paradiso terrestre, descritta. IV. 277. Aureola di Vergine, Martire e Dottere, propria di San Giovanni. VI. 129, e seg.

Aurora descritta. VI. 235, e seg.

Aurora, ha guance bianche, vermiglie, e rance, per li vari gradi del suo venir avanti. III. 33.

Automati, in vece di Entomati. III. 248, e seg. Autorità; parola ben allogata in verso. I. 118. Autorità di un certo Comentatore, potrebbe imporre a semplici. V. 267, e seg.

Autunno, quando cadono le foglie. I. 95.

A valle; cioè A basso: come A monte, cioè Ad alto. I. 348.

Avanzar ad una cosa; per Superarla. H. 104. Avanzare umanzi i passi : è, Prosperare, Ajutare i passi. III. 219.

Avanzi, cioè Guadagni. IV. 358.

Avari e prodighi, e loro pena. I. 169, e seg. Avarizia, punita nel quinto girone. IV. 25, e seg.

Avarizia, legando il cuore ai beni falsi, snerva e fa annighittir l'amore de'beni veraci. IV. 92.

Avarizia de' monaci. VI. 49.

AVE. Da quel di che fu detto Ave: cioè dall'Incarnazione. V. 374.

Ave, Muria: espresso nel marmo, in Ga-

briele. IH. 234. \*

Avemmaria, sonata la sera, commuove il pellegrino. I. 190.

Ave Maria, cantato alla Vergine in cielo

dall' Angele. VI. 301.

Avere una cosa. Sì erano duri questi chiavelli , che tutte le mani si convenivano squareiare per avergli : parla dello soonficcar delle mani di Cristo dalla croce. V. 108.

Aver la mente; per Guadagnare la mente.

VI 169. Avere per Far suoi. ivi

Al verso a verso, spiegato, III. 113.

Averso. V. L. val Rivoltato. VI. 316.

Avignone, dove fu mutata la sede del Pape. IV. 391.

Avvacciar la lena; è Affoltar il respiro. III. 108.

Avvallar il capo, un sopra l'altro, è Abbassar. III. 298.

Avvalorare al ciel ; è Dar forza di salire al

ctelo, V. 339.

Avvantaggiarsi , & Aver vantaggio. lat. Pracstare aliis. V. 149.

m' Avvera tuo orevere che, ec; Mi mostra per vero, che tu oredi, ec. IV. 144.

Avversario d'ogni male, Iddio. I. 5...

Acviso. Mi fu acviso : e non, fui d'acviso. II. 218, e seg.

Avvocato de' templi cristiani. V. 242.

Avvolge il corso ; dice Dante , di un ruscello, che scende per via a Chiocciola. II. 409.

per B, e per ICE. spiegato. V. 141. Buccellier che si arma, per rispondere alle proposte. Vl. 92. Baciarsi una con una. IV. 242.

Balascio. Qual fin balascio, in che lo sol

percuota. V. 197.

Balbettar delle madri a'loro bamboli. V. 365. Baldesza. Voi mi date a parlar tutta baldezza. V. 372.

Baldezza, è Sicura letizia negli occhi. VI. 302. Balestrare, per Lanciare, Gittare. 1. 376. Balestrar la fiamma: cioè Scogliare. IV. 234. Balestro, che si rompe, per tenderlo troppo. IV. 357.

Balia, cacciatadal bambino affamato. VI. 261.

Ballare di onesta donzella, IV. 285.

Ballo di una Vergine pudica, per onorar la novizia. VI. 123.

Ballo, perchè offenda l'onestà. III. 63. e Ballo che sta con essa.-ivi.

Ballo, talora rinforzato in atte di più viva-

ce allegrezza. V. 319.

Ballo di giovani ; che , metandosi l'aria delle strofe, si fermano, per imparare il nuovo andamento. V. 237, e seg.

Bambini: loro luogo in cielo. VI. 291, e seg. di Banco in banco : è detto de' palchi, od ordini delle foglie della rosa. VI. 263.

Bando, per Banditore. VI. 135, e 244.

Bara. E al suo corpe non volle altra bara. spiegato. V. 262, e seg.

Barba, che cade sulle spalle: postura di nom

rovesciato della faccia. 1. 296.

Barba, in luogo di Viso; perchè usato da Beatrice con Dante. IV. 363, e seg.

Barba, che si muove parlando, purg. 111. 12. Barbagia di Sardegna, piena di donne disongste, IV. 183.

Barbari, che non udirono parlar di Cristo;

saranno dannati giustamente. V. 456, e seg. Barbari, che la prima volta veggono Roma. V1. 267, e seg.

Barbarossa, che guastà Milano. IV. 64.

Barca. Che tosto fia jattura della barca: come vada inteso. V. 383, e seg.

Bartoli: sue lodi. I. 60, e seg. Sua descrizione de' fiori. ivi. 59.

Basilica, per Paradiso. VI. 114.

Bassezza di similitudine, appropriata a basso soggetto. II. 258.

Bassi; vale, Che cantavano a voce bassa.

IV. 236.

Basso, cioè E roce bassa. IV. 107. E bas - si ( nome ), in forza dell'avverbio di so-pra. ivi.

Basta luogo a vedere. II. 21, 6 seg.

Bastare, è Durare. VI. 49. IV. 236. Continuare. IV. 79. e per Mantenersi in suo stato. II. 259.

il Batista coniato ne'fiorini Fiorentini. V. 444.

Batisteo V. 323.

Batosta fra il Maestro Adamo, e Simon Greco. II. 284, e seg.

Battaglia. Dare una battaglia ad uno. VI. 153. Battaglia, mi rendei Alla battaglia de'debili

cigli. spiegato. VI. 68. -

Batter col remo, I. 94.

Batter l'ali, per Essere nominato, famoso. II. 179.

Battere. E'l batter gli occhi miei non fosse spesso. è segno di voglia ardente. VI. 141.

Battesmo. Gli fur per battemo; cioè gli scusarono battesmo. VI. 25.

Bava, che gocciava Lucifero dalla bocca,

Perchè Dante dicesse bava, senza l'articolo. II. 392

Bauhari. V. L. Far bau, come i cani impauriti. II. 319.

BE

Beati pauperes spiritu. Canto degli angelì, alla prima scala del purg. III. 288.

Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam : luogo

spiegato. IV. 141, e seg.

Beatitudine dell' uomo sta nel veder Dio, non nell'amarlo. VI. 202.

Beatitudo, per Numero di Beati. V. 441.
Beato per iscritto, è uno, a cui si legge in viso la beatitudine. III. 40.

Beatrice che scende, e suo vestimento. IV. 331,

e seg.

Beatrice, ricordata a Dante da Virgilio, per tenerlo fermo nel fuoco. IV. 262.

Beatrice, il suo discendere è precedute da magnifica festa. IV. 318.

Beccajo di Parigi, spiegato. IV. 99, e seg. Becchetto del cappuccio dei Predicatori. VI.227. Becchi che cozzano insieme. II. 323.

Becco dell'Aquila celeste. Colui che più al becco mi s'accosta, spiegato. VI. 14.

Belacqua negligente descritto. III. 108, e seg. Belletto, non usato dalle Fiorentine antiche. V. 363.

Bellezza della virtù. II. 390.

Bellezza, non può dimostrarsi, ma solo sentire, o vedere. I. 319, e seg. e IV. 374.

Bellezza di Frine. VI. 243

Bellezza, è data alle donne brutte dagli occhi degli amanti IV. 68, e seg.

Bellezza, che per esser cresciuta, non gua-

sta le prime fattezze. V. 69, e seg.

Bellezza dell'ordine del mondo, fonte di ele tto piacere. III. 200, e seg.

Bellezza di Giuditta e di Elena, descritta col

medesimo concetto. III. 125.

Bellezza di Beatrice, amplificata. I. 314, e seg. Bellezza di Beatrice, che cresce sempre, quanto ella più sale. V. 159, e 428.

Bellezza di Beatrice, giunta al sommo. VI. 238,

e seg.

Bellezza di Beatrice, svanita per la sua morte, devea disingannar Dante. IV. 360, e seg.

Bellezza de' cieli, ed altresi degli occhi di Beatrice, cresce salendo d'un modo. V 344, e seg.

Bellezza natía di Lucifero. II. 384. La bellezza rende maggiore la sua malizia. ivi. 387.

Bellezze troppo continuate nella poesia, an-

nojano. III. 92.

Bellincion Berti, cavaliere modesto. V. 362.
Bello, vale, Dicevole, Onesto IV. 215. V. 377.
Bello. Tanto m'è bel, quanto a te piace. II. 30.
Bello. A te fia billo; cioè onorevole. V. 412.
Bello, è Comodo, Delizioso. III. 155, e seg.
Ben: particella di uso peculiare. IV. 17.
Ben dell' intelletto, è Dio. I. 75.

Benaco; lago, descritto. II. 53.

Bende sacre; sono il velo della monaca. V. 76. Bende bianche, usate dalle vedove. Trusmu-tò le bianche bende: vale, si rimarità. Ill. 192.

Bene sommo, dee tirar a sè l'amore. VI. 134. Bene, naturalmente cercato dall'anima, che è creata dal sommo Bene. IV. 18, e 21, e seg. Bene (nome), per Cose pie, Esempj di pirtà. IV. 108.

Bene, perfetto, non iscema per comunicarsi a molti. III. 339, e seg.

Bene, per Suffragi fatti ai morti. III. 88.

S. Benedetto. VI. 44, e seg.

Benedire, è Pregar bene. VI. 105.

Benevento, dove su seppellito Manfredi. III. 86.

Benigna pelle, cioè molle, liscia. I. 457.

Bere, per Bevanda. IV. 157.

Bere alla onda della riviera celeste: che co-

Bere di Eunoè, dolce a Dante. IV, 406.

Bernardo da Quintavalle, primo discepolo di San Francesco. V. 260.

S. Bernardo appare a Dante, in luogo di

Beatrice. VI. 272, e seg.

S. Bernardo, che sa orazione a Maria per Dante. VI. 305, e seg.

Berta e Ser Martino. V. 316.

Bertram del Bornio, col capo in mano. II. 240, e seg.

Berze, o gambe, che i ruffiani frustati le-

vavano. H. 14.

Bestemmia di fatto: è fatto inginioso a Dio-

Bestia: detto di Re tiranno. V. 463.

Bestie, in che da Circe furono mutati gli uomini. III. 316, e seg.

Bevero, appostato alla caccia de'pesci. I. 458, e seg.

BI

Biade, sì come quel che stima Le biade in campo, pria che sien mature. V. 315.

Bianca cosa in fondo bianco, perde i contorni. I. 300.

Bianca donna, che arrossò, e poi terna al

¹ suo colore. ♥. 43o.

Biancheggiare, come usato. III. 240.

Bianchi, che Dante vide l'uno dopo l'altro. apparire nell' Angelo, che veniva per mare. III. 37, e seg. I primi bianchi aperser l'alı: è meglio leggere, apparser ali.ivi.

Bianco ne bruno, vale Niente. V. 353.

Biche, per Monticelli di cadaveri. II. 255.

Birce parole; cioè, maligne. V. 138.

Bilancia. Che d'ogni colpa vinse la bilancia. V. 3o3.

Bilance fatte cigolar da pesi. figuratamente. H. 122.

Bilance, che caggiono di mano alla notte, quando soverchia. HI. 33.

*Bilancia pari ;* è quando stanno in bilico i

due piatti. IV 349.

Binato, è Gemello. Questi è il Grifone, che accenna Cristo in due nature. IV. 380.

Biscia, che venía ogni sera a spaventar le anime III. 194, e seg.

Biscia, che fa nel Purgatorio temere le ani-

me. III. 184-188.

Bisogna ( che val Faccenda) usato per Bisogno. IV. 395.

RL.

Blanda, per Molle, Pieghevole. VI. 49 Blandimenti. Risplendere ai miei blandimenti, V. 374.

BO

Bobolca, è una misura di terreno. VI. 76. Bocca, dice Dante dove dovea dire Colui: e perchè ? II. 301.

Boccaccevole scrittura, un pò fuori dell'indole della nostra lingua; ma vanta ggiatala. V. 51. Boccaccio, mutò un 'poco, ma nobilitò la lingua. V. 467.

Becche tre di Lucifert, che dirempeano un

peccatore. II. 394.

Boezio: e suo libro de Consolatione Philosophiae. V. 244.

Bolla, o Bulla, o Sonaglio, che si rompe

shell acqua. IV. 36.

Bolle dell'acqua. I. 185.

Bollire, detto del ferro arroventato. VI. 197.

Bollire in pentola. VI. 80.

Bolliti, cioè Que che bollivano, nel Bollor

vermiglio. I. 354.

Bollor vermiglio, se sia ben detto; e perchè nò altresì, Corso azzurro. I. 354, e seg. Bonagiunia da Lucca. IV. 190.

Bonifacio vitt. invettive contro de lui. I. 309,

,e seg.

Bonifacio vitt. malmenato da Filippo il Bello. IV. 103, e seg.

Bontà di Dio, a lui essenziale, dee far tutto bene. III. 254.

Bordone. Tener bordone, è Far conserto.

IV. 279.

Bordon di palma cinto. è spiegato. IV. 401.

Borni, sono le Morse, o Prese de' matri,
per continuarli. II. 181, e seg. Fu a sproposito inteso per Ciochi. ivi.

Borsa. Il pregio della borsa; è votarla ne'

, povari. III. 199./

Bosteof di nontini conventiti in alberi. L. 368, e seg.

Botoli, cani picceli e riaghiosi; sond gli A-retini. Ild., 348, e seg.

Bozzacchioni. Vedi metafora. VI. 177.

XXXIV

Boses, vale Infami. V. 463.

Brage molte, che rendono un solo calore. V. 448.

Branca d' Oria : che lasciò al mondo nel corpo suo il diavolo , in vece di anima : e così vivea. II. 378.

Brancicar carponi andande sù, dipinto. III. 94.

Branda, fonte. II. 278.

Briarco fulminato, III. 277.

Briga. I. 129.

Brigd. Dur briga, per Impedire, Guastare.

Briga. Ricever briga da Euro; vale, essere tempestato da quel vento. V., 180.

Brigare, è Adopenusi. IV. 350.

Bring, dipinta. II. 130.

Brogliare, Commuoversi, Agitarsi. VI. 142. Brolo, per Giardino, Corona. IV. 324.

Brullo, per Privato. III. 323.

Bruna bruna: detto di acqua, che va sottoun' ombra perpetua. IV. 282.

Bruna per la distanza s è il colore delle co-

se lontane assai. H. 199.

Erano 3 color , che ardendo piglia la casta , nel lembo della fiamma. I. 290.

Bruno di saugue. 1. 365.

Bruno. Atto bruno; cioè Salegness, torvo. IV. 191, e seg.

Bruno. Bianco ne bruno: vale Niente. V. 353.
Brato, e Gassio, e Giuda, in botes il diavolo. II. 396.

Bruttera, in cui stanne i lusinghieri. Il 21.

## BU BU

Buccia estrema: l'ultima pelle. II. 29, e seg: a Buccia strema: cioè Fino alla prima pelle sottile. ovvero; fino alla maggior possibile tenuità della pelle. IV. 170.

Budellame, che pende tra le gambe di ano

fesso pel lungo. Il. 227.

Bue Cicilian: il Bue di Falaride, descritto. II. 203.

Bue, che si lecca il naso. I. 465.

Bugia, dal diavolo detta a Virgilio e a Dante. II. 128.

Bugiare: Dir bugia. IV. 62.

Bugio, è Bucato, Forato. VI. 10.

Buoi. Di pari, come buoi che vanno a gio-

Buona. Trovar, o Carpire uno in buona.

VI. 79.

Buondelmonti; su cagione di gran mali a Firenze. V. 390, e seg. Può essere preso per, La sua famiglia, ivi. 391.

Buondelmenti: famiglia di contado, fatta Fio-

rentina. V. 38o.

Buono, per Utile, Frailuoto. III. 109.
Burchi, parte in acqua e parte in terra. I. 458.

Burella; è Luogo oscuro. II. 404. Burlare, per Gittare il suo. I. 171.

Busto sensa capo, che cammina: è più orribile, che Uom sensa capo. II. 240.

Caccia: i cani segugi. I. 381. Odora canum vis. Cacciaguida trisavolo di Dante; gli parla. V. 351, e seg.

Cacciati del ciel, gente dispetta, Perché ricalcitrate; ec. 1. 229. Caclazo. V. Greco, I. 186.

Caco, ladrone, ucciso da Ercole. II. 155.

Caco, ammazzato da Ercole, al nono colpo. Nota bel dire. I. 313.

Cadere di sua nobiltà, è Seemare, Perde-

re. Lat. excidere. V. 150, e seg.

Cadere, che fa talora il fuoro dall' alto, contro sua natura. V. 29.

Cader della pietra, è la Linea perpendico-

lare. III. 334.

Cader giù; è figuratamente, Rovinare, Inabissare IV. 345.

Cadere m via: è Non poter condurre a fine

un' opera IV. 129.

Caduta di Lucifero, dal cielo degli antipodi nostri, e come formò il monte del Purgatorio. II. 407, e seg.

Cagionar il pensiero ; è Trar cagione di pen-

sare. V. 250.

Cagnazzo. Visi fatti cagnazzi pel freddo; coè morelli. 11. 327.

Caisasso, crocesisso in terra con tre pali. II.

124, e seg.

Cain e le spine, è la luna. II. 60, e seg.

Cama; quarto Compartimento del ghiaccio, pe' traditori II. 325.

Camo, favola formata sopra le macchie del-

la luna. V. 39.

Camo, che teme d'esser ucciso da chi lo scontrasse. III 328.

Cala men erto: detto di monte, meno ripido. III. 259.

Calamita, adoperata per prova della fede del-

le megli, I. 138.

Calare, detto di costa di monte pendente, III. 76.

Calar le vele: detto de' vecchi, che dovrebbono acconciarsi dell'anima. H. 214.

Calcagne. Che solo a' pii dà delle calcagne.

Punsecchia. III. 275.

Calcato e pieno di ec. per Luogo calcato, ec. III. 240.

Calcemque terit jam calce. I. 441.

Calda, sust. per Infiammazione. VI. 79, e seg. Caldo, per Calore: figuratamente. VI. 307.

Caldo, che fu nascere i fiori e i frutti santi, La carità. VI. 45.

Calende Partir il tempo per calende; Viver re. I. 204.

Calendi partir lo tempo per calendi; dice Dante, per Vivere. I. 294.

Caligare, val Esser coperto di nebbie, V. 180.

Caligini del mondo. III. 256.

Callaroga, patria di S. Domenico, descritta. V. 277, e seg.

col Calzar del piombo è da andare, appuntando i maestri. IV. 153.

Cambiarsi; è Mutar colore di viso ed atti. IV. 392.

Cammin del sole; è il tempo. III. 283.

Camminar indietro. I. 295.

Camminare lentissimo, descritto. II. 119, e seg. Camminar leggero sull'acqua. I: 226, e seg.

Cammino, detto della navigazione. II. 196, e seg.

Camo N. L. per Freno. III, 329.

Campati in aria, detto dei fiori. I. 60, e seg. Campo. Tener lo campo, è Mantener il primo

onere, III 263.

la Cananea dimanda i bricioli, che cadono dalla mensa. VL 84.

Cancellare. Ma tu, che sol per cancellare, scrivi. spiegato. V. 414.

Candela V. Fondere.

Candelabri d'oro, che parevano alberi. IV. 310, e seg.

Candor e Candidus, è Bianca con lucentez-

za V. 150.

Candore di carbone, in fiamma, si conserva visibile di sotto alla fiamma. V. 324.

Cangerà l'acqua, è La farà 1000a, Muterà

colore. V. 195.

Cangiar uno di, ec. per Ricambiarlo di. II. 341. Cani; che cacciano col ceffo le mosche. 1. 461. e seg. l' Ariosto li descrive altresì, ma cede a Dante.

Cannocchiale, perchè tinto di nero dentro. e seg. IV. 269

Cancro. Se il cancro avesse un tal cristallo, ec. è spiegato. Vi. 122.

Can rinnegato: titolo, che un certo comentatore donò ad un altro. V. 263.

Can'are con organo che suona; che le parole er si sentone, ora nò. III. 226

Canto di alcune persone, scolpito in marmo, sì che facea dubitar se fossa vero cantare. III. 236.

Caorsini: Casa di Giovanni xxII. Papa. VI. 164.

Capazée superbo. I, 393.

Color diverso de capelli, risponde ne bembini al grado diverso di gloria. VI.297-

Capere. Nelle parole tue mi cappia. spiegato.

Í¥. 127.

Capitolato (libro): è Recato in capitoli. IV. 35;. Capo tagliuto dal busto, che guarda e purla; portato in mano dall'uom medesimo, II, 240, e seg-

Capo, Cosa fatta capo ha IL 237.

Cappe di piombo degli ipocriti. II. 117, e seg. Cappe. Che le cappe fornisce poco panno. V. 270.

Cappello, & Corona, o Laurea. VI. 111.

Cappello. L' un capo all' altro era cappello:
vale, La testa dell' uno era posta sopra
quella dell' altro. 11, 341.

Cappuccio. Gonfia'l cappuccio, cc. spiega-

to. V. 227, e seg.

Capre, che ruminano all' ombra, essendo

pranse. IV. 267.

Capricorno cacciato di messo il ciel dal sole, con le sactte conte. III. 42. Vale, che e-rano le due ore della mattina.

Captat aure. I. 213.

Carbonajo, che vede una visione di anime

purganti. IV. 227, e aeg.

Carbone in fiamma, conserva il suo candore visibile, ad onta della fiamma. V. 323.

Carbone. Come s'avviva allo spirar de venti, Carbone in fiamma. V. 373, e seg. Carboni. A misura di carboni; vale A misura larga evantaggiata. II. 375, e seg.

Cardinali ( viriù ), che ballano alla norma

della Prudenza, IV. 322.

Caribo. è spiegato. IV. 371, e seg.

Cariche del comune, rifiutate da'savi uomini. III. 147, e seg. i Fiorentini al contrario.

Cariddie Scilla: scontro ivi de'due mari. I. 170. Carisenda ; torre in Bologna. come sia che ella par che si pieghi verso terra. I. 302.

Carisonda; torre di Bologna che pende; adoperata a dipingere il piogassi di Antes. II. 314. Carità fa più ricchi i beati, quanti son più .

1. 294.

Carità insinuata nel Purgat, da voci che Dan-

te ode nell'aria. III. 295, e seg.

Carlo Magno sconfitto a Roncisvalle, II. 295. Carlo Magno difensor della Chiesa, V 132, e seg. Carlo II. di Puglia, trafitto da Dante col Padre suo. V. 133, e seg.

Carnaro. I. 236.

Carole, per Anime carolanti. VI. 86.

Caronte che sgrida le anime, paragonato con la pittura di Virgilio. I. 88, e seg.

Carpare, è Andar carpone. III. 95.

Carpere iter; è il nostro Prender la via. I. 169. Curpone, avverbio II. 32.

Carro trionfale; figura della Sedia apostolica

IV. 319, e seg. Carro misterioso. è spiegato IV. 381, e seg. Carro di Boote, descritto, che non tramon-

m. ₩.. ±99.

Carro di fuoco, in che Eliasali al cielo. II. 185. Canta che si brugia, e colore che prende. I. 290.

Carte. Rimasa è già, per danno delle carte; vale Consuma in darno le carte. VI. 48, e seg.

Casentino abitato da perci. III. 318.

Caso, farebbe del mondo una ruina, non un' arte. V. 183, e seg.

Caso. Fè subito caso. spiegato. V. 317, e seg. Cassino, monte, dove predicò S. Benedetto. VI. 45, e seg.

Castigato: è Corrette. Ammaestrate. V. 401. Catenella. Non acce catenella, non corona, ec. abbighamenti donneschi, V. 360,

Catone, messo custode del Purgatorio; e perchè. III. 13.

Catone si uccise per la libertà, ma in lui fu vizio e debolezza. III. 15, e seg.

Catone pregato da Virgilio ; e sua risposta a

lui. III. 18, e seg.

Catterina S. da Genova, spiega il passo di Dante, che la pena si volge in desio, a' dannati. I. 100.

Cattolica; terra di Romagna, dove furono gittati in mare da Maletestino due di Fano. II. 233.

Catullo: suo episodio di Arianna abbandonata da Teseo. V.406. Nell'opera s'è messo, per isbaglio, Bacco, in luogo di Tesco.

Cavalcante Cavalcanti; che parla con Dante,

e vari accidenti. I. 245, e seg.

Cavalcare. Amor giusto e buon Volere, cavalcavano spronando gli Accidiosi. IV. 59.

Cavallette, furono cibo del Batista. IV. 157. Cavaili del carro di Elia che scappano sù,

come il verso. II. 185, e seg.

La Causa prima Dio , se opera senza mezzo, produce cose incorruttibili e costanti V. 147, e seg.

 $\mathbf{c}\mathbf{E}$ 

Cedo alteram; Qua l'altra: Da questo gridare. Qua l'altra, uno fu chiamato il Quallaltra 11. 324.

Cena dell' Agnello benedetto; non è la Eu-

caristia, ma la gloria. VI. 84.

Cenni di volto e d'occhi, che parlano, e me-

glio. IV. 311.

Cenno. Arrisemi un cenno: cioè Mi accennò ridendo, di sì. V. 356, e seg.

Cenno, Fecero al viver bene un picciol cenno; cioè Appena dalla lunga mostrarono, ec. III. 149, e seg.

Cenno. Ond' egli m' assent' con lieto cenno; cioè Sgurdandomi contento, mi diede licen-

sa di , ec. IV. 87.

Cenno, pet Segno. Ogni tuo dir, d'amor m' è caro cenno IV. 144.

Centauro pieno di biscie, II. 154.

Centesma, ch' è laggiù negletta. spiega to. VI. 178, e seg.

Centocchi, nome proprio di uno, che habet centum oculos. II. 324.

Centro. Fece del destro lato a muover cen-

tro, III, 294.

Centro. Far di noi centro, e di se far corona, erano lumi, che giravan intorno a Dante. V. 235.

Ceperano, dove avvenne gran macello.H. 225. Cera mondana: è la Terra. V. 15, e seg. Cera, metafora, per Materia disposta alla fotma. V. 3o6.

Cera dedutta, se fosse appunto la cera dedutta, ec. spiegata questa terzina. V 307, e seg.

Cera suggellata. IV. 402. Cera. Non ciascun segno È buono, ancor che buona sia la cera metafora. IV. 52.

Cerbero col mento e gozzo pelato. I. 229. Cerca Là dove andaca l'avolo alla cerca. V.380. Cercar per mole terre. II. 52.

Cercar coll occhio. II. 22.

Cercar colle dita; è Frugare. III. 290, e seg. Cereani al collo, II. 302.

Cerebi d'orinolo, descritti girar variamente. VI. 85.

Cerchi diversi, secondo i vizi compartiti. I. 326, e seg.

Cerchi superni ruggiran sì, che ec. spiegato.

VI. 178, e seg.

Cerchi de' cieli , ragguagliati a' nove cerchi di luce ( Cori di Angeli ) che girano intorno al Punto , Dio. VI. 193, e seg.

Cerchi nove, o cori degli Angeli, giranti intorno al Punto; e loro muoversi, a royescio de' cieli. Vl. 190, e seg.

Cerchie eterne, perchè così le nomini, inf. II. 17,

e seg.

Cerna. V. L. è Divisione. VI. 289. Cernere; è Separare, Distribuire. V. 72. Cernere, usato per Accertare Indovinare. VI.35. Cero, per Lume, o Santo. V. 241.

Cesare dubitoso sul Rubicone. II. 235, e seg. Cesare terzo: è Tiberio. sua impresa. V.

128, e seg.

Cesare, rapidità delle sue vittorie. V. 127.

Cesena: suo stato al tempo di Dante II. 210. Cessar la morte, vale, Prolungaria. II. 33. Cessar fatica o rischio; Schivar, Allentare. parad. VI. 128.

Cetra. E come suono al collo della cetra

Prende sua forma. VI. 9.

## CH

CHE. uso notabile. II. 188. e seg.

CHE, per ellissi, tralasciato. II. 234. e seg.

CHE, ripetuto per proprietà. II. 183.

Che, suo uso peculiare. II. 131.

Che. uso nativo di questa particella. V. 13. Che, in forza di Quando. Noi eravam partiti già da esso; Ch' io vidi due, eo. II. 341. Non era giunto ancora Michel, eo. Che questi lasciò; csoè Quando questi lasciò, ec. II. 378.

Che li m'avea menato: si spiega. I. 208.
con Che occhi dolenti! e più dolce che, Con
quali occhi, ec. III. 279, e seg.

Che. Non è via, che gente ci passi : cioè, Non è sentiero, pel qual passi nessuno.

IV. 297.

Che tosto sù gl'invii: spiegato, IV. 126.

Che qual voi siete, tal gente venisse: cioè,

che venissero de vostri pari. I. 444.

Che. Recarla a quello, che ho delle altre recate cioè a quello, a che, ec. V. 403.

Che. In quell'onore che sorella. V. 401.

Cherubica luce; è Conoscenza da Cherubino. V. 251.

Cherubini neri. demonj. II. 220.

Chi; adoperato per se alcuno. IV.206, e seg. Chiama; è Grida, del Lat. Clamat. III. 145. Chiamare: è Gridare Lat. Clamare. IV. 96. Chiamare da uno; è Dimandare, Pregare. III. 171.

Chiamar merce; è Dimandar ajuto. IV.309.

Chiana; fiume lentissumo V. 302.

Chiavar l'uscio della torre, serrar con chia-

velli. II. 347.

Chiarczza de' corpi beati, sarà misurata dall' amore; e questo dalla visione. V. 321.

Chiarire, Risplendere, Brillare V. 190.

Chiassi è Pineta di Chiassi: romore che fa, spirando, scirocco. IV. 279.

si Chiavasse al legno: è Fosse messo in cro-

ce. V. 459.

Chiave bianca e gialla, son le chiavi della Chiesa. V. 100.

Chiave. Ove chiave di senso non disserra: cioè; Dove i sensi nulla discuoprono. V. 40.

Chiave. Ch' ad aprir l' alta amor volse la chiave. Maria Vergine. III. 235.

Chiavi due, biauca e gialla, che ha l'Angele.

Chiaci del cuore d'alcuno, ch'altri volse; 'piegandolo al piacer suo. I. 370, e seg.

Chiavi del cielo date a San Pietro. VI. 90. Chiavi; sigillo del Papa, male usato per ar-

me sulle bandiere. VI. 163.

Chiava due del Papa, che serrano e disserrano il cielo. Il. 218.

Chiechirillare, I. 85.

Il Chiedere, porta vergogna i nobili la risparmiano a bisognosi. V. 413, e seg.

Chiesa combattuta, ma non vinta. IV. 386.

Chini l'uno all' altro, stanno gli orbi, quando parlano insieme. III. 312.

Chioccia voce, è rauca. II. 316.

Chioma. L'altra, traendo alla rocca la chioma; cioè Filando. V. 366.

Chirone, Ajo di Achille, I. 35o.

Chiudere il giorno. detto dell'orizzonte. III. 158. Chiudere. Ad altro intender m' avea chiuso: cioè, M'avea tolto, o reso impossibile. IV. 335.

Chiudersi, detto del ciclo. VI. 235.

Chiusa chiusa, e Tutta chiusa. V. 121.

Chiusero il disdegno. spiegato, I. 202.

Chiuso e parvente del suo proprio riso. V. 398.

Ci, per Al mondo. I. 205.
Ci, può valere più cose. VI. 33.
Cianghella: donna disonesta. V. 367.
Cibo che s'appone; cioè si sopraccarica. V. 380
Cicogna, che si rigira sopra la sua nidiata,
che ha pasciuta. V. 459.

Cicogna. Mettendo i denti in nota di cicogna : battendoli pel freddo. H 320.

Gicognin, che si prova di uscir dal nido. IV. 230. Ciechi. A me pareva, andando fare oltrag-; gio, Vedendo altrui non essendo veduto. spiegato, III. 301.

Ciechi, che a perdoni dimandano limosina.

III. 297.

Cieco dabbene, che ei sente andare, e tace; oi dà segno che andiamo bene. I. 201, e seg.:

Cicco, che ode alcuno passargli davanti senza fargli motto, si reputa a sè rinfacciata sua cecità. I. 291, e seg.

Cieco diventa l'unno per fame. II. 351.

Ciel ch' è pura luce, ec. VI. 245.

Cieldauro: Chiesa di Pavia, ov' è sepolto Boezio, V. 244.

Ciel. Che tutto'l ciel muove (Dio). è spiegato.

· VI. 103.

Ciel sereno dipinto da Dante. III. 4.

Cielo ha più della gloria del Creatore. V.9, e seg. Cielo, ferma sede delle aume, che si mostrano a Dante ne' pianeti. V. 82.

Cielo. Quello che il cielo in sè da se riceve. spiegato. IV. 120.

Cielo altissimo, è il fine dell'istinto degli

uomini. V. 26.

Cielo ultimo, principio del moto degli altri. VI. 172.

Cielo. Le cose vedute lassù non possono essere raccontate. V. 9, e seg.

Cielo. per Coperta, Volta. IV. 318.

Ciglia rase di baldansa. I 209.

Ciglio dell' Aquila celeste costellato di Santi. VI. 14.

Cigner la corda d'ogni valore: Aver pregio di valorosissimo. HI. 170.

Engolur delle bilance, per li pesi, figurata-

mente. II. 132.

Cima della fronda, perchè usato questo cima ? VI. 139.

Cima. Albero che vive della cima. V. 424.

Cima. E quelle (sostanze) furon cima Del

mondo, ec. VI. 216-217.

Cima. Del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima, cioè; Da quel nome piglia il titolo, e l'arme di casa sua. IV. 90. Cimabae, paragonato con Giotto ed altri

pittori, III. 263.

Cimiterio di S. Pietro; che sia. VI. 161.

Cincinnato: che dal cirro Negletto fu nomato. V: 125.

Cincistiare, è Ingarbugliare. VI. 79.

Cingere. Ed ei mi cinse della tua milizia. V.368. Cingersi colla coda che fa Minos, assegna il grado della pena alle anime. I. 122, e seg. Cinquecento diece e cinque: è un nome mi-

sterioso, IV. 397.

Cinto di Delia: è l'Alone della luna. IV 317.

Ciò superfluo, alla latina, III. 308.

Ciocchi argi, che battuti mendano infinite scintille, V. 436.

Ciotola, o scodella, simile ad una valletta.

III. 160.

Ciotta di Gerusalemme. Zoppo, Re. V.462. Circe, che ebbe in pastura alcuni, vale; Che e' sono bestie. III. 317.

Circolar figura del paradiso; e perchè. VI.

254, e seg.

Circoli, che si muovono nell'acqua di vaso-

circolo vizioso; che pare essere nella rispoesta, fatta da Dante a S. Pietro sopra la verità della Storia divina. VI. 98.

Circostanze minute, notate da Dante. I. 271,

e 297.

Circulata m lodia: è Il Canto dell'Angelo girante. VI. 99.

Circulava il punto, ec. V. 301.
mi Circumfuse luce viva. VI. 247.

Circuncinto d'un altro, (cerchio), e quel dal terzo. VI. 187.

Ciriegia, che se ne tira dietro cinque I 371. Ciro morto, gittato nel sangue, di che fu sitibondo. III. 282.

Cirra: città d'Apollo. spiegata la terzina. V. 14. Cirro negletto. Incomptis Curium, capillis. -V. 125.

Citarista, che sulla cetera accompagna un' aria cantata. VI. 27.

Cittadinanza antica de Fiorentini, era pura in tutti. V. 377. Data poi a'contadini. ivi. e seg. Cittadinanza data da Fiorentini a que'di con-

tado, principio de' loro guai. HL 147.

Cittadino, per Concittadino. III. 141. Cive, vale Nato a vivere insieme con altri. V. 185. Civili: vale Popolari. III. 149.

ÇL

Classe V. L. Classis. VI. 179.

Claustro. Le facevan di sè claustro: cibè La circondavano. IV. 385.

Climené. Qual venne a Climené, ec. V. 395. Clivo tutto fiorito, specchiantesi nell'acqua al piè. VI. 255.

Cloaca del sangue e della puzza. VI. 161.

Coax, coax. verso delle rane. II. 319.

Cocchio del sole, tirato dalle Ore. IV. 154.

Cocito lago, aggielato dal vento delle ali di Lucifero. II. 392.

Coda. V. Cingersi.

Coda del drago Gerione. I. 459.

Codici: mal si leggono, senza pratica e critica. III. 102, e 105.

Cogliere. E moto a moto, e canto a canto colse. spiegato V. 272, e seg.

Cogliere uno sul far della luna; ironicamente; cioè, di contrattempo. I. 371.

Coglier suo tempo; la opportunità, il punto.

Cogliere la natura nell'atto della sua vita. I. 297. Colco, V. la favola degli Argonauti pel vello d'oro. V. 35.

Collega di S. Francesco, fu S. Domenico. V. 269. Colli. Da'colli alle foci: cioè Monti e mari. VI. 56.

Collo della cetra: dove si forma la voce, premendo su' tasti. VI. 9.

Collo. Di collo in collo. cioè Di altezza in altezza. V. 93, e seg.

Colombe dal desio chiamate, ec. I. 132. Colombi pasturanti, e adombrati; dipinti. III.54. Colombo, che si gira presso il compagno. VI. 113.

Colonna del vajo, è La spranga dipinta, a pelle di vajo, nell'arme di famiglia. V.386. Colonnesi, a cui il Papa facea guerra. II. 215. Colorar un disegno: è Condurlo a termine. IV. 149.

Color, bruno, che ardendo piglia la carta,

nel lembo della fiamma. I. 290.

Colore in tutte cose eguale, è nel girone degli invidiosi nel purgatorio. III. 293.

Colore. Aprir colore. IV. 382.

Colore. Non per color, ma per lume par-

cente. spiegato. V. 231.

Colore tra 'l bianco e 'l nero, che piglia il lembo della carta, dove è arsa. Il. 160. Colore de corpi, si varia alle diverse distan-

ze, II. 199.

Colori, per Fiori coloriti. IV. 286.

Colpa di superbia , rivolta in castigo della medesima , in Capaneo. I. 395.

Colpa. La colpa seguirà la parte offensa. V.410. Colpe della vita cattiva, provano la falsità delle sette. IV. 387, e seg.

Colpo, è Botta e Piaga, III. 221.

Colto lor viaggio sù per la punta: preso l'avviamento. È detto delle parole scolpite da una fiamma, ad uso di lingua. II. 204. Colubro. Cleopatra ... che dal colubro La morte prese subitana ed atra. V. 128.

Colui, detto del sole. III. 138.

Come: per In quella, In quello che. V. 426. Come a lui piacque, il collo gli avvinghiai.

spiegato. II. 397.

Come vien, resta, parla del balenare; che nello stesso punto guizza, e passa. IV. 306. Com' nom che ascolta. spiegato. I. 213.

Comentatore assai prosuntuoso, potrebbe imporre ai semplici. V. 269.

Comi , per Coglimi. III. 312.

Comici Fiorentini, hanno una loro lingua propria. VI. 82, e seg.

Commensurar de'nostrigaggi: de'premj. V.,135,

Commessa ogni sua podestà in Manovello; vale, Messa in mano, ec. V. 402.

Commettere una cosa in uno ; è Affidarla ; Metterla in mano ad uno. V. 465.

Compage per Densità. V. 299.

Compagna, per Compagnia: usato in quel

tempo. III. 62.

. Compartire; è Dividere per testa; non Donare, II. 28, IV. 168.

Compartire: suo vero uso. VI. 159.

Compartire, val Distribuire, non Donare. IV.

il Compenetrarsi del corpo di Dante, ton quel della luna. V. 37, e seg.

Compenso. Deh! metti al mio voler tosto compenso: cioè Affrettati di soddisfarmi. V.191.

Compiuto, per Empiuto. VI. 268.

Componere la vita; è Aggiustaria. IV. 351. Comunanza de' beni in paradiso, rende ciascun più ricco. I. 294.

Comuni cose, rese singolari col modo di dir-

le. III. 290.

Con. particella che dice simili tudine, eguaglianza con altra cosa. III. 293.

Con. Vestito con le genti gloriose: Vale Al modo medesimo delle genti ec. VI. 272.

Con la notte: vale Durante la notte. III. 158. Con la poverella, ec. vale; Come fece la poverella. V. 240.

Con. D'un color fora col suo vestimento ; cioè Del color medesimo. III. 222.

Con le parole muover le fiammette. cioè, Al tempo, e colla misura medesima. VI. 27. Con: vale, A somiglianza di, ec. IV. 323, e seg.

Con: vale, M somigitanza ai, ec. 17. 525, e seg.

glianza. III. 105.

Concelebro. V. L. è il nostro Popolare. VI.266. Concenturiare latino, usato da Plauto per giuoco. III. 51, e seg.

Concetto. Che vi trasmuta da' primi concetti: cioè, Dall'idea prima conceputa di voi. V. 71.

Concreata sete dell' ec. è Innaturata nell'uomo. N. 35.

Concubina di Titone antico. luogo spiegato. III. 203.

Condanna de' barbari, che non conobbero Cristo, sarà giusta. V. 456.

Condizione di, ec. cioè Qualità, forma. III. 246. Condizione, per Modo, Maniera. I. 235.

Condizioni, per Stato, Modo della pena. III. 309.

Condotta mala: è Mal governo. IV. 22.

Condotto. parola spiegata, III. 93.

Condurre la vita che sa l'anima: per Vivere. I. 445.

Con ello: cioè Paragonata con esso. IV. 320.

Confessarsi. I. 122.

Confessarsi, si dice tanto, da uno, come ad uno. VI. 93.

Confessione del peccato, necessaria al perdo-

no. 1V. 354, e seg.

Confina il vano: detto dell'ultimo orlo della strada, nel monte del Purgatorio. III. 231.

Confini: è Bando. Quest' opera gli tolse que' confini: cioè lo liberò di quel bando. III. 269, e seg.

Conflatio V. Le spiegato. VI. 320.

Confortar la memoria d'uno; spiegato. 1. 373,

Confusion delle persone, dannosa alle città.

Congratulando a lor pasture (gli uccelli). V. 432.

Conio di Vinegia: per li Ducati Veneziani.

**V**. 463.

Conocchia; è Roccata. IV. 116. Conoscere: verbo forense. I. 123.

Conoscere. mirava Pur me, come conoscer mi volesse. spiegato. III. 188, e seg.

Conoscitore. I. 123.

Con questo giorno. bell' uso di questo CON. III. 137.

Conquidere, per Guastare. IV. 174.

Consentimento imperfetto e espresso dal timore. V. 90.

Consenture una cosa a sè: vale, Crederla a

se medesimo. II. 159.

Consiglio eletto seco; cioè Consigliatosi seco. II. 132.

Consiglio: uno fattone di due, spiegato. II. 113. Consiglio. In quanto effetto fu del suo consiglio, spiegato. VI. 13.

Consiglio, per Consigliere. III. 302.

Consolare uno DI una cosa, VI, 15.

Consolata. Pigliarsela consolata; cioè, con Commodo. VI. 79.

Consorti, sono i Consanguinei. V. 390.

Consorto. Là v'è mestier di consorto divieto. È spiegato. III. 322.

Constare, e non Gestare dee dire Dante in certo luogo. IV 217.

Consumere. V. L. La veduta vi consunsi. VI. 316.

Contadim, ricevuti a cittadinanza da' Fiorentini Danni di ciò venuti. V. 378. ivi. 379. Conte parole: per alte e ricise; ovvero, Contate, numerate. I 240.

Contegno, per Condizione. II. go.

Contendere, per Negare: spiega un passo di Dante, IV. 174.

Contenenza, per Misura. VI. 326.

Contento, Sustantivo; è Cosa contenuta. I. 68, e V. 48.

Contento, ama più l'A, che il DI: Contente A breve festa. IV. 242 Esser contenti alla pelle scoverta ... al fuso ed al pennecchio. V. 363, III. 73.

Conti di Dio, sono i Santi. IV. 416.

Contigiate donne. V. 36o.

.Contingenza, che non si stende fuor del quaderno della materia nostra. spiegato. V. 407. Contingenze, sono le Cose contingenti, o corruttibili. V. 306.

Continuamente: imita col suono la lunga processione. I. 389.

Continuarsi con, ec. vale Rappiccar il filo, Seguitar innanzi. IV. 304.

Continuo uso degli ornamenti nello scrivere.

annoja. III. 91, e seg.

Conto. Fammiti conto, o per luogo o per nome; cioè Dammiti a conoscere, ec. 111. 306. Contra. importa Compenso, Ristoro. V. 151. Contrappasso, per Cambio aggiustato. II. 243. Contrari sensi della stessa parola III. 101, e seg. Contro a grato; è Contro voglia. lat. ingratiis. V. 90.

Contumacia di chi sprezza le scomuniche.

come sia punita: III. 86, e seg.

Convegno. Pertal convegno: A tal patto. II. 341. Convenenza, per Convenzione, Patto. V. 99. Convenire. Strano uso di questo verbo. IV. 355. Concenire, accordato in numero co'nomi. I.257. Convenirsi ad ogni promessione.spiegato. VI.227 Convento. V. L. Vale Radunanza. Collegio. VI. 226, e 260.

un Convento di Frati, parve ad un certo il Paradiso di Dante. censura irragionevele. V.

5, e seg.

Coperti ( gli occhi ) d' ombra: non coperto

(il prato ) VI. 69.

Coperto dal vento : è Difeso, ec. V. 401. Coppa. Che'l sol vagheggia, or da coppa, or da ciglio. questa è Venere. V. 158.

Coppo, è Tegola, ma figuratamente è la nicchia dell' occhio sotto le ciglia. If. 368.

Coprirsi della costa del monte: detto del sole, che cadea nascondendosi di là dal monte. III. 138.

Corbo. Aspettar il corbo; cioè, cosa che

mai non viene. V. 237.

Corda. Onde ( de' quali occhi ) a pigliarmi fece amor la corda, par. VI. 183.

Corda. D' agni calor porto cinta la corda. Ebbe pregio di assai valoroso. III. 170.

Corda dell' arco, che tremola ancora, quando la freccia ferì nel segno. V. 115.

Corde, per Motivi, Ragioni. VI. 135.

Corde. Che la destra del cielo allenta e ti-

ra. V. 347

Corde del gravecembolo, hanno ciascuna suo freno, e col solo tasto suo rispondono, così il senso de'piaceri nell'uomo. I. 275, e seg. Corde, e però sono Tratte da amor le cor-

de della ferza; che percote l'invidia. III. 295.

Cori degli Angeli, dipinti in nove cerchi, giransi intorno al Punto, che è Dio. VI. 183-189Cornice: è la strada, che gira il monte del Purgatorio. III. 232.

Corno, formato dall'Orsa minore. V. 299,

e seg.

Corno sentito sonare da Dante. II. 294.

Corno della fiamma. II. 191

Coro lat. Caurus, Vento Ponente maestro. I.334.

Corona. Farsi corona, ec. VI. 274.

Corona vedova (di Francia), a cui fu promossa la testa del fighuolo di Ugo Ciapetta. IV. 100.

Corona. preparata in cielo ad Arrigo. VI.260. Corpi gloriosi, sempre raggianti. V. 321.

Corpi gloriosi ricongiunti all'anima, perfezionando la persona, le cresceranno il diletto. V. 322.

Corpi de' violenti contro se medesimi, non risorgeranno a vita. I. 376, e seg.

Corpi Religiosi, quanto giovino agli studi e

alle scienze. II. 374.

Corpo di S. Giovanni, che Dante affisavasi per vedere in lui lucente in cielo come sole: ed abbarbag!iò. VI. 126.

Corpo. Atti di corpo umili o alteri, informano l'anima di simili affetti. III. 274.

Corpo; circoscritto da Dante; per La fuscia che morte dissolve IV. 15.

Corpo attribuito a Dio, per condescendere al nostro poco intelletto. V. 83.

Corpo purificato, sarà leggieri. V. 29, e seg. Corpo glorioso di Cristo, perchè non dipinto a parte a parte da Dante? VI. 60, e seg.

Corpo, non l'ha in paradiso altro, che Grisio e Maria, VI. 127.

Corpus spiritale, sarà il corpo glorioso, V. 30.

Corredarsi, è Essere adorno, fregiato. V. 134. Corrente, per Corrivo, Avventato. V. 313.

Correre l'annual giuoco: che è il palio. V. 376.

Correre, è detto da uno che andava lentissimo, ad un altro che camminava. II. 120.

Correre il palio, una cosa, una persona, una città. II. 88, e seg.

Correre agli occhi. I. 189, e seg.

Corruscar degli occhi ridendo delle anime, mostra la luce dentro. V. 119.

Corruzion della natura non è tale, che sfor-

zi al male. IV. 22, e seg.

Corso azzurro, non può dirsi: ma sì boller

vermiglio. 1. 354, e seg.

Corte. Le vite nostre corte, vi fanno parere immortali altre cose, che durano dopo di noi. V. 331, e seg.

Corti due del ciel; gli Angeli, e 1 Santi. VI. 253. Corto attendere; cioè corta fede II. 219.

Cosa fatta capo ha; cioè, Dopo fatta la co-

Cosa ch' io possa. spiegato. III. 117.

Cosa. Per nuna cosa, in vece di In niun modo. V. 466.

Coscia, per Sponda, o Angolo. IV. 341.

Coscienza buona circoscritta; Lu buona compagnia, ec. II, 239.

Cost. rispondente al Come. Talora si omette.

V. 451.

Vero per Cost come a m, a lui, ce ov-

Così : vale Come egli è , Così come fa , o

simile. III. 12.

Così fatta: vale, In quell'atto e sembiante che ho detto. V. 179.

Così parlando il percosse, ec. è il latino, haec loquentem, ec. II. 16.

Cosl ti spoltre. spiegato. II. 141.

Costa di Adamo, di che Eva fu fatta da Dio. V. 3o3.

Costa d'un procinto, come sia più corta di quella di un altro, per la pendenza del suolo. 11. 134.

Costantino, chiede Silvestro per guarir dalla

lebbra. 11. 216.

Costantino, che da Roma portò la sedè in Grecia. V. 121-

Costantino Imp. Per cedere al Pastor, si fcce Greco. VI. 16.

Coste di Lucifero, al pel delle quali Virgilio appigliandosi, portò giù Dante fin di la dal centro della terra. II. 398.

Costellati; vale In forma di costellazione,

Accozzati come. ec. V. 33o.

Costi ritto: è, costi proprio. II. 34. Costretto da tutti i pesi del mondo: è Lucifero. VI. 219

Costrutti e modi di dire nuovi, trovati da Dante, V. 23.

Costui, e Colui, detto di cose inanimate. III. 97, e seg.

Costui, detto di un cielo. VI. 194.

Costume, per Voglia, Vaghezza. I. 87. Cotal: ha forza di, In tale atto. IV. 36.

Gotale. Poco sofferse me cotal Beatrice; vale, Poco mi lasciò così angosciato come io era: ovvero, Poco comportò che io runanessi in cotale stato. V. 142.

Cotale ti fa lo stare, come l'andare (Cost,

come ). IV. 230.

Cotale, per Così: e Quale per Come. I. 347. Cotenna: per Porco. V. 461.

Coto, è Pensiero, dal Lat. Cogitare. II. 302,

e V. 65, e seg.

Coverto dal fuoco , à difeso. I. 443.

Cozzarsi che fanno il sieme due traditori, co-

me due becchi. H. 323.

Cozzo ( Che giova ) nelle fata dar di cozzo? I. 229.

Creazione dell'anima, e sua bellezza, che

piace a Dio. IV. 18 e seg.

Credenza. Fatti far credenza Con le tue mani al lempo de' tuoi punu: cioè, Porgi il lembo alla fiamma; e vederi che non abbrugia, IV, 259.

Credere, è atto dell' intelletto, comandato

dalla volonia. Vl. 22.

Credere conviene quello, che non par vedersi. Ma creder puossi e di veder si prami. V. 220.

Credere, che il mondo fece a Cristo massimo miracolo, se il mondo credette senza miracoli, VI. 98.

Crescere di bellezza in Beatrice, ad ogni gra-

do, V. 427, e seg.

Crescere della bellezza de'cieli, montando; e . crescere altresì della bellezza degli occhi di Beatrice, V. 344, e seg.

Cr.cch. suono del rompersi che fa il ghiac-

c10. II. 318, e seg.

Crini mozzi, e Pugni chiusi, I. 176. Crini. Essere a crini, è Acciuffare. II. 320. Crini scemi; cioè mozzi. IV. 146, e seg. Cristallo irraggiato in un punto, senza prima

e poi. VI.116.

Cristallo. Se il cancro a esse un tal cristallo, ec. è spiegato. VI. 122.

Cristiani primi, con la lor santità converti-

rono Stazio. IV. 150,, e seg.

Cristo, questo nome in rima, Dante il ripete le tre volte, per riverenza V. 290.

Critica necessaria nel leggere i Codici: ma è bisogno anche di molta pratica di lingua. III. 101, e seg. 106.

Croce di raggi, veduta in Marte. V. 331. Croce delle braccia, è Braccia incrocicchiatc. III. 122.

Croce. Ella (la Povertà) salse con Cristo in su la croce, luogo esaminato. V. 255, e seg. Croci. Che quattro cerchi giunge con tre croci. è spiegato V. 15.

Crociate, raccolte da' Papi. V. 368.

Crocifisso un terra con tre pali. II. 124. Crocifisso veduto da Dante (era Amano). IV. 36.

Crosciar colpi II. 149.

Cruda, detto di vergine, è spicgato. II. 55,

e seg. Crude, è Indocili, Restie. metafora presa da' frutti. V. 195.

Crudeli: perchè detto a Dante ed a Virgilio, da uno de traditori. II. 371, e seg.

Cruna, per Via stretta. III. 229, e seg. Cruna. Si mi diè .... nella cruna Del mio desio. spiegato. IV. 119.

Cucina, per Cibo cotto. IV. 80.

Cuculla, è Cocolla; e per figura, Coperta. V. 199. Cui. Alle cui mani, se tu venuto, Signor mio. 1 cioè Alle mani di chi! V. 197. Culla. L' una vegghiava a studio della cu

la, ec. V. 365.

Cuna, è la Cassa del carro. IV. 387.

Camaza, sorella di Ezzelino. V. 193, e seg. Cuoja vecchie e nuose; sono i due testamenti. VI. 95.

Cuore. Del cuor , vale Dal mezzo , Dal

fondo. V. 276.

Cupa; per Profonda: detto della fame. IV.95.

Cupe. V. L. Cupit. V. 298.

Cupidigia de' beni bassi. 1. 349.

Cura. Di ragionare ancor nu mise in cura: cioè Mi rese desto a parlar tuttavia. VI. 132. Cura. La donna mia, che mi vedeva in

cura, ec. VI. 188.

Cura, per Affetto. Quando mi trasmutai di cura in cura. spiegato. VI. 30.

Cura. Accender cura, è il Lat. Studium a-

cuere. IV. 179. .

Cura. Uom senza cura, per Vigliacco. III. 144. Cure diverse, che si danno i mondani. V. 249. Curione colla lingua tagliata; che confortò Cesare a passar il Rubicone. II. 235.

Curiosità in certe cose, vietata da Dio. III. 73. Curiosità nata in Dante; che egli fa argomentar dal lettore dalla sua propria. III. 114. Curiosità di cose nuove, interrompe ogni altro affetto. III. 341.

Curiosità, che Dante alumenta ne' lettori. I.

247, e seg. IV. 111. Currudo. V. Malaspina.

Curro del guardo. I. 464.

Curule, sust, sono le sedie de'magistrati. V. 336.

DA

DA. Da cantare. Da udir messa, ec. è, Vemre da fare le tali cose. I. 352, e seg. DA. Dal qual ( consiglio ) in qua: Dal tempo del qual consiglio, in qua. II. 220, eseg.

Da; suo peculiar uso. II. 125, e seg.

Da, ha peculiar uso, in vece di per; come è male usato. V. 222, e seg.

Da. Sinon Greco da Troja. II. 282.

Da, Titire, nobis. I. 190.

Da. Quel dalle chiavi; cioè Quel che ha in

mano le chiavi. III. 291.

DA; particella, che dice cagione. Tristo da martiri. Ombroso da arbori. H. 153, V. 400. Dal ciel, è Cittadino del cielo. III. 120. Dal concilio, in vece di del concilio. 11. 125. Da me non vegno; cioè, per merito mio. I. 244. Pier Damiano, S. sua patria e vita. VI. 39. Danielo indovinò a Nabucco il suo sogno. V. 8t. Dante, di sottilissimo ingegno, nel suo poema. I. 141.

Dante, sommo poeta, ma poco studiato. I.151. Dante: perchè sia inteso da pochi. I. 206, e seg. Dante, oggi conosciuto e onorate. I. 473.

Danza delle ec. per Donne danzanti. IV. 368. Danza di due corone di stelle parallele, che girano d'accordo. V. 273, e seg.

Da Padova, detto di S. Antonio.II. 125, e seg.

Dare, per Toccare, Ferire. IV. 208.

Dar biasimo e mala voce, è Incolpare, vitu, erare. I. 181.

Dar di cosso nelle fata. I. 229, e seg.

Dare gli occhi , e la mente: è Volg-re , od Affisare. IV. 386.

Dar il punto, patola degli indovini. Notar

il punto favorevole. II. 59.

Dar via ad alcuno, è Dargli modo, comodità di, ecc. II. 189.

Darsi giù per, ec. vale Abbandonarsi Lasciarsi andare. II. 114, e seg.

Darsi, e percuotersi. III. 221.

Da sè. Quello che il cielo in sè da sè ricere.

spiegato. IV. 120.

Dattero. Riprender dattero per figo. proverbio: vale Esser ben pagato d'una cosa. II. 375. David, che luce per pupilla nell'Aquila VI. 13.

Declivo arco: nel ciglio dell' Aquila celeste. VI. 17.

Decreta, per Deliberata, Disegnata. V. 355.

Decreto, aggettivo. Sito decreto, cioè Luogo appostato V. 27.

Dedalo. Far uno Dedalo, è Insegnargli a volare II. 263.

Deduce l'ardua sua materia. spiegato. VI. 244. Dedutta cera. Se fosse appunto la cera dedutta., ec. terzina spiegata. V. 307, e seg. Dedutto vale Conseguitato. VI. 16.

Defunta la vista: vale Spenta, Accecata. VI.

130, e seg.

Definito mondo: cioè l'Inferno. V. 396.

Degnare. Come degnasti di accedere al monte?
ec. è spiegato IV. 337.

Degno. Secondo che è degno, vale, Secondo

il merito VI. 265.

Degustant tigna domorum. II. 30.

tu Del mondo; vale, Cittadino del mondo. V.

Del, o Della, ec. in vece del Di. III. 242. Del. Trasse del fondo; cioè, Ne portò seco parte del fondo. IV. 389.

Delfica deità, ec. spiegata la terzina. V. 13. Delfini, che danno il segno della tempesta. Il 90.

Delfo: non vi si rendean più oracoli, verso la venuta di Cristo. V. 398.

Delo, che si scotea per tremuoto. IV. 109.

Demonj, che aveano serrato la porta di Dite a Virgilio; rimproverati dall'Angelo. I. 229.

De nouio, che entra in luogo di anima nel traditore della Tolommea, sino alla sua morte. 11.377.

Demonio, nome di un Signore. III. 325.

Dente. Ed a chi mostra il dente ; vale A chi si mostra forte a resistere. V. 387.

Denti. non trarré la voce vica a denti: è detto, di chi teme di parlare, e parla smozzicato. IV. 394.

Denti. metafora. Con quanti denti questo amor

ti morde. VI. 135, e seg.

Denti...all'osso, come d'un can forti. II. 352. Desideri di Dante, accordati perfettamente col volere di Dio. VI. 333.

Desiderio di più alto grado; non ha luogo ne'

Beati. V. 71.

Desso, non si usa altro che co' verbi Parere ed Essere. II. 235, e III. 221.

Destra coscia; mostra, da dover leggere, det-

ta coscia IV. 341.

Destra del cielfu si congiunta, a Bellissario: cioè, Dio favorì questo capitano. V. 123.

Detruso V. L. Cacciato già. Vl. 261.

DI, è adoperato co'Verbi, Ferire, e Uccidere; e dice lo strumento della ferita. I 374.

DI. nota uso: Se ti piace di comperarle (le gemme), potrai pure dell'una riavere tutti i danari; cioè col valor de una sola. IV. 230.

DI. Col verbo Consolare. VI. 14.

DI. Di suoi danari: vale A sue spese. V. 400.

DI. Di Special grazia di Diore Per grazia. V. 403. DI. Di far vendette, vale; Che fosse fatta vendetta. Vedi il luogo. V. 130.

Di. Tu m'hai di servo, tratto a libertate. spie-

gato. VI. 276, e seg.

Di. Dissero di servare, cioè; Promisero di. V. 402.

Di. In sul di del seguente giorno; è Sul fa-

re del, ec. V. 402.

Di. Il verno avrebbe un mese di un soldi. è spiegato. VI. 122.

Dia. nella luce più dia. V. 320.

Dia. Farai dia Più la spera superna: cioè Divinizzerai VI. 73.

Diana, è una certa acqua: III. 311.

D'ussai; è A gran pezza. II. 264.

Dibarbarsi; è Svellersi dalle barbe: detto di albero, IV. 363.

Di butto. è, Di botto, di presente. II. 147. Dicea nei sospiri. spiegato I. 209, e seg.

Diceria di Virgilio a Dante, per assicurarlo del suo timore. I. 56, e seg.

Dicono e odono, e poi son giù volte: verso innuativo. I 123, e seg.

Di contra: è di fronte II. 92.

Di costa a lei; cioè Allato. IV. 390.

Didone da Enea abbandonata, lo rimprovera IV. 353.

si Difende sua parvenza: vale; Si mantiene visibile. Vedi il luogo V. 324.

Difendersi dalla calca. III. 134.

Difendersi dalla luce, è Sostenerla, Reggersi a quella. VI. 248, e seg.

Difesa de Dio: per Vendetta VI. 164.

Difetti: si perdonano a tutti, fuor ch' a' prosuntuosi. IV, 145, e seg. Differenza della gloria delle anime. V. 82, e seg. Diffuso era per gli occhi e per le gene: detto di persona, non di cosa. VI. 272, e seg. Dificio Santo: è il Carro mistico. IV. 390.

Dificio, à Trabiccolo. II. 382.

ul Di fuori. a modo di sostativo. IV. 268.

Digesta, vital nutrimento, Lescerà poi, quando sarà digesta, metafora. V. 420.

Digesta; per Trita, Minuzzata: figuratamente.

VI. 120, e seg.

Digesta a divozione. è spiegato. V. 233, e seg. Digiuno di vedere, ec. vale Non aver mai visto. II. 234.

Digiuno. Io son d'esser contento più digiuno,

Che ec. III. 339

Digiuno. Solvere il digiuno metaforicamente. V. 353, e seg.

Digiuno vecchio. V. 450,

Digradare: neutro pass. è Smontare: I. 163. Digradars; è, Scemare a gradi. IV. 156. Digressi. V. L. è Usciti di via VI. 228. Dilaccarsi è, Apriest, Spararsi. II. 228. Di là da noi. spiegato. VI. 239, e seg Diletti spirituali piacciono più degli altri. III.

Diletti spirituale piacciono più degli altri. III.

Diletti semplici, piacciono più che i lavorati.
1. 274, e seg.

Diletti troppo forti e gagliardi, passano in fastidio. I. 275, e seg.

Diletti spirituali, non danno mai noja o stan-

chezza. V. 7, e seg.

Diletti spirituali piacciono sempre, il contrario di que' del corpo. V. 172, e seg.

Diletto: fine della poesia, 1. 262.

Diletto del vero, onde nasca. I. 263.

Diletto, che l'uomo cerca naturalmente, dee esser mite e moderato. se no, lo stanca. I. 276.

Diletto o dolore, se è forte, occupa tutto l'uomo, che non s'accorge del passar del tempe. III.89.

Diletto, che prova l'uomo nel ben operare, è segno dell'abito perfetto. III. 289, e V. 429.

Dilibrarsi; è Uscire di bilancia. VI 208, e seg.

Diligite justitiam, ec. Parole formate di stelle. V. 434.

Dimando. per, La cosa dimandata. III. 91. Dimenticanza di Dante, per aver beuto di Lete. Essa lo prova reo. ivi. IV. 402, e seg.

far Dimenticare; espresso così, Che Lete nol può torre, ne far bigio. IV. 251.

Dimettere, per Concedere. I. 465.

Dimettere, per Rimettere. V. 152, e 154.

Dimesso, per Condonato, concesso II. 245. Dimora di Dante al rispondere a Cavalcante: quello che produsse. I 2/8.

Dinanzi alla pieta; vioè Alla vista della pie-

tà. I. 154.

D' in su la croce. VI. 124.

Dio sta con coi. Saluto, come Fatevi con Dio. IV. 31.

Dio lodiamo; è come dire, il Te deum, ec. VI. 99, e seg.

Dionigi Areopagita. V. 242.

Dionigio. (forse l'Areopagita) parla de cor i degli Angeli, ammaestrato da S. Paolo. VI 206.

Di piano; è Senza contrasto II. 99

Dipinge Dante, non pur col pennello, ma anche col manico, I. 3go.

Dipingersi; usato nella maraviglia. III. 47, e seg.

Di qua da, ec. riferito a tempo, non a luogo. 1. 111, e seg.

Di qua da, ec. per Prima del tal tempo. I. 155.

Dire, appropriato all'occhio I. 185.

Dire ad uno: detto di uno scritto, che nomina un tale. IV. 161.

Dire il vero: detto di cosa inanimata.VI. 181. Directata famiglia; cioè Priva della virtù de'maggiori III. 324.

Diretani piedi; Que' di dietro II. 160.

Di retri, sustantivo: lat. posteriora nostra IV.89, e seg.

Di rimbalzo II. 261.

Dirimendo del fior tutte le chiome. spiegato. VI. 285.

Di rintoppo; è, In contrario. II. 101. Diritto, avverbio; per Appunto. II. 242.

Diritto, per Vero. III. 154.

Disagiata: per Ammulazzata V. 402.

Disagiato della persona: cioè Ammalazzato. V. 465.

Disagio di lume; cioè; Difetto di luce II. 404. Disbramar la sete è Apvagarla. IV. 375.

Discendemmo il ponte. II. 144.

Discettare. V. L. è Dividere. VI. 217.

Dischravarsi; per Liberarsi, detto di dardo senecato. V. 36.

Dischiuso; detto di Dante, che fuor d'una scalea cavata nel monte, riuscì nel girone di sopra. IV. 85.

Disciolto braccio; cioè Libero al percuotere.

II. 283, e seg.

Disdirsi, usato per Negare: all'uso latino III.33. Fallo della Crusca qui. III. 83, e seg.

Diserto d' ogni virtù. IV. 16, e seg

Disfarsi delle schiatte è Finire. V. 331.

Disfatto, per Rovinato. I. 205, e seg.

Disfavillare, detto della gloria delle scienze.

III. 343.

Disfrancare, è Spogliare di libertà. V. 150. Disgrava ogni torto: vale, Ristora ogni ingiuria. e seg. V. 422.

Disiderarsi. V. L. è Mancare VI. 260.

Disio, per Cosa desiderata; in verso ed in prosa. IV. 200.

Disio. Che non si lascia vincere adisio. spie-

gato. V. 447.

Disio: è da intendere, della beatitudine; non dell'esser Dante chiarito d'un suo dubbio. VI. 190, e seg.

Dislagarsi, detto di monte alto che va ver-

so il cielo. III. 64, e seg.

Dismagliare, figurato: per Lacerare II. 258.

Disonestà delle Fiorentine. 1V. 184.

Disonesta vita, val Peccatrice VI. 149.

Disonnare. Si disonna: usato per E' scosso il sonno. VI. 137, e seg.

il Disopra, a foggia di nome VI. 264.

Disordine della volontà, è la pena del medesimo. II. 393.

Dispaja le membra; cioè Allarga, distende.

II. 274.

Dispajare, è Romper l'andar a due a due. IV.210 Dispensa de'voti, come può darsi dalla Chiesa? e seg. V. 98.

Dispensare. Fia testimonio al ver che la di-

spensa. spiegato V. 410.

Dispense: per La cosa dispensata IV, 266.

Disperdere, per Consumare, Sciupare 11. 264.
Disperre ad una cosa. A così lunga scala ti

dispose; cioè ti abilitò. VI. 144.

Dissonanze nella musica, giovano a torre l' uniformità. II. 87. Distanza piccola; ad un amante acceso, che vorria trapassarla e non può; s'ingrandisce. IV. 286, e seg.

mi Distilla Nel cor lo dolce, del segno VI. 314.

Distillare: Il dolor distilla giù per le guance II. 122.

Distretta, per Bisogno III. 100.

Distretti. Per cupidigia di costà distretti. spiegato. III. 144.

Distrutto, à Incenerito. II. 147.

Disunarsi, è Uscire dell'uno. V. 305.

Disusare, è Togliere l'usanza. III. 228.

Disviare, neutro: per Uscir di via. IV. 18.

Disviticchiare con gli occhi, è Esammare collo sguardo una cosa confusa, e compartirne le parti. III. 246.

 $m{Dite.}$  V. Lacifero.

Diti. metafora delle dita, a sgroppare un nodo. VI. 192, e seg.

Dito. Tu non avresti, in tanto, tratto e messo Nel fuoco il dito, in quanto VI. 52.

Divenire ad un luogo III. 75. usato metaforicamente. ivi.

Divenire, per Passare via via, fino ad un termine. V. 306.

Diversa: dal lat. Divertere, Svoltare I. 183, e seg.

Diversità di meriti e di premi in cielo, fa armonia che piace a'Beati. V. 136.

Diverso d'ogni costume; vale, Alieno da ogni bontà, Scostumato. II. 379, e seg.

Divieto. Là v'è mestier di consorto divieto. è spiegato. III. 322.

Divimare; è Rompere il vimine, Disunire VI.

Divino; per Perfetto, Attuoso. spiegato VI.

Divo canto; cioè Mirabile. VI. 88.

Diroto; in qual sense detto da Dante. IV. 308.

Docciare, per Iscorrere: detto di fluido V. 107.

Dolce, aggiunto del colore III. 4.

Dolorare; per Mostrar dolore col suono. II. 222. Dolori grandi, fanno che il tempo pessa, senza noi accorgercene III. 89.

Dolori lontani, non dobbiamo avvicinarceli, immaginandoli presenti V. 173, e seg.

Dolorosa, per Infelice II 269.

Doloroso ha vario senso. I. 74, e seg.

S. Domenico, collega di San Francesco. V.269.

Donna onesta, teme udendo l'altrui fallo.
VI. 162.

Donna, per Suera Monaca. V. 69. Donna della torma; è la Cavalla II. 272, seg. Donne Fiorentine antiche: loro bei studi I. 307. Donne Fiorentine disoneste. IV. 184.

Donne. Ch' avran di consolar l'anime donne.

IV. 76, e seg.

Donneare con la mente usato per dire Il favore della grazia di Dio all'uomo VI. 100.

Donneare. La mente innamorata, che donnea Con la mia donna. VI. 168.

Donnescamente; è Gentilmente. IV. 406.

Dopo: Dopo partito il sole; Dopo viziata la natura ec. proprietà di lingua. III. 157.

Doppio, e contrario valore di alcune voci.

S. Doratea, manda le mele e le rose del cie-

Dormire. Trafugò lui dormendo; cioè dormientem. Shaglio di uno scrittore, circa questa proprietà di lingua: III. 213, e seg.

Dormir al fuoco: vale Essere disattento, o si-

mile. VI. 153.

Dossi della man. Co'dossi delle man facendo insegna. Atto delle mani, che conforta altroi dell'andare avanti; diverso da quello di chi chiama a sè. III. 81, e seg.

Dosso, a quel che tu dimandi Terrai'l viso, come tieni il dosso. è spiegato. V. 183.

Dota di grazia, data da Dio a'bambini diver-

samentę. VI. 293.

Dotare. U'si dotar di mutua salute; la Fede e S. Dominico. spiegato. V. 289, e seg.

Dote fatta alle fanciulle da S. Niccolò, per salvare lor pudicizia. IV. 97.

Doti smisurate; guasto delle famiglie. V.361, e seg.

Dotta. (v. a.) per Paura. II. 307.

Dottore, così Dante nomina Virgilio I. 144. Dottrina, non è la natural materia della poesia; ma la pittura. V. 8.

Dove: vale In qual disposizion d'animo. VI. 79. Dovere. Per veder in Beatrice il mio dovere; cioè, quello che io dovessi fare. V. 427.

Drago dipinto. I. 456, e seg.

Drago, che esce di Terra, e ficca la coda nel carro, Eretici ajutati dall'armi. IV. 388, e seg. Dritto. Rifarsi dritto. si dice di chi, da andar curvo, si ridirizza. III. 273.

Dritto di salita aveva manco: detto di una

ripa di monte, spiegato. III. 232.

Drizzarsi, che fa Cavalcante inginocchiato. è spiegato. I. 246, e seg.

Drudo, per Campione. V. 289.

## LXXIII DU

Pubbj, altrettanto cari, che il loro scioglimento I. 333.

Dubbio: come nasca a piè del vero. V. 93.

Due in uno, e uno in due. II. 162.

Due e tre. parlando di colpi, o simile; tace il sostantivo, volte, o botte. IV. 361, e seg.

Due voglie opposte ed eguali, non lasciano determinar l'uomo a nessuna. V. 80.

Dura intenzione; è la Rigida regola. V. 260. Durar di sama più o meno, dopo morte, non rileva. III 265.

Duro, per Doloroso, Pauroso, non Malagevole. 1. 74.

Duro, detto del braccio, che scaglia un pugno, II. 283.

E

E. uso poculiare di questa lettera. II. 157, e 160. E: bell'uso, per E nondimeno, E si II. 205.

E: per A condizione che, ec. II. 217.

E: usato, in forza di, Quando, Laddove. V. 382. Eastontimorumenos, è il Giusto che sè rimorde d'agni piccola colpa. III. 63.

EB

Ebbe a disdegno. come su inteso questo Ebbe, da un Cavalcante. I. 245, e seg. Ebbre parole: parole da ubriaco. II. 217.

EC

Eccellenza possibile, data da Dante alle cose semplici eminute, ed alle grandi. I. 304.

Eccellenza viziosa, è l'Ambizione. III. 263, e seg.

Eccelso. Sust. vale Altezza, VI. 229.

Eccesso, in infinito eccesso: cioè Infinitamente più la: ovvero, Più largamente sente sen- 2a termine. V. 452.

Eclissar nell'obblio V. 234.

Eclissi alla morte di Cristo, paragonata all'impallidir di Beatrice. I. 311, e seg.

Eclissi, cui alcuno affisandosi per vedere nel

sole, abbarbaglia. VI. 125.

Eclissi, che fu alla morte di Cristo. VI. 162. Lelissi avvenuta alla morte di Cristo. VI. 224, e seg.

Eco, o il Rupetere delle voci, circoscritto. V. 274.

Ed ci s'ergea col petto e con la fronte. I. 239. Edifizio: per Tranello, Ingegno, Trovato. IV. 297.

Effige nostra; che Dante vide dipinta ne Giri di luce, che mostravano le Persone divine. Essa è la umana natura, assunta dalla Seconda. V. 459, e seg.

EŁ

EL, nome primo di Dio: poi ELl'. VI. 148. Eleganza, quanto importi. I. 196, e seg. Eleggere delle parole, vuol tempo, e studio.

e però; Scrivo lungo, perchè non ho tem-

po, disse un cotale. L 113.

Elementi: il cui soggetto è la terra VI, 218, e seg.

Elena, descritta da Omero colle forme medesime, che fu Giuditta. III. 125.

Elette, noti solo a Dio VI. 26.

Elia, che sale almelo in carro di fuoco. II. 185,

Elice, è Calisto la Ninfa : l'Orsa maggiore.
VI. 267, e seg.

Eliodoro IV. 107.

Elios. è Sole: e qui Dio: V. 329, e seg. Eliseo, che vede Elia salire in alto nel carro del fuoco II. 185, e seg

Eliseo, fu fratello di Caccaguida V. 367, e seg. Elitropia, pietra che rende l'uomo invisibile.

II. 146.

Ella ov' è ? detto exabrupto da Dante, essendogli sparita Beatrice VI. 273.

Ellera abbarbicata II. 160.

Ellissi, che porta la lingua per natural proprietà II. 200, e seg.

Ellissi belle di dire. III 146.

Eloquenza di Dante, nel fatto di Capaneo I. 392, e seg.

Eloquenza di Dante, contro i Papi. II. 40. e seg. Eloquenza velenosa d'una donna, contro il genero. II. 283, e seg.

Eloquenza poetica di Dante, in dipingere II. 251. Eloquenza propria, sì degli oratori, e sì de' poeti. IV. 352.

Elsa Bacqua d'Elsa. spiegato IV. 400.

Elsa. Avea Galigajo Dorata in casa sua già Velsa e I pome V. 386.

Ema: è fiume, tra Firenze e Castelbuono. V. 390, e seg.

Emisferi dell'Inferno e del Purgatorio, notati per proprie circostanze. III. 97. e seg.

Emmaus: Cristo, che apparisce a'due, che davano ad Emmaus. IV. 115.

## EN

Endladys: figura di parlare, facendo di uno due, V. 327.

Enduadys. figura di parlare. V. 363.

Enea fundando Roma, apparecchia la sede a' Pontefici I. 51.

Encida, descritta per parti. I. 24, e seg.

Encida, di Virgilio, una. I. 25, e seg. Encida rendette poeta, e glorioso Stazio. IV.

Enfiata labbia di Pluto. I. 164.

Entomata. spiegato III. 248

Entrar le braccia per le ascelle. II. 169, e seg. Entrar innanzi; è Passare avanti IV. 198, e seg. Entrassi, per Fossi entrato. cangiamento asoto. IV. 280, e seg.

ĔР

Epa croja, è il ventre duro e teso. II. 283. Epicuro, ponendo il caso dovette dire; che gli occhi non erano fatti per vedere. V. 184.

Epilessia descritta. II. 148. Episodi , parte della bellezza de' poemi. V.

405.

Epulone del vangelo; simile al Maestro Adamo, II. 275.

EQ

Equatore, descritto III. 98. Equatore, che taglia il Zodiaco. V. 211. Equivocando. VI. 221.

ΈR

Ercole, che ammazza Caco al nono colpo. Nota bel dire. II. 155.

Ercole che ammazza Caco, suo furore dipinto, I. 313.

Ercole, che ebbe la grande stretta da Anteo. Vedi. II. 310, e seg.

Eredità di virtù, spesso fallisce ne'discendenti. è da chiedere a Dio. III. 171.

Eresiarchi ed eretici, crociati in avelli di fuo-

co. I. 235, e seg.

Eretici, che turbano la Chiesa. IV. 387. Eretici ajutati dalle armi, figurati dal Drago. IV. 388. Ersiton, distrutto per fame. IV. 170.

Eriton cruda. I. 218.

Erestrato brugiò il tempio di Diana, per esser nominato 1. 80.

Brrori non falsi, che Dante svegliato conobbe.

Si spiega 7, e seg IV.

Ertezza di luogo ripido, descritta. III. 76.

Ertezza di salita, dipinta. III. 93

FS

Esaminare di una cosa III. 77, e seg.

Esau, e Giacobbe. V. Gemelli.

Esempi di persone grandi, hanno più fede. V. 420.

Esemplo, per copia. Esemplare, per Origi-

nale. VI. 190-192.

Esiglio di Dante, dovea essergli predetto da Beatrice, e fu da Cacciaguida, come cio? V. 400.

Esiglio ci priva di ogni cosa più cara. V. 410, e 57. Esordire. (V. L.), che non ha distinzion di tempo venendo all'atto. VI. -216.

Essere. nome generalissimo. Per lo gran mar

dell'essere V. 25

Essere, s'accorda nel suo singolare col plurale II. 240.

Essere da uno ad un altro: è, Essere disseren-

za. II. 40.

Essere con uno; vale Accordarsi con uno, Essere del medesimo sentimento. IV. 319.

Esser d'un pezzo; per Esser leale, I. 188.

Esser più, per Essere più compiuto. 1. 162, e seg. Fsser bene della grazia di uno V. 402.

Essere. Ben v'è tre vecchi, accordato il singolare col plurale. IV. 26, e seg.

Esser a volger, o simile; vale Mancar poor

a ec. HI. 15.

Esso: ora vale lui ed egli; ell ora, il medesi-

Esso Sovr'esso i figli, è Sopra i figli. V. 458, e seg

Est et frigida multa comes formidinis aura, ec. di Lugrezio. 1 368.

Este ( est ) VI. 103.

ET

Età antica rampogna la nuova IV. 26. Età seconda, è vila immortale. IV. 345.

Eterne cose, sono le Incorruttibili, cioè gli Angeli, 1. 73.

Eterno, sustantivo. III 120.

Ettore, che abbracciando il suo bambolo, lo spaventa per la sua armatura. I. 269, e seg. EV.

Fea, rimproverata del suo peccato. IV. 306, e seg. Eva; posta sotto a'pic'di Maria VI 284, e seg. Evangelio, si crede scritto divino, sopra la autorità della Chiesa. Vi. 97.

Evidenza, propria di Dante. I. 271, e seg.

 $\mathbf{E}\mathbf{U}$ 

Eucaristia, non è da concedere a tutti sempre. V. 443, e seg.

Euroèi, fiumicello, che fa all'uom ricordare le

sue buone opere. IV 405.

Eunoè; fiume, che rufresca la memoria del ben fatto. IV. 293, e seg. ma non adopera, se non dopo aver beuto di Lete. ivi.

Euridice, che torna dall'inferno con Orfeo.

I. 282, e seg.

Ezechia Be, nel ciglio dell'Aquila celeste. VI. 15, Fa, fa che le ginocchia cali, ec. luogo spie-gato. III. 38.

Fulrizio, virtuoso e povero. IV. 93.

Faccia di menzogna; cioè Apparenza, Vista.

I. 454. Faccia, in luogo di *Persona*: e perchè. IV. 190. Faccia, che a Cristo più s'assomiglia. è Maria.

VI. 299

Face meridiana VI. 307.

Facella, Formata in cerchio a guisa di cerona. L' Arcangelo Gabriele. VI. 71.

Faenza: suo stato al tempo di Daute, II. 209. Falcare il passo: spiegato. IV. 59, e seg.

Falcon, ch' è stato assai sull'ali, ec. 1 484. Falcone, suoi atti, essendo chiamato al pasto.

IV. 78.

Falcone ch'esce di cappello, ec. V. 450, e seg. Fulde dilatate di fuoco proventi. I. 390.

Falsar alcuna cosa nel parere: cioè Formar nel sembiante falsa immagine di cosa, IV, 309.

Falsatori, e loro pena. II. 263

Falsificar se in altrui forma. è Falsificar uno in sè. II. 271, e seg.

Falso, per Ingannatore: Falsa, per Calunniatrice. II. 282.

Falso veder, è Travedere. I. 58

Fama o ( uman romore ) è un fiato di ven-, to Vedi Durare. III. 264, e seg.

Fame della giustizia, contro la fame dell'oro.

IV. 140, e seg.

Fame dell' oro. Per che non reggi tu, o sacra fame Dell' oro, l'appetito de'mortali? spiegato. IV. 144, e seg.

Fame. Che lungamente m'ha tenuto in fame.

V. 449.

Fanculle, maliziate anzi tempo. V. 361, e seg.

Fanciullo, che colto in fallo, per vergogna sta confuso. IV. 362.

Fante val Parlante; e ciò per Ragionevole.

IV. 217, e seg.

Fantolini, a cui è mostrato un pomo in alto; e pregano, e non possono averlo. IV. 200, Fantolin, che'n ver la mamma Tende le braccia.

VI. 75.

Fare. Aver a fare, 'è Aver un suo podere. VI. 154.

Fare. Ma nulla mi facea; vale Non m' im-

portava VI. 275.

Fare. Del fare e del chieder... Fia prima quel che fra gli altri è più tardo. V. 413, e seg.

Fare. Non fare, Non fare. è No, no. IV. 138. Fare. A fare, a far sia. cioè Ognun faccia -

suoi fatti. V. 403.

Fare, per Farsi. Io vidi far più bella. V. 159. Far dono. Di levar gli occhi suoi mi fece dono IV 286.

Far finestra al dolore, per Aprire un varco a' lamenti. I. 476.

Far grembo, detto di monte, che si curvain entro, ed avvalla. III. 158.

Far la barba dietro alle mascelle, Con uno strole. I 351.

Far p tto delle spalle; di uomo travolto. I. 295. Far un poco di mare; è l'Incresparsi dell'onde. III 27.

Far vista; per Far dimostrazione pompa. IV 230. Farfalla angelica, cioè l'Anima. III. 248,

Farina. vario uso. VI. 48.

Farinata degli Uberti, con Dante. I. 238, e seg. Sua superbia dipinta. I. 239, e seg.

Farisei. Lo Principe de'nuovi Farisei: il Papa; e la sua corte. Il. 215.

Farsi da un lato, è Cominciar da una parte.

VI. 154.

Fasciare. Se s' armasse del monte che la fascia (la cigne). V. 463.

Fascino, che danno i piaceri del senso, figu-

rato in una Maga. IV. 72, e seg.

Fascio. Poi fece sì, ch' un fascio era egli ed io. 11. 313.

Fatene saggi: èil lat. certiores facite. III. 114. Futica. Non ti sia fatica; per Non ti gravi. II. 271.

Falica di uno, che carico di un petrone, si

torce per guardar Dante. III. 260.

Fatica piccola, che dee fare il lettore per ricogliere qua e là qualche senso di Dante, gli è cara IV. 41.

Fatica del mare: è Travaglio della tempesto.

V. 402.

Fattizi corpi; hanno qualità occulte. III. 70. Fausto: val Felice, Prosperoso. V. 329.

Favella impressa in atto: cioè Scolpita in marmo, come se parlasse, III. 235.

Favella umana, segnata in cielo da lettere, formate di stelle, o Santi. V 432.

Favilla, non Favella ha luogo in un passo di

Dante. IV. 174.

Favilla, si vede distinta dalla fiamma, nella qual guizza. V. 161, e seg.

Fayille innumerabili. VI. 197.

Faville, che si levano da'ciocchi arsi, battuti.

V. 436,

Faville vive, che escono dalla fiumana di luce in cielo, sono Angeli. VI. 249.

## LXXXII

Favole; perchè da Dante mescolate col vero. III. 278.

Favolleggiava colla sua famiglia De' Troja-

ni, ec. V. 366.

## $\mathbf{FE}$

Fede, è da professare pubblicamente. IV. 151. Fede, ha suo soggetto nelle cose, che non pajono vere. V. 84, e seg.

Fede in Cristo, necessaria a salute. V. 456,

459, e seg.

Fede, professata da Dante dinanzi a S. Pietro. VI. 91. Sua definizione ivi. 93.

Federigo Imp. mettea vesti di piombo addos-

so a'condannati. Il. 117.

Fedire colpi. II. 89.

Feggia lo viso. spiegato. II. 13.

Felice fuoco: cioè Anima beata. VI. 87.

Felici, per Gloriosi. V1. 303.

Felicità falsa, inganna quanto ella si cuopre: scoperta, si mostra falsa. IV. 73.

Femmina, ha un amor debole, se non è aju-

tato dal diletto, III. 192.

Femmina balba, guercia e zoppa, apparita a Dante, IV. 67, e seg. Diventa bella e ben parlante, per guardarla che Dante fece. ivi.

Fenice, descritta. II. 146, e seg.

Feo. Com'ei sì feo. luogo spiegato. V. 416. Ferir torneamenti, II. 89.

Ferire, per Mirare, Drizzar la mira: figuratamente. IV. 23.

Fermar fede; e Credere fortemente. V. 421. Feroce, per Duramente deliberato, e fermo. V. 255.

*Feroce e rigido;* detto del pruno spinoso, V. 315. Ferraresi, trucidati per frode di un loro Vescovo. V. 195.

Ferrato, per Armato di punta: detto di strale. II. 250.

Fervore acuto. dal lat. Acuere studia, IV. 61, e sea.

Ferza. E letizia era ferza del paleo. è spie-

gato. V. 426.

Feste, per Forme di creature sestanti. VI. 253. Festuca che in vetro traspare. II 382, e seg. Fetonte, che cade dall'alto I. 475.

Fetonte abbandono gli freni perchè Dante toccò questo solo punto in qualla cadata? I. 474.

 $\mathbf{FL}$ 

Flavilli, non Faville. VI. 7, e seg.

Flegia: che fixit leges pretio, alque refixit.

1. 297.

Flette la cima. V. L. percliè usato questo verbo? VI. 139.

FI

Fiala. Lat. phiala. metafora. V. 238.

Fialte, gigante che fece guerra a Giove: Le braccia ch'ei menò giammai non muove. II, 305, e seg.

Si scuote, come una torre per tremuoto II 307. Fiamma, che parla colla punta ad uso di lin-

gua. II. 191.

Fiamma, che non abbrugia. IV. 258.

Framme, cadute nell'India sopra la gente d' Alessandro L 391.

Fiamme. Anzi che fusser sempiterne flamme: cioè, Iu gloria eterna. V. 326.

Fiammeggiardal cielo, abbaglia i mortali. I. 102,

Elampreggiare ad alcuno. V. 95.

Fiata. Una ed altra fiata; ci c. Più Fiate

II. 268.

Fiato di vento, èla Fama. Vedi Durare III. 264,

e seg.

Ficcar gli occhi per le fronde. IV. 167. Ficcar lo viso per la luce eterna. VI. 317. Fiche, da un ladro fatte a Dio. II. 151. Fiedere, per Ferire: Sboccare; detto di via. I. 256.

Fiedere, detto figuratamente della nebbia. IV. 288.

Fieramente dicea; cioè, Con atti di volto e di occhio, e con parole forti e sdegnose, IV. 72.

Figliuol di grasia. VI. 281.

Figliuole; che nascendo, fanno tremar il pa-

dre, per la moda. V. 361.

Figo. Riprender dattero per figo: proverbio; che vale, Esser ben pagato. II. 375.

Figura: è Cosa non ben raffigurata. I. 455. Figura orribile di Lucifero. II. 385, e seg.

Figurato; vale Istoriato, Intagliato a figure. Itl. 375, e seg.

Figure, che il poeta dee adoperare. 1. 278, e seg. Figure usate da Dante, non sono cosa da tutti.

II. 229, e seg. Fil di ferro, che cuce gli occhi alle anime degli invidiosi, nel Purgatorio. III. 300. Pena adegnata. ivi 301.

Filare, per Ordinare. III. 149, e seg. Filare delle Parche descritto da Catullo. V. 366.

Filippo Argenti. I. 192, e seg.

Filippo il Bello Re di Francia, trafitto da Ugo Ciapetta. IV. 98, e seg.

Filo. Che mise Roma teco nel buon filo. VI. 93. Filosofi gentili, che vellero saper troppo. 111. 73, seg.

Filosofi gentili giustamente condannati. III. 74,

Filugello. Quasi animal di sua seta fasciato. V. 179.

Fin or, per Fin da ora. II. 217.

Finchè'l piacere eterno, ec. Versi spiegati, V. 423.

Fine di tutte le cose, è Dio. V. 25, e seg. Finii nel nome di Maria: cioè Morii invocando Maria III. 120.

Finiti. O ben finiti; lat. Bene functi. III. 78. Fiocear in giù, di neve; ed anche in sù, di vapor trionfanti. VI. 165, e seg.

Fioco lume. 1. 87.

Fioco per Debole, detto di tuono. II. 294. Fior del verde, è spiegato, III. 87.

Fior. Il nome del bel fior che sempre invo-

co. di Maria. VI 70.

Fiordaliso, è il Giglio. per la Francia. IV. 102, Fiore. Produce e spande il maladetto fiore. metafora, per, Batte e semma i fiorini dell'oro. V. 208.

Fiorentini antichi, dipinti e lodati da Caecia-

guida. V. 359, e seg.

Fiorentini, mal fecero a non richiamar Dante. VI. 105, e seg.

Fiorenza, trafitta con agra ironia. III. 147. e seg.

Fiorenza, abitata da lupi III. 318.

Fiorenza. E di Fiorenza, in popol giusto e sano. Sferzata a Firenze. VI. 268.

Fioretti chinati e chiusi, che al sol si rialzano. I. 59. Descrizione d'un tulipano, e d'altri fiori fatta dal P. Bartoli, ivi 62, e seg. Fiori, and era pintatutta la sua via. I. 62, e seg. Fiorian Firenze: coè nobilitavano. V. 387. Fiorini d'oro Fiorentini, circoscritti da Dante. V. 443.

Fischio: a questo segno si posano i remi pria

nell' acqua ripercossi. VI. 128.

Fiume: Che scende chiaro giù di pietra. in pietra. ec. VI. 8.

Fixit leges pretio, atque refixit: detto di

Flegia. 1. 297.

Focara; è un monte presso la Cattolica, donde traggono venti pericolosi. II. 234.

Foce, per Varco, Passo. II. 127.

Foci: per Punti dell'orizzonte, a quali il sol nasce. V. 14.

Foco. Colorata come foco. IV. 394.

Foco vivo: è la Fiamma. V. 29

Foco, che discorre in ciel sereno; E pare stella, che tramuti loco V. 349. Ma a due segni nom s'accorge non esser così, ivi.

Foco reloce; è il Lampo. V. 425.

Foza ardita del montar; è Lo sforzo dell'andar sù per l'era. 111 286, e seg.

Foga. Per la lunga foga Lo sol talvolta, ec.

Versi spiegati. V. 273.

Foglie, che cadono l'una appo l'altra. l. 94. Dante supera Virgilio in questa pittura, ivi, e seg.

Foolie, che piegano all'occaso spirando il

vento da mattina, I 293.

Foglio. A foglio a foglio. velenosa metafora. Vedi. V. 296.

Foglie lievi, che aveano scritta la sentenza di

Sibilla VI. 314.

Fogliette pur mò nate. III. 186. Folco; che era nominato Folchetto. V. 202. Folgore, imitato nel suono de' versi, III. 323. Folgore di cirlo, descritta IV. 336.

Folgoreggiando; è Cadendo come folgore.

111. 277

Fondamento che natura pone; è la Indole, o attitudine di ciascuno. V. 186.

Fondere il duolo per gli occhi., IV. 95.

Fondere. Si che par fuoco fonder la candela. 1V. 339, e seg.

Fondo dell'universo, luogo de traditori. II, 316.

Fondo. Og il aspetto Creato è vinto pria che vada al fondo: ci se Non può arrivare al fondo. V. 250

Fondo del mare; si vede dalla proda, non in

pelago, o nell'alto. V. 455.

Fondo. Toccar lo fondo Della mia grazia e del mio paradiso; cioè Godere tutto intero. ec. V. 352.

Fontana, che si parte in due rivi. IV. 404. Fontana di acqua, che sale a vita eterna. IV. 407, e seg

Fora: per Saria stato. V. 379.

le Fora: cioè Le ferite. IV. 138

Forare l'aer grossa e scura coll'occhio. Il 297. Forbre la bocca a'capelli; atto del Conte U-golino sopra la testa del Ruggeri. Il. 343.

Forcatella di spine 111. 91.

Force. Il tempo va d'intorno con le force: taghando. V. 370.

Forli: suo stato al tempo di Dante. II. 209. Forma d'ossa e di polpe: è Persona d'uom vivo. III. 212.

Forma, spesso fallisce all'intenzione dell'arts-fice: V. 27.

Forma pura, Materia pura, e Materia unita

n forma. VI. 215.

Formale; a modo di sust. V. 73.

Formati del suo ordine: cioè, Che ricevon la forma dall' ordinamento di Dio. V. 70.

Formativa virtà, che raggia intorno all'anima separata dal corpo. IV. 220.

Forme ... pronte a cambiar lor materie: come sia da intendere. II. 167.

Formiche, da Omero paragonate ad esercito. V1. 32, e seg.

Formiche, che in loro schiere s'affrontano, o s'ammusano. IV. 243.

Fornito; vale Uomo provveduto, apparecchiato.

II. 236. Il fornito Sempre con danno l'attender sofferse.

Foro d'un sasso, di là dal centro, pel quale uscì Dante. II. 400, e seg.

Foro. L' uno e l' altro foro; son le due ragioni, canonica e civile. V. 240.

Foro divino, è la Corte di Roma. VI. 261. Forese, riconosciuto da Dante fra'Golosi, che si purgano. IV. 174.

Forte fuit juxta tumulus, ec. I. 360. di Virgilio.

Forte, sust. per Periculo. 1. 471.

FR

Fracastoro, gran lume di Verona. I. 19. Fiammeggiarsi, è Gittar luce una cosa ad al-

tra; e Risplendere d'accordo. V. 275. Francesca d'Arimini, lodata da tutti. I. 124.

Francesca d'Arimini, parla a Dante; e comincia col numero de più. I. 131.

Francesca d'Arimini. I. 144, 145, e seg.

Francese lingua accarezzata da' auoi. Lingua Italiana tanto migliore, e noi la curiam peco. II. 260, e seg. È imparata la Francese da molti, perchè più facile. ivi. 261.

Franco Bolognese. III. 262.

Frange: cioè Si frange. IV. 357.

Frange sua rattezza: vale, Allenta la ripidezza della costa parla di un monte. V. 252.

Frangere duro giudizio: è spiegato 1. 69. Frangersi, per Afficevolirsi, Ammollirsi. 11. 247.

Frasca, per Pianta, IV. 380.

Frati minor vanno per via. II. 110.

Fredda, sust. per Infreddatura VI. 79.

Freddo animale: non lo scorpione celeste, ma dee essere i pesci. 111. 205.

Freddo dell'ora della mattina. IV. 66, e seg.

Fregar i piedi per l'inferno. I. 440.

Fregiar la memoria. 1. 193.

Fremitus, si dice: non Tremitus. III. 234.

Freno dell'arte. spiegato. IV. 406.

Frequente V L è Popolato VI. 265, e seg. Fresco, è il Recens: per Cosa testè nata: o

farta III. 57.

Frescura de colfi del Casentino, e ruscelletti.

И 276.

Fretta dell'animo, mostrata nel viso. II. 121. Fretta, contraria all'onestà e dignità. III. 63. Fretta Dove il sol mostra men fretta: è nel

meridiano. VI. 58.

Frigidus horror Membra quatit, ec. di Viz-

gilio. 1. 367.

Frigore primo di Virgilio, vantaggia Dante nella descrizione delle foglie che cadono. I. 95.

Frine, assoluta in giudizio, per sola la sua bellezza. VI. 243.

Frisoni; urmini assai alti. II. 300.

Frondo mia: vale Discendente. V. 358.

Fronde. io ti mostrava Di mio amor, più oltre che le fronde; cioè, più che un cenno. V. 179.

Fronte c'ha il pel così nero. I. 356.

Frugare. Ove ragion ne fruga: spiegato. III.62.

Frui: per Godimento. V. 445.

delle Frutte del mal orto; titolo di Frate Al-

berigo. II. 375.

Frutti diversi del legno medes. : e perchè. V 307. Frutto Raccolto del girar di queste sfere, spiegato. VI. 60. ..

Fu, e non d: parlar misterioso, IV. 395, e seg. Fujas è Ladra, fura. Vedi il luogo. V. 198, e seg.

Fulgurati di sù di raggi ardenti. VI 69. Fumor, che fa la mon bagnata, nel verno. 1, 200,

Fummore. La mente che qui luce in terra

fumma. spiegato. VI. 38.

Fumo, che adopera una mirabile trasformaziozione, fra nomo e serpente. II. 165. e seg.

Fumo, che produce la trasformazion vicendevole, harattandos: le forme d'uno in altro. M. 170.

Fumo d'incenso, scalpito in marmo; e parea

vero fumo. III. 237.

Fumo, dentro il quale Dante parla alle anime, senza vederle, IV. 14.

Fune. Far una cosa senza duol di fune; cioè, senza inviti, conforti, spinte. II. 286.

Euochi. Perche de' funchi , and io... son li

som uj, spiegato. VI. 12.

Fnoco che Dante dec passare: suo spavento. conforti di Virgilio; sua resistenza, da ultiriao cede, e passa. IV. 257. Fuoco. Sfera del fuoco, alla qual Dante fu levato. V. 21.

Fuoco: perchè talora cada dall'alto, contro sua natura. V 28

Fuoco. L'Isola del fuoco: ciac la Sicilia. V.

Fuori, in vece di Fiori. I. 223, e seg. di Fuori. Sette liste, l'una sopra l'altra, la prima e la settima sono quelle, di fuori: le altre, di entro. IV. 317, e seg.

era Fuori delle mente de tutti : cioè Nessun si ricordava, che ve fosse. V. 48

Furarsi ad uno, o Involarsi: vale Nascondersi. V. 199.

Furie infernali dipinte. I. 218, e seg.
Furie col gorgone, figura morale. I. 222.
Furo, chiama il fuoco, che ruba un peccatore e'l nascon le. II. 221.

GA Gabriele, che annunzia Maria V. Dipinto. III. 233.

Gabriele, che canta e guarda Maria in cielo. VI. 301

Gaggi, è Premj V 135.

Gaja. Turbo gaja, è Schiera di Beati. V. 355

Galassia, è la Via lattea, fra' due poli del cielo. V 330.

Gallare in alto, è Insuperbire. III. 248., Galeotto, per Mezzano d'amore. I. 146.

Galluzzo e Trespiano: terre sulle porte di di Firenze. N. 379.

Gambe d'uomosche si fanno coda di serpente II. 163.

Gambe di Lucifero, che Dante (passato il centro) gli vide tener in alto. Il. 402.

Gambe. Quando le gambe mi furon sì toke.
[V. 9.

Gargarizzare. I. 186.

Garofano, cominciato usare nelle vivande da certo Niccolò. II. 264.

Gazze, sono le Piche, tramutate dalle Muse. III. 4.

GE

Gelboë; monte, dove Saul mort III. 280. V. Rugiada.

Gelsa. Piramo alla gelsa spiegato IV. 400. Gemelli, costellazione, sotto cui nacque Dante. VI. 52.

Gemelli (Esaŭ e Giacobbe). Che nella madre ebber l'ira commota. spiegato. VI. 295.

Gemina: V. L. detto di donna complessa e quadrata; come due donne II 59, e seg. Gemina, per Stella, e Santo, V. 350.

Gemuit sub pondere cymba, ec. 1. 192.

Gene. V. L. Guance. VI. 272, e seg.

Generazione, e le cose a questa appartenenti, dilettano sopra le altre cose naturali I. 169, e seg. Generazion dell'uomo descritta. IV 214, e seg. Genibus provolvi; Genua prensare: atto del minore, che prega il maggiore III. 152.

Gennajo. Ma prima che Gennajo tutto sverni, ec. spiegato. V1. 178.

Gente per Moltitudine. 1. 389.

Gente. Di piocola gente; vale, Di bassa mano; detto di famiglia. V. 388

Gentili, che non adorar debitamente Dio. I. 109. tuci Gentili; Uomini di tua gente, o famiglia. III. 144.

Gentili senza f. de, condanneranno i Cristiani. V. 459, e seg.

Gentucca: Giovane Pugliese amata da Dante,

IV. 192.

Geomanti. Maghi, che fanno loro arte per via della terra, nell'ora della mattina. IV. 67.

Geometra, che indarno si studia di misurar

il ecrchio. VI. 331.

Gerarchie degli Angeli, compartite da Dionigio, secondo la rivelazione di S. Paolo, che le ayea in cielo vedute. VI. 206.

il Gerbino, che conforta i suoi a combattere.

V. 224,

Geri del Bello. II. 248.

Gerione: drago dipinto. I. 456, e seg. porta Dante nel fondo del pozzo. I. 465, e seg. Germogliare, per Spuntare, figurato, Seguire VI. 204.

Gerundio, usato nella mostra lingua in senso diverso da quel che pare. III. 213, e seg. Gestare dicono le stampe. Constare è il vero IV. 216.

## GH

Gherardo II. Abate di S. Zeno, a Verone, IV. 64.

Ghiaccio del luogo de traditori. II. 318. Sua

grossezza, ivi.

Ghianda. Dal nascer della quercia, al far la ghianda. VI, 49.

Ghiande del primo tempo. I. 307.

Ghiande saporite agh astinenti. IV. 157.
Ghino di Tacco, ladron famoso. III. 134.
Ghiclande di compiteene sore metafora V. 22.

Ghirlande di sempiterne rose metafora. V. 274.

Giace la ripa; cioè, È men erta, Il. 30,

Giacere del colpo dell'invidia, spiegato, I. 374.

Giocere, per Poro pend re. II. 114.

Giacere, detto di monte declivo. III. 78.

Giacomo del Cassero, annegato e travolto dall'Archiano, III. 118, e seg.

S. Giacomo Apostolo, VI. 112.

Giardino vagamente descritto. IV. 159.

Giallo della resa semputerna: è il Mezzo. VI. 258.

Gielo. Grace alla terra, per lo mortal gielo: il gigante Briarco morto. Ill. 277.

Giel del cuore, che si sfoga in sospiri e la-

grime. IV. 341.

Giga ed arpa in tempra, ec. V. 342.

Gigante, che s'a di costa alla puttana misteriosa. IV. 390, e seg.

Giganti, che a Dante parevano torri in di-

stanza. H. 296, e seg.

Giganti la natura non produce più: e fa bene. Vedi il perchè II, 299. Non è ugual la ragione degli elesanti. ivi.

Giganti falminati, e giacenti morti, III. 277,

e seg.

Gigli gialli: arme di Carlo 11.di Puglia. V 133.

Giglio (arme di Firenze), Non era ad asta mai posto a ritroso, spiegato. V. 393.

Ginecra parve quella, che tossio Al primo fallo serito di Ginevra, spiegato, V. 371.

Ginocelua. Si vedo giugner le ginocelia al petto. III. 250.

Giocondo a udire e a veder: cioè, Con voce

e vista soave e lieta, V. 352.

Gioja, per Giojello Che questa gioja preziosa ingemmi. V. 358.

Giojarsi di checchessia. V. 175.

Gioje, che non si possoa trur del regno. V. 236.

Giordan volto retrorso, ec. spiegato. VI. 50. Giostre. Voltando, sentirei le giostre grame. spiegato. IV. 144, e seg.

Giotto, pittore di più fama che Cimabue.

III 263

Gracane Re, è da dire; e non Giovanni. II. 2/3, e seg.

S. Giovanni Evangelista, che veniva dormendo.

IV. 323.

S. Giovanni l'Evangelista. VI. 123, e seg.

S. Giovanni ha le aureole di Vergine, Martire e Dottore VI. 129.

S. Giovanni Evangelista, circoscritto. VI. 363, e seg.

Giovare. E di voler le giova; cioè, E questo

col ere le è grato. IV. 123.

Giovare. Or perché sappi, che di te mi giova: vale, Che il praceru m'è curo. V. 166, e seg.

Giovare, come a cui di ben far giova: cicè, Come fa coluì, che dilettasi di ben fare. V.

Giove: nome dato a Gesh Criste. III. 145.
Giovi netto detto dell' Anno: per l' Entrare di

Primavera, II. 129.

Gira il monte in infamia ; ciòè Polinnestor è infamato pel monte attorno, IV. 107.

Girar. Girando sè sopra sua unitate. è spie-

gato. V. 44.

Giri tre, di tre colori, e d'una contenenza,

veduti da Dante. VI. 326.

Giro la letizia, éc. vale, Giro attorno al ventre di Maria, che rallegro il citlo. VI. 72.

Giro infiammato, è il Caldo girar che facea-

no tre Sant. VI. 128.

Gismonda, che sa venire Guiscardo segretamente nella sua camera. V. 48, e seg.

Cismonda, si scusa del suo fallo al padre Tan-

credi V. 225.

Gittar d'una cosa; dipinto. I. 453, e seg. Gittar leppo; per Esalar quel malo odore. II. 282.

Cittar via una cosa; è Venderla per pochis-

simo. V. 400.

Già. Che par giù cotanto; cioè, Che par tanto bassa. V. 70,

Giuda, in bocca al diavolo. II. 396.

Giudizio, per Vendetta. III. 143, e seg.

Ciuditta, e sua bellezza; descritta coi concetto medesimo, che fu Elena da Omero. III. 125. Giudizi delle cose, debbono essere ben maturati.

V. 312, e seg.

Gindizio di Minos. I. 112.

Giudizio (Giustizia) eterno, non penetrato da mortali. V. 459.

Giuggia: è Giudica. IV. 98.

Giugnere, attivo; per Accosture. II. 31.

Giunsi l'aspetto mio col valore infinito, spiegato. V1. 316.

Giunture di quadranti in tondo; fanno una

croce. V. 33o.

Guoco, per Piacere, Tripudio di paradiso. VI. 24.

Giuramento: è Affermar che fa credere altrui.

IV. 251.

Giurisdizione de' diavoli, è ristretta e misurata da Dio. IL 116, e seg.

Giustiniano, che riformò il codice delle leggi.

y. 123,

Giustizia divina che pare ingiusta, è argomento di fede. V. 85, e 86.

Giustizia. Che la viva giustizia che mi spira, ec. terzina spiegata. V. 128.

Giastizia, per Diretto, Ragione. V. 368.

Giustizia di Dia, salvata nella predestinazione. V. 449.

Giustizia eterna di Dio, non può essere conosciuta a fondo. V. 455.

Giustizia, eterno piacere di Dio. VI. 19.

Glauco: per mangiar di certa erba, diventò Dio marino. V. 19.

Gli, per Li. III. 191.

Gli é, per Li é. III. 293...

Gli. Perchè onore e fama GLI Succeda. spie-

Ghi per Vi. Perchè gli entre. spiegato. VI. 73. Glò, glò. 1. 186.

Gloria acquistata da primi poeti, imitando la natura. II. 169.

Gloria in excelsis Deo; cantasi in Purgatorio, quando un'anima pargata ne esce. IV. 110, e seg.

Gloria del Creatore risplende, ove più ove meno, nel mondo. V. 9. Nel cielo più che altrove, ivi.

Gloria delle anime di vario grado. V. 82. Gloria di Dio, dee essere il fine delle nostre preghiere. V. 335.

Godenti Frati. II. 123.

Godimento intero della bellezza di Beatrice, è riservato a solo Dio: VI. 240.

Gola. Esempi de'danni della gola. IV. 177, e seg.

Gola. Aver gola d'una cosa. V. 241.
Golosi, purgati con la vista et odore d'an albero carico di fratte vietate. IV. 156.
Gondoletta Veneziana descritta. III. 40.
Gonfiar, che fa il cuore per l'ira. I. 164.
di Gonna in gonna: parla delle tonache della l'occlio. VI. 138.
Gorgheggiar delle allodole. VI. 18, a seg.
Gorgogliar un inno. I. 185.
Gorgone, che fa altrui di smalto: I. 219, e seg.

Gorgone; che la altrui di smalto: I. 219, è seg. Gote lanose fur quete, detto di Caronte; cioè Non parlo più, I. 9a.

Governare, per Conciare, Maltrattare. IV.

GR

Grada, è Graticola, V. 83:

Gradini tre della porta del Purgatorio. III.
219, e seg. Loro significazione. ivi , 220.
Grado differente di gloria delle atime. V. 82.
Grado. Di tutto loro. grado son li sommi.
spiegato. VI. 12, e seg.

Gramigna Verga gentil dipicciola gramigna. III. 324.

Gramigna, vien da terra grassa, in peco d'ora. IV. 389.

Grammatica, non ha sempre luogo nel bel parlare. I. 177, e seg.

Grande, che non cura l'incendio che piove. è Capaneo, I. 392, e seg.

Grandezza di concetti e d' imagini di Dante.

I. 172, e seg. e 318, e seg. Grandi viziosi rimproverati, fanno prova di grande anima nello Scrittore. V. 421. Grandine, come dipinta da Dante. V. 163,

ு சூஜ.

Grano; fattone pane, place più a lungo che'l zucchero. 1. 274, e seg.

Grasso Si fanno grassi; cioè Guadagnano.

V. 387.

Grattare. Far grattar il ventre al fondo sodo; è Strascinare per terra. Il. 270, e seg. Grattarsi forte, dipinto. Il. 256, e seg.

Grave; per Gravida. ♥. 374.

Gravi: per Riguardati, Considerati. V. 103. Gravi; per Dolorose, Increscevoli. V. 396. Gravità di persone autorevoli, dipiata. I. 118,

e seg.

Gravità di nomo di senno, dipinta. III. 138, e seg.

Grazia, ha la sorgente impenetrahile. VI. 24. Grazia. S' io posso prender tanta grazia, ec. cioè; Ottenere, Impetrare favore. VI. 47.

Grazia. Il ricever la grazia è meritoro, spiegato, VI, 220.

Grazia, donata da Dio a'bambini diversamente.

VI. 293.

Graziano, che compilò il Decreto. V. 240. Grazie riporterò di te a lei, vale. Ricorderò a lei con gratitudine il tuo benefizio. III.

19, e seg:

Grazie, sono a noi impetrate da Maria. VI. 307', e seg.

Greci poeti, fureno tutti semplicità di schiet-

ta bellezza. I. 277.

Grecisti, che sono lontani scrivendo dalla semplicità Greca. I. 277.

Greco da Troja, spiegato, II. 282. Greco: se Dante lo sapesse. III. 248.

Greco. Per cedere al Pastor, si fece Greco. spiegato. VI. 16.

S. Gregorio Papa, in cielo rise del suo errore, in compartire i Cori angelici altramenti da Dionigio. V. 206.

Grembo. Far grembo. III. 158, e seg.

Grembo. Dal grembo della sposa sua, la Povertà, volle S Francesco partir morendo. spiegato. V 262, e seg.

Greppo, è il Cigliare della fossa. II. 281.

Grere tuono; spiegato I. 104.

Grida. Ir preso alle grida; è Lasciarsi inzam-

pognare. VI. 153.

Grido. Di grido in grido: è Passando la fama da uno in altro. IV. 252.

in Grido: è A voce del popolo. V. 410.

Grido di alto suono, fatto da'Santi intorno a S. Pier Damiano. VI. 41.

Grifagni occhi, di Cesare. I. 119.

Grifon. Beato se', Grifon, che non iscindi, ec. 1V. 38o. Terzina spiegata.

Grifone descritto, figura di Cristo, IV, 319, e seg.

Gromma; è del vino buono; e muffa del rio. V. 201.

Grommate di muffa. II. 21.

Gronda delle palpebres spiegato. VI. 252.
Groppo di sè e d'un cespuglio. I. 382, e seg.
Grossa ctà, cioè Tempo di ignoranza. III. 263.
Grotte, per Volte, Cantine. IV. 148.
Gru, che fanno di sè lunga riga. I. 129.
Gru, dipinti nel vario loro volare. IV. 196.
Grù, mossi in contrarie parti. IV. 244.

Grugnire del porco dispiace: e piace immitato da un uomo. I. 265, e seg.

Gruguito del porco immitata dilettà, e perchè? I. 266.

Guado. Non gli è guado. vale, Non c'è guado. III. 191.

Guado, sappi Tener lo guados metaforicamente, è Condurti per questo marc. V. 44.

Guado: metaforicamente, per Passo, Mezzo. V. 151.

Guai a voi, anime prace, ec. Grido di Caronte. I. 91.

Guai, è Guaio, e Guarre. I. 105.

Guance dell'aurora, bianche, vermiglie e rance. III. 33.

Guance, per Bocche. VI. 226.

Guancia, dalla qual sossia un tal vento. VI. 195. Guardai Nel viso a' miei figluo', senza far

motto. II. 347.

Guardar I un Valtro, come al ver si guata.
I. 440.

Guardarsi l'un l'altro, che fanno gli amanti.
1. 145.

Guardarsi addietro, punito. III. 224.

Guaschi. Stirpe di Papa Clemente V. VI. 164.

il Guasoo (Papa Clemente V.) V. 414.

Guatar, e Guardar, se sia un medesimo. I. 38. Guelfi, cacciati due volte da Farmata, torna-rono: ma i Ginbellini non appresero ben quell'arte. I. 241.

Guelfi e Ghibellini, originati dal detto del Mosca; Cosa futta capo ha. II. 238.

Guerci della mente, figurato. I. 175.

Guercio descritto. II. 234.

Guerra, che il Papa avea contro i Cristiani. II. 215.

Guerra in guerra Del padre corse: cicè, S. Francesco sostenne la guerra fattagh dal padre.

V. 253, e seg.

Guerra. Far guerra, per Dare pena, travaglio. IV. 114.

HA

Halo; per Alone, Cerchio luminoso intorno al sole, o alla luna. VI. 186.

Ha tolto loro (lo mondo pulcro), E posti a questa zuffa. per grammatica dovez dire,

E gli ha posti, ec. I. 177.

Guida, che prese Dante in quel suo viaggio, non par che dovesse esser Virgilio. Si risponde. I. 52.

Guidi due , l' un più famoso dell' altro nella

lingua. III. 263, e seg.

Guido Cavalcanti, figlinolo di Cavalcante. L.

243.

Guinicelli (Guido), e Guido Cavalcanti da Dante vinti nella lingua, III. 263, e seg. Guizzare, attivamente; per Brandire, Vibrare.

II. 29.

Guizzar che fa il sonno, svegliandosi altri pua che muoja tutto. IV. 37.

Guizzi di lume, che seguivano ne' Santi, al

nominarli. V. 425.

Guizzo, che fa la lingua nello scolpir la parola. II. 204.

Guizzo della corda. VI. 27.

Gurge. V. L. VI. 250.

HO

Horrere, V. L. come usato. III. 240. Horridum, è il Rigido e feroce. I. 315, e seg. Horrificans; è l'Incresponsi dell'onde. III. 27, e seg.

Į

I, lettera che più di tutte presto si scrive.

II. 147.

1. Segnuta con un I la sua bontate; cioè con la nota di Uno; perchè poca. V. 462.

Icaro, che cade dall'alto. I. 474. Icaro senti le reni spennar, ec. Perchè Dante toccò questo solo punto? I. 475,

Idea partorita da Dio, è il Verbo. V. 305. Ideal segno: è Suggello dell' Idea creatrice, il Verbo. V. 306.

Idolo, è l' Idea rappresentata nella mente. IV. 370.

Idropico dipinto. II. 273, e seg.

lefte, ¥, 102.

Ifigenia sagrificata. V. 102, e seg..

Ignoranza della lingua rende talora oscure le cose. III. 155, e seg.

Ignoranza di alcune cose voleva Bio da Eva, e vuole da noi, per far luogo alla fede. 1V. 3o7.

Igualmente dier volta ( le due rive d'un ruscello): cioè. Andando parallele. IV. 305. H,

Il di sù tien di sotto, II. 32. -

Ilion distructo. III. 282.

Illaudatum, significa pessimo. I. 81.

Illandatus, come dica, Uomo scelleratissimo. I. 81.

Illustrami di te. V. 433.

Imbestiate schegge; sono il Torello di Passie.

IV. 249. Imbiancare, per Impallidire, detto della Vigna. V. 292.

Imbiancarsi è, Essere illuminato. V. 150. Imbiancarsi, per Diventar chiaro e lucido, figuratamente. V. 185.

Imboccare la sentenza. I. 179.

Imborgarsi, è Essere compartito in borghi. V. 180.

Imbrunare, de to dell'uva che scura; cioè saracina, cominciando maturare III. 91.

Imitazione, oggetto della poesia. I. 363, e seg.

Imitazione, perchè diletti. I. 262.

Imitazione poetica, che con parole sa vedere

ed udire le cose. III. 237.

Imitazione degli autori, vuole grande avvedimento: perchè non ogni cosa è bella in ogni scrittore. II. 230.

· Immaginata, per Figurata, scolpita. III. 235.

Immaginazione fa il caso. II. 113.

Immaginazione di Dante feconda.II.250, e seg. Immaginazione fa sentir le cose, come presenti. III. 213.

Immaginazion forte, non lascia por mente nè vedere altro. IV. 33.

Immagine. Render immagine, è Somigliare. III. 226

Immagini deboli e svanite, che rende l'acqua nitida e tranquilla a chi si specchia. I. 300.

Immediate operar di Dio; fa le cose perfecte.

V. 307, e 309.

Immegliarsi, è Divenir migliore. VI. 252.

Immiarsi, è Entrare in me. V. 200.

Immiliarsi, è Crescere mille tanti. VI. 197, e seg.

Imo sust. Clivo in acqua di suo imo; cioè al suo piede. VI. 255.

Impallidire di Beatrice, I. 310.

Impari, vale Senza pari. V. 312.

Impelar le guance : è Metter le caluggini. IV. 185.

Imperadori Romani, che tribolaron la Chiesa. IV. 386.

Imperare, diverso da Reggere. I. 48, e seg. Impetro, per Ricevo. II. 113.

Impietrare: è Diventar pietra. II. 347.

Impinguarsi. 'U ben s' impingua, ec. Verso spiegato. V. 250.

Impolursi, è Mettersi su' poli, Aver Poli.

Imporre il tempo, cioè Assegnare. IV. 168. Imposta nel marino; è Scolpita nel marmo, III. 236.

Impregnare il cuore: effetto del dolore. II. 371.

Impregnata dall'erbe e dai fiori; è, Piena dell' essenze di quegli odori. IV. 207.

Imprentarsi: è Ricever forma. V. 202.

Imprentarsi è Improntarsi, Pigliar forma, VI.

Impresso fue... da questa stella forte. V. 414. Imprunare, è Turar di pruni. III. 91.

Impugnan dentro a me novella fede, Di cosa, ec. Combattono una mia credenza, ec. IV. 288.

m'Impulse. V. L. VI. 171.

In. Come fa donna, ch'in partorir sia. IV.96.

IN. Ricordati della fatica che io ebbi, e in te durai, portandoti. V. 468.

Incappellare; è Inghirlandare. VI. 296.

Incarnazione del Verbo colla natura umana, rassembrato dall'entrar di Dante nella luna. V. 37, e seg.

Incarnazione della seconda Persona divina, adombrata a Dante. VI. 329.

Incendio, per lo Sfavillare. VI. 197.

Incensi, che fumavano scolpiti in marmo; e parea vero fumo. III. 237.

Incertam excussit cervice securim. 1. 346.

Incielare, 'è Porre in cielo. V. 75.

Incinquarsi il centesimo anno, è Farsi cinquecentesimo. V. 194.

In compagnia di, ec. I. 182, e seg. spiegato

con simili modi.

Incomprensibilità di Dio, provata. V. 454, e seg.

Incontra; per Ascade. II. 92.

Incoraggiamento di Virgilio a Dante, che teme, entrar per la porta d'inferno. I. 74.

Incoronarsi; per Essere girato intorno. VI. 72.

In corpo, In anima. II. 379:

Incredibil fatto, II. 239.

Increspamento del mare; di Catulio. I. 285. Incrociechiarsi d' un ponte con un argine.

Incubo: è Peso, che altri sente dormendo. III. 257.

Incuorare, è Mettere in cuore. III. 268. Incude. Non scaldo ferro mai, ne batte incude.

VI. 97. Indarno stare; è Non far profitto. V. 261. Indarno. Vie più che indarno: vale, con danno. V. 313. Indegna, per Indegnata. I. 82.

Indistinto, sustantivo: quasi Mescolanza. 111.

Indovarsi d'una cosa ad un'altra; è Aggiustara si: da Dove. VI. 332.

Indovini, che vanno a ritroso. I. 294.

Indracarsi: è Pigliar ferocia di drago. V. 337, e seg.

Idugiare, attivo. III. 109.

Indulgo a me medesma La cagion di mia sorte. è Perdono, ec. V. 193.

m'Indulse. La virtù che lo sguardom'indulse. VI. 171.

In exitu Israel de , ec. III. 41.

Infamia di Creti. il Minotauro. I. 346.

Infante: è meglio detto Fante. VI. 324. Dante disse di voler parlare, sebben ismozzicato: e però infante non avea luogo quì.

Inferma, che muta luogo e lato. III. 150.

Inferno, è scelto dal peccatore morendo, come a luogo a sè debito. I. 100, e seg.

Infino a corteato il sole, properetà di lingua. III. 157.

Infin le piante; per Infin alle piante. IV,

Infinito mare; cioè tempestosissimo. V. 402.

Infiorarsi; per Abbellirsi. V. 319.

Infiorarsi. giardino Che sotto i raggi di Cristo s'infiora. VI. 68.

Infiorarsi: detto delle api sparse su'fiori. VI.

Infistoliti ed ampostemati. VI. 231.

Inforcare; per Chiuder colle braccia. II. 96, Inforcar gli arcioni; è Cavalcare. III. 143. Inforsarsi, è Lasciar in forse, o dubbio. VI. 95. Infuturarsi la vita: vale, Essere riservato a vivere. V. 416.

Ingegno umano, o di Dante, da esso invocato.

I. 5o.

Ingegno di Dante. I. 140, e seg.

Logegno di Dante, non allassato al fine dell'Inferno, ma risentito e vigoroso. II. 380.

Ingegno di Dante, che al fine dell'opera è più vivace. VI. 233, e seg.

Ingegno diverso negli uomini: e perchè. V.

307.

Ingentilito, vale Nobilitato, Onorato. IV. 350. Inghirlanda la terra: è l'Oceano. V. 200. Ingigliarsi, è Prender forma di giglio. V. 441. Ingordo di riguardar. II. 22.

Ingozzar del fango. I. 187.

Ingradursi, vale Salire per gradi, VI. 223. Ingredi lat. è lo Entrar, Andare. III. 81. Inhians in-te. IV. 370.

Inhibere: verbo di naviganti. Cicerone il credette valere Remos suspendere, e fallò. VI.

128, e seg.

.Inizia i vostri movimenti. IV. 17.

Iniziarsi, detto di un moto: vale Prende il movimento. V. 442.

Inizio. Dar inizio a parlare: cioè Dar la presa, la cagione. IV. 240.

Inlearsi; è Entrare in lei. VI. 53.

Inlibrare : è Tenere in bilancia. VI. 208.

In l'ora che si fiacca, vale Quando si fiacca. II. 140.

In l'ora, che; è Allora quando. III. 166. Inlujarsi: è Farsi lui. V. 198.

In meno : per In minor tempo. III. 115.

Innocenti : sono esauditi da Dio. III. 194 , e seg.

In quella: per In quel mezzo tempo. I. 191. Insalarsi l'acqua del Tevere: è, sboccar in mare. III. 50.

Insaporarsi il lavoro delle opi: è Diventar mele. V1. 263.

Insegna, per Iscorta; quasi Insegnamento. IV. 154.

Insemprarsi, è Farsi od Essere eterno. V. 248. Inservire temporibus, lat. 11. 90.

Inservire temporibus, detto Italianamente. II.

Insollare, vedi uso, III. 112.

In sommo della bocca, III. 148.

Instar in ipso est. II. 19.

Instintò, che tutte le cose hanno a Dio, diversamente, secondo propria natura. V. 25.

In su. Tornate già in su l'usato pianto. IV. 111, e seg.

In su le tue accuse : val Sopra il fondamento delle, ec. II. 231.

In su lo scoperto : vale , Nella parte che rimanea scoperta. Il. 3o5.

Insurgo. Ma non a tanto insurgo: cioè, Ma non oso dir tanto. IV. 250.

Insusarsı; è Levarsi in suso. V. 396.

In te Domine speravi, ec. Versi cantati dagli Angeli per consolar Dante. IV. 339.

Intelletto, non ha più caro pascolo che della verità. V. 92.

Intelletto beatificato nella verità. VI. 202.

Intendere, per Dare intenzione, atto. VI. 173, e seg.

Intento, per Voglia. III. 63, e seg.

Intera. Rendere intera la promessa; è Effettuarla. IV. 345.

Intera volontà. V. 88.

Intercisi di voto i semicircoli. VI. 283.

Internarsi, è come Intrearsi; cioè Farsi

trino, o terno. V. 204.

Intero. Venir intero, per Avere effetto. II. 212. Interrompimenti usati da Dante, per arte poetica. I. 242, e seg.

Intonare un'aria, è Metterla in musica:

Modos facere, III. 51.

Intoppo, è Affrontamento di giostra. IV.198. Intra sè, dee dire; e non Entrasi. VI. 292. Intrare innanzi, è Andare avanti. III. 81. Usasi anche; per Vantaggiare alcuno. III. 82.

Intrearsi, & Esser terzo. V. 3o5.

Intreccio di varj casi, orditi da Dante. L. 244, e 246, e seg.

Introcque. Inter hoc. II. 61.

Intuarsi ; è Entrare in te. V. 200. Inurbarsi , è Venire a città. IV. 247.

Inveggiar cotante Paladino, ec. verso spie-

gato. V. 298.

Inventrarsi, vale Esser nel ventre. VI. 35. Inverarsi d'una cosa, spiegato. VI. 189.

Invettiva di una madre, contro il genero, in difesa della figliuola. II. 286, e seg. Invettive contro un Papa. I. 309, e seg. Inviar l'occhio nel luine, ec. VI. 311.

Invidia nel Purgatorio sferzata, con invik

ad amore, III. 294.

Invidia, non fu il maggior peccato di Dante. III. 310.

Invidia schiude i consorti del medesimo bene.

III 337.

Invidia è propria di Bene piccolo e imperfetto, non di Dio. V. 177.

Invidiare ad alcuno; è Togliere qualche

cosa. II. 182.

Invidiare, da Invideo: è spiegato. III. 301.
Invidiosi veri; cioè Verità odiose. V. 244.
Invito. parlando Alla mensa d'amor cortesi inviti. III. 294.

Invito. Si stette senza invito; cioè Senza

essere cerca per isposa. V. 254.

Invoglia è la Coperta. VI. 142. Movendosi, mostra la voglia dell' animal coverto che broglia, ivi.

Invogliare amore, per Metter in voglia ec.

III. 324, e seg.

Invola un peccatore; detto di fiamma, che lo nasconde (come i ladri le cose rubate). Il. 187.

s' Inzaffira il ciel più chiaro VI. 72.

## IO

Io. Voi mi levate sì, ch'io son più ch'io. V. 372.

Io e Mio; che vaglione, Noi, e Nostro. V.

446.

Io avea già'l mio viso nel suo fitto. spiegato. I. 240.

Iocasta, le crude armi Della doppia tristizia

di Iocasta. spiegato IV. 147.

Io con tremanti, et con voci alte e crude. numero diverso, eguale al concetto. II. 187.

Io fui: modo di chi conta sue avventure I. 451, e seg.

## ΙP

Iperboli, usate negli affetti assai caldi. IV. 130.

Ipocriti dipinti II. 116, e seg. Ippolito si parti d'Atene. V. 409.

Ira La gonfiar il cuore. I. 164.

Ira di donna, che parla contro il suo genero. II. 286, e seg.

Ira della donna. III. 238, e seg.

Ira purgata nel Purgatorio. III. 342.

Ira di Dio, raddolcita dalla certezza della ven-

detta preordinata. IV. 104, e seg.

Iri da iri, reflesso, ec. Son le tre Persone divine, I' una dall' altra. VI. 326.

Iride, detta Ancella di Giunone. V. 273. Ci assicura dal secondo diluvio. ivi. 274.

Ironia contro Firenze. III. 147. Irretito, cioè Accalappiato. V. 23.

Issa, è Ora. II. 205. Istoriade, figlia di Teresia IV. 152, e seg.

Italia, rimproverata da Dante delle sue scisme. III. 140.

Italiani poco curanti della propria lingua, e vaghi della Franzese. II. 259, e seg. IU

Iuno. Il messo di Iuno: cioè l'Iride. VI. 187. In: adoperate, per In quel termine. IV. 366.

La, per Qua III. 47, e seg.

Labbia, è Aspetto II. 42.

Labbra aperte, dipinte. II. 274.

Labbra. dicesi uno delle labbra. II. 274.

Lacca rotta, paragonata ad una ruina di qua da Trento, I. 335.

Lachest che dà le fila. così è corretto da' MSS. IV. 117.

Lacuna infima dell' universo, spiegata, VI.

308, e seg.

I detus e Lieto, vale Beato e Beatificante IV. 18, e seg.

Laggiù, per Costaggiù H. 206, e seg.

Laggiù usato a modo di sustantivo; come dicesse, Il luogo che è laggiu III. 216.

Lago di Garda coperto di nebbia, sonante le campane alla riva, si dà segno a'naviganti, per dove debbano tenere. IV. 263,

Lago di fuoco. V. 21.

Lagrimando. A colui, che sè ne presti. III. 306, e seg.

Lagrimata; per Dimandata con lagrime. III. 233 Lagrime ghiacciate, che serrano insieme due traditori alle labbra. II. 322.

Lagrime, dipiute per circumlocuzione. III.

342, e seg.

Lagrime, sono dalla giustizia di Dio poste per condizione, a ricever il perdono. IV. 346, e seg.

Lambere flamma comas. 11. 30.

Lamone e Santerno: due fiumi intorno a Faenza 11. 209.

 $oldsymbol{Lampeggiar}$  d'un riso  ${ t IV.}$  135.

Lampo descritto. VI. 119.

Lampo subito: suo effetto nell'occhio VI. 247. Lancia d'Achille, che feriva e sanava. II. 293.

Lancia con la qual giostrò Giuda, è tradimento. IV. 101.

Lanciare; Ferir di lancia. III. 170.

Lanose gote, di Caronte. I. 90.

La parte dov'è son rende figura: non rendon sicura II. 9. seg.

Lapi e Bindi spiegato. VI. 225.

Lapo Salterello; surfante samoso. V. 367. La qual (porta) senza serrame ancora si trova. spiegato. I. 211.

Largire la venuta al Purg., vale, Concedergliene l'entrata III. 269.

Largir di sè, Far copia di sè III. 300.

Largo. avverbio: vale Sensa rispetto, ne eccezione V. 403.

Larve. E come gente stata sotto large, ec.

VI. 253.

Lasca celeste. cioè il segno de'Pesci. IV. 384. Lasciai la cima Cadere, e stetti come l'uom che teme, 1. 366.

Lasciamo stare: vale, Non dico, Non intendo.

V. 403.

Lasciarsi morire, cadere, aver paura, III. 128. Lasso, detto del sole, che tramontava IV. 265. Lassù. Quell'anima lassà, ec. Perchè dicesse

lassù. II. 395.

Laterano Alle cose mortali ando di sopra VI. 268.

Latina, per Italiana III. 304.

Latino, per Facile, Agevole. voce era dismes-. sa. V. 71.

Latrando lui. ablativo assoluto latrante illo.

H. 333.

Latrure. suo uso. V. 127. Lavinia, che pisgne la madre Amata, morta per ira IV. 37.

Lebbroso impazientissimo, contro chi lo serve V. 166, e seg.

Leccar le specchie di Narcise: Lambir l'acqua. II. 285, e 286.

Leccarsi il naso, che fa il bue. I. 465.

Leccume: metaforicamente per Cosa ghiotta IV. 162.

Lega suggellata del Batista; è i Fiorini Fionentini II, 277. Legamento delle cause ed effetti creati, veduto in Dio da Dante con sommo diletto. VI. 319, e seg.

Legarsi ad uno per fede; è Obbligarsi per

promessa. IV. 15.

Legarsi. Nel qual, siccome vita in voi, si le-

ga. è spiegato. V. 45.

Legge, necessaria all'uomo, per contenerlo nella cerca del suo bene. IV. 20, e seg.

Leggendo, vale Essendo lettore, Professore.

V. 245.

Leggere il nome; cioè Far sapere, Manifestare I. 245.

Leggere per Recitare, Dire. IV. 249.

Leggerezza, che Dante veniva acquistando, al salire del monte IV. 142.

Leggeri al vento. I. 131.

Leggero: per Facile a muoversi II. 279. Leggero: come debba essere inteso. III. 178. Leggiere, è Spedito a camminare. III. 275. Legno che affonda in bocca del porto V. 316. Lembo di sentiero, che muore III. 160, e seg. Le mura mi parea, che ferro fosse 1. 198. Leno. V. L. detto di vento mite. VI. Lentezza di camnunare, descritta. II. 118, e seg. L'entezza virtuosa nel prender le deliberazioni. III. 147, e seg. I Fiorentini in con-

trario ivi.

Leone affamato. I. 43.

Leone, che è nell'arme del Re di Castiglia. V. 28g.

Leppo è il Puzzo dell'unto brugiato. II. 282,

Letame. II 44, e seg.

Letargo Un punto solo m'è maggior letargo, ec. spiegato VI. 321, e seg.

Lete fiume; e sua qualità di far dimenticar i peccati IV. 293, e seg.

Letizia dell'anima, ride negli occhi. V. 46. Letizia di sè fa letizia: cioè Si muta, o torna in letizia. V. 373.

Letizia somma. Tanto lieta Che Die paren

nel suo volto gioire VI. 172.

Letiziare: neutro; per Rallegrarsi, Beatificarsi V. 20.

Letiziar. Per letiziar lassù fulgor s' aequista, St come riso qui. V. 197.

Lettere Virgiliane, in disprezzo di Dante I.

24, e seg.

Lettere formate da Santi, in forma di stelle V.43a.

Letto. Far letto alla guancia colla palma. atto di chi sta pensoso III, 170.

Letto. Far letto di un grado: è coricarsi sur

un grado. IV. 266.

Letto. E non è ancora andato a letto, chi "dee avere la mala notte VI. 80.

Letto, scaldatosi da uno in vecchiezza I. 86.

Letto piano VI. 234.

Letto delle piante; è la strada III 275.

Levar le ciglia: atto di stupore. M. 159.

Levar i saggi di pochi scaglioni. IV. 265.

Levatura. Avere, od Essere di piccola o poca levatura: spiegato, IV, 50.

Leviti esenti dal retaggio. E cosa falsa in so-

stanza, erano ricchissimi IV. 27.

Levò le ciglia un poco in soso (suso). spiegato. I. 241.

Levo'l braccio alto, con tutta la testa. Verso che si innalza. II. 242.

Lia, che cogliendo fiori cantava. IV. 270.

Lia, che figura la vita attiva. IV. 270.

Libente , è Volonteroso. VI. 118.

Libera a mutar convento. spiegato, IV, 122. Liberamente V. L. per Nobilmente: VI. 308.

Liberi da salire e da pareti. spiegato. IV. 153.

Libertà dalle passioni, che Dante cercava. 111. 16.

Libertà dell'uomo, liberamente mossa dalla prima causa; non soggiace alla virtù de' cieli. IV. 18.

Libertà sanata dalle passioni, può essere dall' nomo usata senza pericolo. IV. 274. e seg.

Libertà, è il maggior dono di Dio. V. 96. Rende l'uomo simile a Dio. ivi. 97.

Libertà, a Dio sagrificata nel voto, con atto della medesima V. 97.

Libertà di parlare può nuocere. V. 418.

Libito fe licito in sua legge. I. 130.

Libri d'amore, quanto pericolosi. I. 147, e seg. Lieto, vale Beato, e Beatificante, come lae-tus. IV. 18, e seg.

Lieto. parola di gran senso. IV. 219. Lievemente, è Senza fatica. VI. 39.

Lima, per Qualunque strumento. II. 203.

Limare, per Scemare, III. 333.

Limpidezza di acqua, descritta. IV. 281, e seg. Linci. è Di là. III. 336.

Lingua ricea serve alla poesia. I. 321.

Lingua umana si fende în serpentina, ed e converso. 11. 172.

Lingua, che scolpisce le parole. II. 204.

Lingua Franzese. Vantaggio della nostra sepra di quella II. 259, e seg.

Lingua tagliata, II. 237.

Lingua ignorata, rende talora oscure le co-

se. III. 156.

Lingua. Un Guido ha vinto un altro: e Dante ambedue nella lingua, III, 263, e seg.

Lingua nostra; atta ad ogni argomento. IV. 271.

Lingua nostra del 300, perche lasciata da noi, e fattacene un'altra V. 110, e seg.

Lingua Latina è grave di natura; la nostra riceve lo stil comico proprio. VI. 95, e seg.

Lingua, vuole lungo studio. Cicerone medesimo confessa d'aver fallato. VI. 129.

Lingua parlata da Adamo; qual fu? VI. 146, e seg. Morì, prima della Torre Bablionese, ivi, e seg.

Lingue debbono variare. VI. 147, e s g.

Lione, segno celeste. Che sotto'l petto del Lione ardente Raggia, ec. VI. 29.

Liquarsi, è V. lat. da Liquor, arts; Stemperarsi: non da Liquet. V. 347, e seg.

Liquor chiaro, che dalla roccia cade sulle foglie d'un albero. IV. 156.

Lira; per l'Angelo Gabriele, che cantava. VI. 71, e seg.

Lira . . . Che la destra del crelo allenta e tira. V. 347, e seg.

Livan, livan: suono del violoncello. II. 319. Lista radiale; è Fettuccia, a Nastro di luce. V. 350.

Listare, è Taghare con lista, o fettuccia, V. 331.

Litanie cantate dalle anime, che si purgano dell'invidia. III. 297.

Litare, V. L. per Sagrificare. V. 329.

Lugio. Sicurar di lugio. V 96,

LO, affisso; tramutato di luogo. II. 233.

Lo, e Li trasposto. Farà venirli, cioè Li

farà venire. II. 234.

Loco. E dissi, ch'al suo nome il mia desire Apparecchiava grazioso loco: vale, Che acrei assai gradito di sapere il suo nome. IV. 253, e seg.

Locuste, cioè Cavallette; surono cibo del Ba-

tista. IV. 157.

Lodarsi d'uno ad un altro ; è Dirne bene davanti a lui. I. 55, e seg.

Lodarsi d' uno , ad un altro. I. 67.

Lodato sia Dio! vale; Appunto! Bene ua! ironico. V. 401.

Lodoletta, che dopo sfogatasi nel canto, si tace. VI. 18.

Logoro, o Ludoro. I. 484, e seg.

Logoro, che sia. III. 330, e IV. 78,

Lombardia circoscritta: Da Vercello a Maracabò: II. 233.

Lombardo (Pietro). V. 240. gran Lombardo, ivi. 412.

Lome, per Lume. I. 246.

Lontana sè da sè: è un fonte che si parte in due rivi. IV. 404.

Lontano, val Lungo, I. 55.

Lontano, per Lungo; ed e converso. V. 353. Lorenzo in su la grada; sulla graticola. V.88.

Lucciole, che risplendono sul far notte. II. 184. Luce: è la quasi general materia del Paradiso di Dante. V. 5, ed era la più propria di questo lavoro. ivi.

Luce, per Occhio, VI. 31.

Luce, è da compantir fra gli scuri; come ne' dipinti, così in poesia. V. 98, e seg. Luce, che col suo fulgore nasconde l'anima · luminosa. V. 120, e seg.

Luce maggior degli altri, data a S. Giovanni: e perchè? VI. 129.

Luce ed amor d'un cerchio lui comprende,

ec spiegato. VI. 173.

Luce subitana, che fa di botto sveghar chi dorme. IV. 37.

Lacente. Quant' esser convenia da se lucen-

tel è spiegato V. 217.

Lucerna. Di se faceva a se stesso lucerna: detto di uno, che portava in mano il suo gapo. II. 241.

Lucerna: se questa voce puzzi di olio, V. 141.

Lucerne, per Occhi. II. 179.

Lucerne. Sopra migliaja di lacerne, Un sel, ec. .VI. 61.

Lucidare. Nerbo de' pittori. III. 6, e seg. Lucido, per Liscio, Branito. III. 390.

Lucifero si placa, o si consola, vedendo la

Chiesa vituperata. I. 310.

Lucifero, dipinto dalla bellezza, nella qual fu creato. II. 383, e seg. Sua forma orribile. ivi. 385.

Lucifero, che cade dal cielo, e sfonda la terra. II. 407, e seg.

Lucisero da Dio fulminato di cielo. III. 277.

Luculenta e cara gioja. V. 194.

Luculenta. V. L. per Lucida, Splendente.

VI. 44.

Ludi Angelici; cioè Angeli festanti. VI. 205, Lugent, Beati qui lugent ec. come questo testo appartenga a purgare gli accidiosi. IV. 76.

Lugrezio non è più poeta, dove vuol far il

filosofo, V. 8,

Lui, appropriato a cosa inanimata, cioè al Dire IV. 187.

Lulla del mezzule II. 226.

Lulla. lat. lunula. le due parti da lato, nel fondo della botte. II. 226, e 227.

Lumaccia, che ritira le corna per la testa.

II. 172.

Lume. Porta il lume dietro, e sè non giova. IV. 148.

a Lume spento: è spiegato. III. 86.

Lume tra'l vero e l'intelletto. III. 136.

Lume di gloria, accrescendo la visione di Dio nel Beato ricongiunto al corpo suo, crescerà l'amore, e con esso il diletto V: 322, e seg.

Lume della mente umana, se non viene da

Dio, è tenebra. V. 455, e seg.

Lume di gloria, che visibile face lo creato-

re, ec. VI. 254.

Lume della gloria, abbacinando gli occhi, li fa più forti al vedere. VI. 316.

Luna nel suo più bell'aspetto. IV. 311.

Luna, alla quale Dante è giunto IV. 36, e seg. Luna circondata dal suo alone. V. 235, e seg.

Luna. E come il volger del ciel della luna Cuopre e discuopre i liti, ec. V. 382.

Luna. In sul far della luna, vale In mal punto. VI. 80.

Luna. Divora ... qualunque cibo, per qualunque luna: cioè Mangia carne, anche

ne' dì negri. VI. 178.

Luna, tra il sole e' l'mondo, non potè oscurarlo, alla morte di Cristo. VI. 223, e seg.

Lunari. sono i Mesi. IV. 144.

Lunghesso me, vale, Allato a me IV. 72.

6

Lungo, val Lontano. L 55.

Luogo: Il luogo mio, ripetuto tre volte. VI. 160.

Lupi, sono i Frorentini. III. 318, e seg.

Lupi, chiama Dante i Fiorentini, che lo nimicavano. VI. 106.

Lusinga, Lusingarsi, usato per Fiducia, e Confidarsi, è falso modo. III. 21, e seg. Lusinghieri, posti nella bruttura. II. 20, e seg. Lusso; irragionovole, e sciocca cosa. V. 363, e seg.

Lustro, cioè Chiarore: e quindi Lustrante. IV. 305.

Lustro, vale Splendore, Chiarore. V. 326. Luttare, è piangere. IV. 37.

M. Questa lettera di luce, che forma la coda e le due gambe d'un' Aquila, che poi si compie. V. 435, e seg.

M. numero del Mille. Quando il contrario segnerà un Emme. V. 462.

Ma' che; val Se non che II. 232.

Ma tu, che sol per cancellare scrivi. spiegato. I. 309.

Macchie della luna, dieder cagione ad una favola di Caino. V. 39. Se provengano dalla densità e rarità di lei. ivi, e seg.

Macelli e stragi descritte. II. 224.

Maciulla; ordigno da macerar la canapa. II. 385. Madre, che è desta dal fuoco, accesole vicino. II. 114.

Madre, che correggendolo, trafigge il figlio.
IV. 330.

Madre addolorata senza fine, per la perdita di sua figliuola, V. 168.

Maestro; per artefice, Capo, Travatore. 11. 304.

Maggio, per Maggiore. II. 304.

Maggio. Il mio veder fu maggio, Che'l parlar nostro. VI. 312.

il Maggior Piero. spiegato. I. 72.

Maggiori della mia vista: Lunghi più ch'io

potessi vedere. IV. 317.

Magrezza estrema, dipinta da Dante. IV. 170. Mai da Majo; Albero, o ramo con nastri ed orpelli. IV. 283.

Mal non vengiammo; cioè Mal facemmo, a

non vendicare, ec. I. 219.

Mal Prete. il Pontesice. a cui Mal prenda! malo augurio fatto ad uno. II, 212.

Mal di Francia: è il Re Filippo il Bello.

Hf. 170.

Maledizioni e bestemmie de' dannati. I. 93. Malamocco, quel porto manda gran vento, simile alla bufera de' lussuriosi. I. 128.

Malaspina (Currado ). lodi di quella famiglia. III. 195, e seg.

Malatesta, due tiranni di Rimini II. 209.

Malatestino tiranno di Rimini II. 233.

Mali, per Guai, Pianti. I. 480.

Malebolge, descritto. II. 6, e seg.

Malebolge. Vedi Pendenza, ec. H. 134.

Malizia colla forza, è un male senza riparo.

II. 299.

Malta; è un certo ergastolo. V. 195.

Mancare. Poco mancò, che, ec. V. Poco.

Manco, sust. per Difetto. V. 67.

Manfredi, ucciso in battaglia. III. 84.

Mani. Recar Siena alle sue mani: è Farsene padrone. III, 268. Mani sporte; è distese. III. 135.

Mani. Ti chiudon le mani; vale, Porgono a

te le mani giunte. VI. 310.

Manifeste. Non fur da cui venisser manifeste (le parole): in vece di dire, Non fu manifesto da cui venissero. III. 259, e seg.

Manna quotidiana; è il Panem nostrum quo-

tidianum. III. 254.

Mano bagnata, che fuma nel verno I. 200. Mano. L' ascoltar chiedea con mano. Manue silentium indicere. III. 176.

Mano. Por mano alle leggi; è Osservarle.

IV. 22.

Mano, Por mano, vale Dar materia. VI. 106.

Mansuetudine, ed esempi di lei veduti da Dante, III, 343.

Mantaco. Invidia more il mantaco a sospiri.

III. 337.

Manto. Se questa nomini Dante nel Purgatorio, o altra figlia di Tiresia, IV. e seg.

Manto di tutti i volumi: è Il primo mobile

de' cieli. VI. 74.

Mantoya, sua origine. II. 53, e seg.

Mantova. Questa parola di Sordello Mantovano dà a Dante l'appicco di rivolgersi contro l'Italia, III. 139, e seg.

Maometto. H. 228, e seg. e 232,

Mar dell'essere. i. 25.

Maravigha di Virgilio, veggendo Caifasso crocifisso nell'inferno, donde venisse II. 126.

Maraviglia fa dimenticaré, o non sentire le altre cose. II. 231.

Maraviglia delle anime in veder Dante vi-

vo. III. 44, e seg.

Marca Trivigiana, descritta. V. 193.

Marcel, e un Marcel diventa Ogni villan, che parteggiando viene. III. 81.

Mare, increspato la mattina dal venterello;

di Catullo. I. 285.

Mare. L'occhio non vede nel fondo del mare altro che dalle prode ; non nell' alto.

**V.** 455.

Margherita eterna ; nomina la luna. V. 37. Muri, o discrezioni in Cielo, che separano i Santi prima di Cristo, da que' dopo VI. 284, e seg.

Maria. Donna, che per same mangiò il si-

gliuolo. IV. 171.

Maria rimase giuso, Ella (la Povertà) salse con Cristo in sù la croce. luogo esaminate. V. 255.

Maria, sua gloria in paradiso. VI 299.

Marmi passeggiati; sopra di cui altri ha passeggiato. I. 456.

Marsiglia, circoscritta. V. 200. Marte, ove sale Dante, V. 141.

Marte, compie suo corso; non un due anni a punto, ma in giorni 686, e ore 22, e eninati 29. V. 375.

tra Marte e'l Batista. spiegato. V. 377.

Martire, chi muore combattendo in guerra stera. V. 369.

Maruffino de suoi imbrogli; è Chi gli tien

mano. VI. 155.

Marzia, moglie di Catone. sua virtù. III. 18, e seg.

Maschio naso. III. 170.

Masticare, è Meditare. IV. 350.

Mastin miovo e'l vecchio: i due Malatesta, tiranni di Rimini. II. 209.

Matelda, che andava cogliendo fiori. IV. 283.

Materia del voto. V. 99.

Matrona onesta, che smarrisce udendo il fallo d'un'altra I. 310, e seg.

Mattina descritta. III. 211.

Mattina che viene, d'scritta. IV. 271, e seg. Mattinar lo sposo, è Cantar la mattinata; V. 245.

Maturare, per Compiere, ec. IV. 89, e 93. Maturarsi a raggi del cielo, che cosa sia. VI. 115.

Maturo (fiore) Di tutte le sue foglia. spiegato. VI. 288.

Mazzerare: è Gittar in mare in sacco: II. 233.

Mazzerati, Annegati. II. 233.

## ME

Medico, è posto S. Luca da Dante. IV. 323. Mediterraneo, circoscritto: Tra l'isola di Cipri e di Majolica. II. 233.

Melensaggine descritta. III. 105.

Melo, che sa ghiotti gli Angeli del suo pomo. è Cristo trassigurato IV. 383, e seg. Melodia del cantar di Gabriele. VI. 71, e seg. Membre, per Uffisiali ed Ufizi. III. 150. Memoria, che scipa il sangue. II. 144, e seg. Memoria delle colpe, tolta dal fiame Lete. IV. 293, e seg.

Memoria, non può riandar le cose vedute in

cielo V. 9.

Memoria delle cose intese produce la scienza. V. 98

Memoria, se gli Angeli l'abbiano. VI. 221.

Mena, & Condisione. 1. 461.

Mena, per Natura, Condizione. IL 144.

Menare a lunga, spiegato. I. 218.

Menare l'arte, o simile; per Condurre pratiche, II. 213.

Menar gli occhi, passeggiando per la viva

luce. VI, 270.

Mendicando sua vita a frusto a frusto. V. 139. Meno. Trovarsi meno una cesa; è Accorgera d'averla perduta. IV. 297.

Meno che, usato male per, Eccetto, o Sal-

vo se. I. 138.

Men che notte, e men che giorno. II. 294. Men d'un mezzo di traverso non ci ha. II. 279. Mensola, formata d'una figura che porta un solajo. III. 250.

Mente. Ficca di rietro agli occhi tuoi la

mente. VI. 3o.

Mento levato: è lo stare degli orbi, che a-

spettano risposta. III. 305.

Mentre che'l vento, come fa si tace. Se tace; come avea detto prima, che mai non resta? I. 134.

Mentre che l'occidente non s'annera. IV.

264.

Mercato Far gran mercato di una cosa: vale, Venderla a basso prezzo. V. 400.

Merce, per Merito. VI. 297.

Mercede per Merito VI. 331-203.

Mercurio, ove passa Dante. V. 115.

Mercurio, è adombrato talora da raggi del sole. V. 120.

Meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, ec. l'Invidia I. 372. Mergere , V. L. per Abbattere , Atterrare.

IV. 92.

Meridiano fa Là dove l'orizzonte pria far suole, questo è il tratto di un quarto della superficie della terra. V. 200.

Merigge, per l'Ombra III. 101.

Meriggiare. III, 101.

Meritar d'uno, è il lat. Mereri de aliquo. II.

Merito, in doppio senso. I. 253.

Merlo. Come fe'l merlo. per poca bonaccia. spiegato. III. 308.

Merlo. Come si va per luogo stretto a'merli.

IV. 94.

Merto; è Guiderdone. II. 305.

Mescere, è Versor il liquore nella tazza. V. 396. Meschine, Meschini, per Servigiali. I. 219. Meschini, Servi. II. 220.

Mesi sei era il conte Ugolino stato in prigio-

ne. Espresso poeticamente. II. 345.

Messaggi dell' eterno regno; cioè gli Apostali. IV. 150.

Mestier. Non è mestier lusinga. III. 21.

Metafora, adoperata di colpo, per la voce propria; senza prima apparecchiarvi il lettore. V. 151. e IV. 316.

Metafore variate nello stesso concetto. II. 268. Metafore, non debbono sempre nel medesimo

costrutto continuarsi. III. 89.

Metafore, si possono variare nel costrutto me-

desimo. V. 148-270.

Metafore variate nel medesimo costrutto V. 294. Metafore, variate da' maestri, nello stesso costrutto. VI. 17, e seg.

Metello, si oppose che non fosse aperta la

rocca Tarpeja, e l'erario rubato. III. 225. Metro. Come nota con suo metro (s'accorda). spiegato. VI. 181.

Metrere in tal luogo, ed a tal pena. nota uso.

I. 15g.

Metter unanzi: è Portar in tavola. V. 213. Metter voci ad uno: è Gridar verso uno. IV. 73. Mettersi innanzi alcuno; è Farlo andare innanzi a sè. IV. 394.

Mezza terza. spiegato. II. 402.

in Mezza strada, alla Lat. media in via. IV. 155.

per Mezza Toscana; per mediam Etruriam. III. 314.

Mézzo sust. per Belletta, Luogo molliccio.

I. 187. e I. 256.

Mezzo. Per mezzo, val Di contra, III. 331. Mezzo di, vale Equinozio. II. 129, e seg. Mezzogiorno: fa parer il modo del sole più lento. IV. 403.

Mezzude : la doga di mezzo del fondo della

botte. II. 226.

M'abbandona; in vece di dire, Mi lascia I. 209. Mia. Stetti sulla mia; cioè Tenni sodo nel prezzo. IV. 144.

Micare, Lat., che vaglia, fallo del Castelve-

tro. IV. 135.

Micol alla finestra, che beffa David. III. 238. Mida avaro. IV. 106.

Mietere. Di mia semenza cotal paglia mieto. proverbiale. III. 322.

Mietitura, circoscritta così; Quando sogna Di spigolar sovente la villana. II. 320.

Mi feci io, per, Feci io. I. 71.

Migliorar uno: è Averlo migliore. VI. 153. Milizia, contrapposta al trionfo, figuratamente. V. 118.

Milizia. Ed ei mi cinse della sua milizia. V. 368.

Milizia, l'una e l'altra; sono gli Angeli e i

Santi. VI. 246.

al Millesmo del vero Non si verria. VI. 67.

Mincio fiume, descritte. II. 55.

Ministri, diavoli , di una bolgia; non hanno giurisdizione nell'altra. II. 116.

lo Ministro maggior della natura, ec. il sole

V. 214.

Minoi. la figliuola di Minoi; cioè Arianna. V. 300.

Minos: suo giudizio. I. 122.

Minotauro I. 346.

Minugia; Budellame, Intestini. II. 227.

Minuzie de'corpi (atomi), che si veggono mescolate nel raggio introdotto nel bujo. V. 331.

Mio, non è in Cielo; ma Nostro. I. 294.

Mio: detto di cosa che m'è vicina, ovvero dalla stessa banda. IV. 313.

Miracolo, circoscritto con nuova forma. VI. 96.

Miragho: è lo specchio. IV. 270.

Mirarsi al petto; che atto è. I. 350.

Mirro; verbo. è Condire di mirra, Imbalsimare. V. 125.

Mischiamento di colore, d'un nomo con quel d'un serpente. II. 166, e seg.

Mischio dolce, è la Mescolanza armonica di tre cantanti. VI. 128.

Mis. rella. 111. 242.

Miserere mei, Salmo di David. VI. 285.

Misericordia di Dio, che riceve tutti i penitenti. III. 85.

Misericordia (grazia) chiesi, che m' aprisse. III. 220, e seg.

Misesi li nel canto e nella nota. è spiegato. VI. 123.

a Misura di carboni, vale; A misura larga e vantaggiata. II. 375.

Misurare. Che non ha fine, e sè in sè mi-

sura. V. 454.

Mitriare uno sopra di sè; è Coronarlo, cioè dargli signoria di se stesso. IV. 274.

MO

Mobile primo, VI, 175.

Mobile ad ogni cosa che piace, spiegato, IV. 48. Moderni: non debbono sempre credersi da meno de' vecchi. I. 362.

Modesti, A riconoscer sè della bontate, ec.

VI. 219, e seg.

Modestia propria di giovane, I. 108.

Modestia di Virgilio. I. 109, e seg.

Modicum, et vos videbitis me. è il ritorno del Papa, da Avignone a Roma. IV. 304, Modo di dire abbellisce il concetto. III. 156. Modos facere, è lo Intonar un'avia. III. 51. Mola. A rotar cominciò la santa mola. V. 272. Molle ad uno; per Condescendente, Facile. II. 37.

Molta in Albia, ed Albia in mar ne porta. detto di una fonte di Boemia. III. 169.

Molte sarà di mal, che non sarebbe, vale, Non avverrebbe quel molto di .male, che avverrà. V. 179.

Momento della vita della natura , colto da

Dante ed espresso. I. 271.

le Monachine, quando varino a letto. VI. 236, e seg.

Monaco, fatto cadere dal diavolo. IV. 228. Monache, forzate a ternare al secolo, non furono violentate; perchè poteano negar il consenso, o tornare al chiostro. V. 88, e seg.

Moncherini. II. 237.

Mondezza dell' anima ben purgata pel cielo, si manifesta alla voglia che le viene di mu-

tar luogo, IV. 122.

Mondo, somiglia a Dio nell'ordine. V. 24. Mondo, creato da Dio ordinatissimo. V. 211. Moneta, usata per figura della fede. VI. 95. Monete, paragonate al sangue, che gira per le vene. IV. 161, e seg.

Monosillabi in principio di verso, non mai mangiati dalla vocale seguente. IV. 204.

Montanaro, la prima volta che viene a città. IV. 247.

Montaperto, e rotta avutavi da'Fiorentini. I.

Montar su per una ruina; descritto. II. 132. Monte del Purgatorio, ha men fatica, quanto l'uomo più sale. III. 99.

Montemurlo: castello de' Conti. V. 380.

Montereggion coronato di torri. II. 298.

Montone. Il sol non si ricorca Sette volte nel letto, che'l montone Con tutti e quattro i pie cuopre ed inforca; cioè Non passano sette anni. III. 196.

Mora: menticello di pietra. III. 85, e seg. Mora, mora. Il Vespro Siciliano. V. 181.

Mordere, metaf." V. denti.

Mordersi le mani, che sa il Conte Ugolino, provoca i figliuoli ad offerirgli le proprie carni a mangiare. II. 349. Questa preserta de figliuoli non par naturale. ivi.

Mormorar di suono , nell' Aquila celeste, sale sù pel collo, ed uscì pel becco. VI. 8, e seg.

Morì d' un porco salvatico; cioè Morso da

un porco. II. 17.

Morire, per Finire, Consumarsi. II. 161.

Morire, non vale Uecidere, salvo nel participio Morto. III. 128, e seg.

Morir presto o tardi, è mente, rispetto alla fama che seguirà. III. 265.

Morir d'uno. alla Lat. Deperire aliquem.

VI. 168, e seg.

Moronto, fratello di Cacciagnida. V. 368.

Morso dell' unghie: spiegate. II. 257.

il Mortal, sustantivo; per Il corpo. IV. 245.

Morte seconda, è dell'anima. I. 48.

Morte, che l'uom dà a se stesso, è omicidio, e debolezza, così fu di Catone. III, 15, e seg.

Morte, presta o tarda, è niente, rispetto alla fama. 111. 265.

Morte di Cristo ebbe due aspetti, per cui piacque sì a Dio, e sì a'Giudei. V. 145.

Morte di Cristo, perchè fu eletta alla reden-

zione? V. 146.

Morti per violenza, III. 116.

Morti. Li morti, morti e i vivi paren vivi. III, 282.

Morto, per Ucciso, s' adopera in solo questo participio. III. 128.

Mosca che cede alla zanzara; ciò avviene la sera, II. 184.

il Mosca, co' moncherini levati. II. 237.

Mosè, circoscritto. VI. 265.

Mostro: per Carro mostruoso. IV. 390.

Moto, che si percuote coll' altro ne'cieli; che è? V. 211.

Moto, che ne'cieli comincia dall'ultimo. VI. 173. Moto de' cieli di sotto, misurato dall'ultimo di sopra. VI. 175.

Moviensi sotto i miei piedi. I. 347.

Movimento de' nove cerchi, o Gori di Angeli, intorno al Punto che è Dio, è a rovescio del muover de'cieli. VI. 188. e seg. Mozze. Lettere mozze, è Scrivere in cifra. V. 462.

MU

Mucciare, è Fuggire. II. 149.

Mussa, è del vino reo, Gromma del buono. V. 204.

Mulin terragno, volto dall'acqua. II. 115.

Mulin che 'l vento gira. II. 382.

Mangere le lagrime. 1. 359.

Muno, è il Lat. Munus. V. 320.

Munta la lena del polmone. II, 141.

Munta sembianza, vale Disfatta per magrezza. IV. 189.

Munta, per Espressa, Gocciata, ec. VI. 37. Munto; Per gli occhi fui di grave dolor munto. III. 297.

Muore il lembo, di un sentiere, III. 161.

Muoversi; detto di strada, che continua. III. 228.

Muoversi col viso, è Mandar più avanti gli occhi. III. 236.

Murare, Che si murò di segni e di martiri. parla del tempio; cioè della Chiesa. V. 442.

Muro. Tra Beatrice e te, è queste muro. IV.

Musare: è Farmuso e bocca di attonito. II. 231, Musica della poesia. I. 316.

Muso di serpente, mutato in volto umano. Il 171. Mutamenti de Fiorentini. III. 149, e 150. Matur colore; Impallidirono. I. 93.

Mutar il mondo a miglior vita, i Latini usavano modo diverso. IV. 180.

Mutarsi, vale come Cangiarsi; cisè Mutar colore ed atti di volto. IV. 393.

Mate, per Inerti. IV. 221.

Muti, stettero più giorni il Conte Ugolino co' figliuoli, segno di gran dolore. II, 349.

Muto d'ogni luce, per privo I. 125.

Muto. Ben sapev'ei, che volca dir lo muto. III. 302

Muto. Dal Muto aspetti quindi le novelle; cioè, Nulla se ne può sapere. V. 236.

Nabucodonosor adirato contro i suoi Maghi ingiustamente. V. 81.

Najade, 1V. 393.

Nanna. Esser consolato con Nanna, è Esser in fasce. IV. 185.

Napoli, il regno di Napoli, descritto. V. 180.

Nascer del sol dipinto, VI, 282.

Nascose. Che dietro a pochi giri (di anni) son nascose (le insidie). V. 416.

Nasetto. III. 170.

Naso maschio. HI. 170.

Nastro: per Lista di luce. V. 350.

Natiche, bagnate dal pianto; essendo gli occhi e la faccia travolta. I. 205.

Natura e Verità, è lo stess). I. 264.

Natura, sa certe cose, che dilettano più delle altre; cioè le appartenenti a generazione. 1. 268.

Natura, colta da Dante nel movimento di vita, lo fa mirabile. I. 271.

Natura sola , è universal oggetto del piacere

dell'uomo. I. 273, e seg.

Natura, sdegnata da certi poeti, li fa svariare dietro ad immagini snaturate. I. 275, e seg.

Natura semplice, a farla bella scrivendo, è difficile, e perciò alcuni si diedero alle raffinatezze e bizzarrie. I. 277, e seg.

Natura vecchia, resa nuova da Dante, in va-

ri modi. I. 287.

Natura poco osservata da Virgilio, nel luogo del ramo, che da Enea svelto mandò san-

gue. I. 367.

Natura è il precipuo pregio di Dante, e la fonte del bello, e del diletto; non le arguzie, ec. II. 353, e seg.

Natura dell'uomo è corrotta, ma non forzata

al male. VI. 22, e seg.

Naturalezza del parlare par facile; ed è difficile. I. 172, e seg. e 46.

Naturalezza nello scrivere è difficile. I. 277,

e seg.

Naufragio d'Ulisse. II. 203.

Naufrago campato dal mare. I. 36.

Nausea, mossa da Dante con arte di eloquen-

za poetica. II. 251.

Navicella esce di loco indietro indietro. I. 471. Naviganti, la prima sera del loro viaggio, inteneriscono a sentir sonare l'Avemaria. I. 200.

Navigar a ogni vento. II. 90.

NE

Nebbia, che lascia passare il sole debilmente per essa. IV. 32.

Necessità: la previsione di Dio non la porta. V. 407.

Neghittosi, ohe vissero senza infamia e senza

lodo, sono nel primo girone. L 28.

Negligenza descritta. III. 100.

Nel corcare: detto del sole, che sia per tramontare, che già nel corcar era. IV. 33.

Nel dritto meszo del campo maligno, II. 7. Nembrotto, non intendea il palar di nessuno.

Come d'unque Virgilio a lui parla? II. 302. Nembrotto, attonito al piè della torre, III. 278. Nemici, Non ne potran tener le lingue nui-

te. V. 415.

Nerbo. Drizzare il nerbo degli occhi. I. 225. Nescia, val Priva di conoscimento. VI. 138. Nesso, Centauro avventato. I. 349.

Neve. che piove senza vento. L. 390.

Neve, che al vento di mezzodi si strugge. IV. 33q.

Neve che al sole si dissigilla, VI. 314.

Nicchiarsi; à Gemere sottovoce. Il. 21. S. Niccolò, che provvide le fanciulle di dote.

IV. 97.

Nicto, Nuto, Annuo. V. L. loro senso IV. 132. Nido. Cacciar di nido, è Superare, Dejicere de gradu. III. 264.

Nido, per Nicchia. E forma per li nidi. luo-

go spiegato. V. 439.

Nido di Leda: è il Segno de Gemelli. VI. 171. Niobe, con xiv figlinoli morti, dipinta. III. 279, e seg.

NO

Nobiltà vera, in che stia. V. 363.

Nobiltà di sangue, è poca cosa, senza altro rincalzo. V. 369, e seg.

Nocciolo. Questa pesca avrà il nocciolo; cioè S' è cominciato bene. L 233.

Noce: è la Tacca nell'arco, ove la corda si

appunta. V. 36, e seg.

Nodo. metafora dello agropparlo. VI. 193. Nome d'alcuno, che altri gli domanda: come circoscritto. I. 294.

Norme. Insieme si risposero a tai norme, spie-

gato. II. 167.

Nome. Col nome, che più dura e più onona: è il nome di Poeta. IV. 128, e seg-

Nome. Grazioso mi sia, se mi contenti Del nome tuo: cioè, Se mi di il tuo nome. V. 68.

Nomi, che vagliono una cosa contraria all'altra. III. 102, e seg.

Non so chi posto mente; per, chi abbia posto mente. I. 140.

Non è via, che gente ci passi, cioè, per la

qual ec. I. 350.

Non frondi cerdi, ma di color fosco, et. 1.359. Non le è parte scelta; cioè, Non le è posto, o disegnato alcun luogo. 1. 376.

Non possa, è Impotenza. III. 117.

Nonnulla. V. L. a noi vale Nulla. V. 334. Nostro: è il parlar de' beati, che non conoscono Mio, nè tuo. I. 294.

Nostro Signor, senza articolo. II. 38, e VI 91.

Mostro; e non Mio, è il parlare della carità celeste. III. 340.

Nostro, ove peccar non è più nostro; cioè, non è più cosa da noi, che siamo in purgatorio. IV. 253. ·

Nota. Nel torneare per nella mira nota, per

cansone. V. 320 ::

Nota, per Canto di parole. V. 342.

Nova puè valer la battuta, che da norma al ballo, VI. 122, e seg.

Nota con suo metro ( s' accorda ). spiegato. VI. 181.

Notam ducere. Qua notam duxit, niveus videri. III. 293.

Notare, che fa il Drago Gerione per l'aria.
I. 471.

Notare: è Cantar in note. IV. 340.

Note. Diverse voci fanno dolci note; cioè, diversa armonia. V. 136.

Note musicali, rispondono a certi soli tasti. così il senso de' piaceri nell' nomo. I. 276. Note; per Memorie, Registro. II. 331.

Notte: V. Letto.

di Notte prima: alla Latina. III. 115.

Notte. Di notte non si può salire il monte del

Purgatorio. III. 155.

Notte che comincia, descritta. III. 188, e seg. Notte. Tra l'ultima notte, e'l primo die. Dal principio, alla fine del mondo. V. 153. Novella, per Novellare, Ragionamento. II. 157. Noverca V. L. cioè Matrigna. V. 379. Novità, cagion del piacere. I. 262, e seg. Novità che fa bella la poesia, dimora in varie cose. I. 271.

Novità data alle cose non nuove, e come.

I. 287.

Novità data alle cose non nuove; è il tutto della poesia. V. 192.

Novità messa ne' concetti , esprimendoli con modi di dire non usati. 1. 290, e seg.

Novità del concetto, talora non lascia avvisare la sua irragionevolezza II. 362.

Novità che uom vede, gli fa interrompere ogn'altro atto III. 342.

Novità piace troppo: e questa fece nojare gli

Italiani della lor bella lingua. V. 110, e seg. Nozze di Peleo con Teti: poemetto di Catallo. V. 406.

NU

Nube tenera. V. 273.

Nulla fare, nè di ben nè di male, è gravissimo peccato. I. So.

Nulla sarebbe dell'ec. i. 220.

Nulla. Esser nulla di far checchessia. II. 226. Nulla. Esser nulla, per Morire. IV. 37.

Numero ne'versi di Dante, mal censurato. L. 316.

Numero degli eletti, dee aggnagliarsi coll' eterno proposito di Dio. VI. 127.

Nuova terra, è la novellamente veduta. II. 201.

Nuova, è Sconosciuta. V. 191.

Nuove luci; cioè Luci apparite nuovamente. V. 276.

Nuovi: e Inesperti. IV. 287.

Nuovo in questo stato: è come il Lat. recens; Venutoci da poco innansi. I. 109. vale anche non pratico. ivi.

Nuovo. Esser nuovo di compagnia; è Mu-

tar compagno. II. 118, e seg.

Nuovo pellegrino; che la prima volta usci di patria. III. 173. ovvero, la sera del primo di della sua partenza.

Nuro. A cui ciascuno sposa è figlia e nuro.

(nuora), è Adamo. VI. 141.

Nuto, Annuo, Nicto. Verbi. Lat. loro senso. IV. 132.

O

O, lettera che presto si scrive. II. 147.

O, in eterno faticoso manto. II. 118.

O! lungo e roco. III. 114.

Obbietto comun che'l senso inganna; che cosa sia. IV. 309.

Oblio del dolore o d'altro, è talor prodotto dalla maraviglia. II. 231.

Oblio. Eclissar nell'oblio. V. 231.

Obliquo cerchio (il zodiaco), serve al mondo. V. 212.

## OC

Occaso. Ad un occaso quasi e ad un orto: vale. Sotto il medesimo punto del cielo. V. 202.

Occhi di bragia. I. 90, e seg.

Occhio degli amanti, lampeggiano. I. 145. Occhi, che menano alcuno; o che vanno. I. 213.

Occhi putti. I. 372.

Occhi sei di Lucifero, goccianti lagrime e

bava. II. 392.

Occhi sciolti: è veggenti; cioè, Sciolti dalla cucitura, che aveano agli occhi gli invidiosi. III. 309.

Occhi degli amanti, abbelliscono e rifanno le

donne brutte. IV. 68.

Occhi. E volgi gli occhi agli occhi al Signor mio; interrogandolo senza parlare, di quello che far dovesse. IV. 87.

Occhi del cielo (due) Il Sole e la Luna. IV.

109.

Occhi. Questi che guida in alto gli occhi miei. cioè che mi mena sù, a veder le cose alte. IV. 136.

Occhi, sono specchio dell' anima. IV. 134. Occhi cavati e scari, per magrezza. IV. 170. Occhi. Tre n'avea in testa la Virtù della Prudenza, secondo Dante. IV. 322.

Occhi di Beatrice, pregano le Virtù teologali che ella gli rivolga a Dante. IV. 372, e seg.

Occhi, sono specchio vivo della letizia dell'a-

nima. V. 46.

Occhi. Io abbo due occhi in capo: io sono l' uno, e tu se' l' altro. V. 105.

Occhi corruscanti delle anime dicono la luce

di dentro. V. 119.

Occhi, son fatti al fine di vedere. Epicuro, ponendo il caso, dovette dire, che ciò non era. V. 184.

Occhi; si chindono e levano a un tempo. V. 275. Occhi di Dante ralluminati dal guardo di Beatrice, che con essi l'avea già acceso VI. 131.

Occhi. Pasture da pigliar gli occhi. VI. 169.

Occhi. Menava io gli occhi per la viva luce. VI. 270.

Occhi. Vieni omai, con gli occhi, sì com'to Andrò parlando. VI. 302.

Occhio ti dice. I. 185.

Occhio. Far d'occhio, è lo Ammiccare di Dante. IV. 132, e seg.

Occhio dell' aquila, circoscritto da Dante.

VI. 113.

Occhio. Pur come batter d'occhio si concor-

da. VI. 27.

Occidente notato dall'ombra, che ( nascendo il sole ) gittava alla parte opposta. IV. 277, e seg.

Occupare, alla latina: per Sorprendere. III.

319.

Occupata AL suo dolersi. V. 401, OD

Oderisi pittore, dipinto. II.. 262.

Odj e nimicizie degli Italiani infra loro. III.

141, e seg.

Odierno. Fa crastino laggiù dell'odierno. VI. 16. Odio de' diavoli contro gli uomini. II. 91. Odore, del quale alcuno vivea. I. 379.

Odor d'un pomo, che di fame dissecca chi lo

guarda. IV. 172-178.

Offensione, per Peccato. III. 42.

Offerte; per Offerire. V. 316.

Offeso, è Sdegnoso, Crucciato. I. 184.

OG-

Oggetto comun, che l'uomo inganna. spiegato. VI. 339.

OH

Oh! si maneret conduto sensus patri! ec. di Federo, I. 344.

OL

Olocausto. A Dio feci olocausto. è Ringraziarlo. V. 329.

Oloferne: disfatto suo esercito. III. 282.

Oltraggio: per Eccesso, Soperchio. VI. 312. Oltrarsi, per Inoltrarsi. VI. 305.

OM.

Omberto Aldombrandesco, superbo. III. 260, e seg.

Ombra del corpo d'uno rotta in terra, foran-

dogli il petto di lancia. II. 325.

Ombra, che Dante vedea del suo corpo in terra, e non di Virgilio, lo fa temere che questi ne fosse andato. III. 58.

Ombra del corpo, gittata diversamente, secon-

do la varia postura. III. 69.

Ombra, è detta l'Anima incamiciata d'un velo di aria, che le scusa organi. IV. 224. Ombra del corpo di Dante, cadendo nelle

fiamme, dava loro un colore più acceso. IV. 240.

Ombra che si spense: essendo caduto il sole.

VI. 265.

Ombra. Terra che perde ombra; è la terra sotto l'equatore; dove i corpi non danno ombra. IV. 340.

Ombra smorta... sotto foglie verdi e rami

nigri. IV. 404, e seg.

Ombra; per Languida imagine. V. 13.

Ombra delle sacre bende, è il Velo delle Mo-

nache. V. 77.

Ombra della terra s'appunta (cioè finisce colla sna punta) nel cielo di Venere. V. 207.

Ombra, per Cenno debole, o Somiglianza lontana. V. 301.

Ombra dei mondo, chinata fino al letto piano. VI. 234.

O me! esclamazione. H. 240, e seg.

Omero, bellissima sua descrizione di Ettore, che vuol baciare il figliuolo. I. 269.

Omero, l' omero m' offerse. IV. 12.

Omnia ventorum concurrere praelia vidi. I. 125.

OMO: parola formata dal naso e dagli occhi, nel viso nmano. IV. 171, e seg.

Onda. Strada che va, come l'onda, che fugge e s'appressa. cioè tortuosa. III. 228. Onda prima: è la Sorgente. VI. 24.

Onda, per Acqua. Nel monte, che si leva più

dall onda. VI. 36.

Onda della riviera celeste. spiegato. VI. 251. Onde è la strada; vale, Fra' quali emisferi. III. 98. Onde, per Dore; in senso di moto a luogo, o per luogo: e così, altronde. IV. 62, e seg.

Onde piccole di un ruscelletto, che piegano l'erba. IV. 281, e seg.

Onde, per Acciocchè, Perchè, non fu usato nel 300. IV. 343,

Ondeggiar del santo rio, è Scorrere delle acque. V. 91.

Onde. Assai m'amasti, e n'avesti ben onde. V. 179

Onde, vale nel quale, o Pel quale; in opera di moto. VI. 36.

Onesta donna, si smarrisce, udendo il fallo d'un'altra. I. 310, e seg.

Onestà è posata e grave negli atti. III. 63. Onestà di atti, dipinta. VI. 270. Oft

Ora. In sì poca ora; è In sì poco tempo. II. 403.

Ora mattutina: o piuttosto O'ra. III. 26. Ora dell' Avemmaria descritta. III. 73.

Ora per Allora. III. 300.

Oracoli degli idoli ammutoliti, verso la venuta di Cristo. V. 398.

Orazione de' Fiorentini contro Casa Uberti. I. 251, e seg.

Orazione di S. Bernardo a Maria V. per Dante. VI. 306, e seg.

Orazioni de'giusti, esaudite da Dio, III. 191, e seg.

Orbi due, e loro dialogo insieme. III. 312.
Positura e modo del parlare degli orbi, ivi. 113.
Ordinata una fune: cioè Messa all' ordine.
V. 49.

Ordinato per Predestinato, Assegnato. IV. 368. Ordinazione di Dio, fa eleggere l'inferno al peccatore, morendo. I. 100, e seg.

Ordine nelle cose create, è una somiglianza

di Dio. V. 24.

Ordine da Dio messo nelle cose create. V. 111. Ordino due Principi; cioè Destino, Assegno, Elesse. V. 251.

Ore, come circoscritte da Dante. I. 293.

Ore dipinte, a modo di ancelle. Vedi, che torna Dal servigio del di l'ancella sesta. III. 283.

Ore, che tirano il cerchio del Sole. IV. 154. Oreste. Io sono Oreste, spiegato. IV. 337, e

orezza dell'ala dell'Angelo, ventilata. I. 307. Orfeo, che torna nel mondo, liberata la sposa dall' inferno. I. 282, e seg.

Organare, cioè Muovere gli organi sensorf.

Organi del mondo; sono i Cieli (ponendo il mondo un corpo animato. ). V. 43.

Organo che suona, mentre altri canta; che or le parole si intendono, ora nò. III. 226.

Oriafiamma: detto di Maria, VI. 282.

Oriente è detto Cristo. I fedeli ad oriente orayano. III. 176.

Oriente. Salir per una scala verso oriente;

come detto. IV. 265.

Oriente, sarebbe il nome proprio di Assisi, ove nacque quel Sole, S. Francesco, V. 253, Originare: Assegnar l'origine, II, 58.

Origliare. I. 213.
Oriuolo, e vario girare delle ruote. VI. 85.
Orizzonte tien chiuso il giorno. III. 158.

Orlando sonò terribilmente, nella disfatta di Carlo Magno, a Roncisvalle, II. 295, e seg.

Orlo della vita; vale Il fine. III. 268.

Orme, per Gambe. II. 168.

Orme di S. Domenico, abbandonate da'suoi Frati, che camminan rovescio. V. 296.

Ornamenti, V. Arte.

Ornamenti della poesia, come debbono essere adoperati. I. 278, e seg.

Ornamenti, non debbono coprir la natura, ma essa dee trasparir sotto a loro. I. 280.

Oro. Età dell'oro, dipinta da Virgilio nell' Egloga, Pollione, come sia il fatto. IV. 148, e seg.

Oro, che diede nome al secolo felice. IV. 157. Oro. Ridurla a oro, è Venire alla conclusione. VI. 80.

Oro di Babilonia; si lascia qui, morendo. VI. 76.

Orosio ( Paolo ). V. 242.

Orologio, che sveglia i Frati pel mattutino. V. 245, e seg.

Oroscopo; non ha efficacia nelle azioni libere dell'uomo. IV. 343, e seg.

Orto. Ad un occaso quast e ad un orto: è, Sotto il medesimo punto del cielo. V. 202.

Octo. Non era ancor molto lontan dall' orto: cioè Quel So'e era levato di poco. V. 253.

Ortolano eterno. Dio. VI. 136.

O sanguis meus! ec. V. 351.

Osanna, sanctus Deus, ec. spiegato, V. 139. Osanna, cantato nel fondo di Venere. V. 164, e seg.

Osannare: è Cantar Osanna. VI. 199. Oscurità di Dante, donde proceda, il più I. 206, e seg. Ossa di Manfredi insepolte. III. 85.

Ostia: è il porto, donde l'Angelo piglia le anime, che vanno a purgarsi, perchè? III. 50. OT

O Tosco, che per la città, ec. spiegato. I. 238. Ottava. Già dell'ottava (stella) con sete rimani; cioè, Desideri veder la ottava: e però, vedi ora la settima V. 242.

Ottima, e sentitamente; per Ottimamente;

ec. I 190.

Ottusi Non capere in triangolo du'ottusi. V.396.

OV

Ove: per Nel qual termine. risponde ad Ivi, che è In quel termine. IV. 368.

Ovile bello, chiama Dante la patria. VI. 106.

P. Segno de'peccati, impresso dall'Angelo in fronte « Dante; che si cancellà, al passo da un girone all'altro. I. 301.

P cette, scolpiti dall'Angelo in fronte a Dan-

₩. I. 300.

P sette, descritti dall'Angelo in fronte a Dante. III. 221.

i P scolpiti in fronte a Dante dall' Angelo, gli sono leveți ad ogni girone: ond'egli va sù sempre più lieve III. 289

Pace volli con Dio, in sullo stremo Della mia vita. mi rappacificai con Dio. III. 308.

Pace postrema, ec. spiegato. V. 392.

Pacificati a Dio , per Riconciliati per peni-

tenza. III. 116.

Padre eterno: mal fu dipinto a colori, con faccia di sole. III. 10, e 11.

Padre. Lo più che padre. IV. 167.

Padri, hanno carissime certe cosé. I.269, e seg.

Pagare. Essere pagato a stajo ben colmo. II.

375.

Paglia. Le cappe delle vesti di piombo, che Federigo mettea addosso a'condannati, eran di paglia, verso quelle degli ipocriti. II. 117, e seg.

Pale della ruota del mulino, dove urta l'ac-

qua che la volge. II. 115.

Paléo. E letizia era ferza del paléo. è spiegato. V. 42G.

Palermo. Vespro Siciliano. V. 181.

Pulle dell'oro: è un'arme di famiglia. V. 386.

Pallido ed anelo; forse così scrisse Dante, e non pavido VI. 42.

Pallottola. Far faccia di pallottola. VI. 73.

Palma. Bordon di palma cinto. è spregato. IV. 401.

Palma della mano. Che si acquistò con l' una e l'altra palma; cioè col morir Cristo in croce. V. 207.

Palmi 30, sopravvanzava dall'umbilico in su,

Nembrotte. II. 300.

Pane, gittato per ira contro un povero, valse assai a salvar un avaro. IV. 347, e seg. Pandi il pensier. V. 355.

Panni bigi. Renduto in panni bigi; cioè Fat-

tosi frate IV. 99.

Panno. Pigliar il panno pel verso, VI. 154.

Paolo Orosio, V. 242.

S. Paole rivelò a Dionigio l'ordine delle gerarchie Angeliche. VI. 207.

Papa, sua dignità onorata sempre da Dante,

IV. 93.

Papa, straziato da Dante, a torto. VI. 150. Pape Satan, ec. è spiegato. I. 163.

Papi, morduti da Dante contro il dovere. II.

25, e seg.

Papi, co'due reggimenti, furono Santi, ben guidaron la Chiesa: contro la sentezza di Dante. IV. 24, e seg.

Papiro. V. Carta.

Papiro acceso, piglia nel lembo della fiamma un colore tra'l bianco e'l nero. II. 161.

Paradiso terrestre, che comincia farsi sentire a Dante. IV. 283, e seg.

Paradiso di Dante, non cede di bellezza alle

due prime Cantiche. V. 3, e seg.

Paradiso di Dante, il seguitarlo in questo volo, non è cosa da tutti. V. 31.

Paradiso in cielo, è ogni dove. V. 73.

Paradiso, da Dante descritto con immagini corporali. V. 229, e seg.

Paragoni di cose basse, non disdicono ad alto

concetto. VI. 32.

Parche filando: descritte da Catullo. V. 366. Pareggio: non poleggio, o Peleggio. VI. 68.

Pareglio, e Pareglie. Che fa di se pareglie l'altre cose, ec. è spiegato. VI. 142, e seg.

Parer ingiusta nostra giustizia, ec. spiegato. V. 85.

Parere, per Apparire, è spesso nel poema. I, 50.

Parete. Far parete di sè al sole: è Non lasciar passare la luce, ma gittar ombra IV. 241.

Parete. Quinci e quindi avean parete Di non caler. è spiegato. IV. 376.

Parevi morto; cioè, Si vedea la tua morte nel volto, negli occhi, e nella giacitura. III. 280.

Pari di lei IV. 305.

Parlando andava, per non parer fievole.

seguo di forza è il parlare, andando sù per

Perta. II. 143.

Parlare e lagrimar mi vedra'insieme II. 344. Parlar visibile; cioè Scolpito in figura di marmo. III. 243, e seg. Dovea esser breve,

e con piccoli cenni, per essere verisimile, ivi.

Parlare, è proprio del solo nomo. IV. 217. Parlare è naturale all'nomo: ma così o così,

è rimesso al suo piacere. VI. 147.

Parlasía, che travolse la faccia ad uno. II. 48. Parlava camminando il Poeta, per non parer fievole. II. 143.

Parnaso, in Parnaso: adoperato in forza di;

Per finzione poetica. IV. 295.

Paroffia del cielo: spiegato. VI. 196.

Parola di Dio, è principio del credere. VI. 96. Parole, non sono inutili, ma necessarie al merito degli scritti. I. 197, e seg.

Parole e sangue usciva. I. 366.

Parole avviate, e poi scolpite da una fiamma, ad uso di lingua. Il. 204.

Parole di due sensi, l'un contra l'altro. III.

101, e seg.

Parsimonia degli abbellimenti poetici, è l'arte da mantener il piacere ne' lettori. III.

91, e seg.

Parte, avv. per In questo mezzo. II. 246. Parte: per In quello che, Mentre che. IV. 115. Parte andava forte, è spiegato; rigettando Parte andavam forte. IV. 115, e seg.

Parte Aver parte în una cosa; è Averci ra-

gione. IV. 349

Parte. Per mostrarsi di parte (Guelfa). V. 195. Parte. Farsi parte da se stesso V. 412.

Parte: per Termine, o stato di cose. V. 465.

Particolari idee, commuovono più che le generali. II. 251.

Particolarità minute, notate da Dante. I. 221. Particolarità vive, che Dante nota nelle co-se. I. 297.

Particolarizzare di Dante, ravviva il concetto

e la pittura. II. 251.

Partito. Mettersi ad un partito; per Accettare una proposta IV. 230.

Partorir letizia in su ec. spiegata la terzina.
V. 13. sopra Partoriré, le donne chiamavano Maria Vergine. V. 367.

gli Parve di partirsi: Giudicò di dover par-

tire. I. 452.

Pasciuto di riguardar: cioè Sasio. IV. 251.

Pascoli mal sani, fanno intristire le pecore.

V. 270.

Passar sopra ad un uomo crocifisso in terra,

che faceano gli ipocriti. Il. 126.

Passar il tempo, senza avvedersene, è dei gran diletti o dolori. II. 177, e III. 89.

Passarsi, per Passarci. I. 158, e seg. Passava lievemente caldi è gieli. VI. 39.

Passeggiando per la viva luce (con gli occhi). VI. 270.

Passeggiati marmi; sopra cui altri passeggiò. I. 456.

Passere di Lesbia; di Catullo. I. 285.

Passi della mette, con che sale: sono le ore.

Passi, che trasportano l'uomo: egli è, quando e va sopra fantasia, e cammina senza saperlo! Ill. 280, e seg.

Passi. Quel de passuri, a quel de passi pic-

di. spiegato. VI. 23.

Passion porta al, ec. II. 51.

Passione impressa, che resta del sogno avuto e dimenticato. VI. 313, e seg.

Passo. Poi ch'entreti eravam nell'alto passo,

nel mare. II. 199.

Passo d'uom camminando, descritto. II. 232. Passo passo: questo è l'andar proprio di chi vede cose pietose e di dolore. II. 255.

Passo pel centro della terra, che fece Dante.

II. 398,, e seg.

Passo; figuratamente, detto del parlare delle anime ad agio, ovvero in fretta: Or a maggiore ed ora a minor passo. IV. 108.

Passo. Piccol passo con passo seguitando. IV.

305.

al Passo forte, che a sè la tiva. VI. 53. Passuro. Quel de' passuri, e quel de' passi. piedi. VI. 23.

Pastaceio terreno. metaf. VI. 154.

Pasto (V., L.), è Pasciuto. V. 459.

Pastor fido. Commedia, piena di arguzie irragionevoli. II. 357, e seg.

Pastor della Chiesa, ruminar può, ma non ha

l' unghie fesse. spiegato. IV. 22.

Pastura. Qual sapesse qual era la pastura Del viso mio nell' aspetto beato. VI. 30.

Pasture da pigliar occhi, per aver la mente.

I. 314, e VI. 169.

Paternostro. III. 252., e seg. Le due ultime dimande sono pe'soli viatori. ivi. 252, e seg.

Paternostro. Fagli per me un dir di Pater-

nostro. IV. 253.

Patria vera di noi, è il cielo. III. 303, e seg. Patria, il ritorno ad essa è dolcissimo. IV. 272. Patria, è la cosa di tutte più cara. V. 411. Patria. Se Dante la mordesse, come fece, per zelo, o per amore di vendetta VI. 108, e seg.

Patrici di questo impero. VI. 302.

Patto. Stare al putto, Stare a'patti, son due cose. III. 106.

Paura, e suoi effetti. I. 37.

Paura di Dante, alla porta dell'Inferno. ne è

rincorato da Virgilio. I. 74.

Paura di Dante, che in groppa a Gerione, calava nel pozzo per l'aria. II. 476, eseg. Paura somma di Dante, veduto Lucifero. II.

385.

Paura descritta. Divenni tal... Qual è colui, che nella fossa è messo. IV. 257.

Paurose cose, Da far paura. I. 69.

Pausare, è Aver pace, Riposare VI. 292. Pavire, Latino; è Battere. III. 22, e seg.  $\mathbf{PE}$ 

Pecore, che si muovono o stanno, secondo che veggono far le prime dinanzi. III. 78, e seg.

Pecore sbrancat: dal Pastore. V. 270, e seg. Pecore, che tornano pascinte di vento. VI. 226.

Peculio: è Gregge. V. 269

Peggio. A peggio: avverbio: Alla più trista. 111. 245.

· Peggiorare, che fanno i fanciulli, crescendo in eta. VI. 117, e seg.

Pel del capo insieme misto. II. 321.

Pelle della fiera; detto per accennar vittoria di lei. I, 43.

Pelle. Si che due bestie van sotto una pelle. VI. 41.

Pellegrino, che intenerisce sentendo sonare

l' Ayemaria la prima sera della sua parti-

ta. J. 290.

Pellegrin nuovo: che usoi di patria la prima volta. III. 173. Ovvero; la sera del primo di della sua partenza.

Pellicano, figura G. Cristo, VI, 123.

Pelo antico di Caronte, paragonato colla pittura di Virgilio. I. 89, e seg.

Pelo. Infin che si convenne al pelo; cioè, alle caluggini dell'età calda. V. 203.

Pendenza di Malebolge porta, Che l'una costa surge e l'altra scende, è spiegato. II. 134, e seg.

Pendenza della Carisenda, torre di Bologna-

I, 302,

Penna. Quella che tosto moverà la penna, spiegato. V. 461.

Penne verdi degli Angeli, III. 186.

Penne dell'aquila, lasciate nel carro: sono le ricchezze donate alla Chiesa. IV. 38 il carro ne è tutto coperto. ivi. 388 , e seg.

Penne. Convenne' n'maschi all'innocenti penne, ec. spiegato, VI. 297.

Pennelleggiare, 111, 262.

Pennelli tratti: se sieno veri pennelli, o altro. IV. 315.

Pennino, sono Alpes Poenae. II. 54.

Pennuta de sè: è Coperta delle sue penne; cioè dell'aquila. IV. 388.

Pennuti in ali. V. 358.

Pensare una cosa: è Darsene pena. VI. 85. Pensarsi di una cosa : è Darsene pensiero. IV. 227.

Pensier primo, che fa l'uomo, lo fa senza

accorgersene V. 215.

Pentimento necessario alla giustificazione del peccatore. IV. 346.

Pentimento cordiale, cangia gli amori nel lo-

ro contrario. IV. 366.

Per: sorse usato in vece di Perché; come si usa Poi per Potchè. IV. 118.

Per, in forza di Per questo che. VI. 200.

Per, usato in forza di Ad uso di, ec. VI. 13.

Per. Pregar per pace e per misericordia. IV. 13.

Per. Venne per me, cioè per pigliarmi. II.

Per. Per somigliarsi al punto, ec. è spiega-

to, VI. 200.

Per venire, andare per alcuna cosa; vale, venire, ec. per averla, ec. 1. 376, e seg.

Perazzini; suo merito con Dante. II. 3,

Per cantare Ossanna. spiegato. VI. 304.

Perchè; vale Per questo che. IV. 335.

Perchè tu mi dischiomi: Per questo che tu mi schianti i capelli. II. 331.

Per Dio: formula di scongiuro. IV. 176.

Per iscritto; cioè Aperto, come fosse scritto. I. 246.

Per nemica, è Come nemica. III. 316.

Per poco, vale, Da poco in qua. I. 446.

Per trionfare; cioè Per ragion del trionfo. V. 13.

Per via: vale, Ad uso di via III. 276. Perchè, in senso di Che. III. 142.

Percuotere il piè in una cosa. II. 328.

Percuoter nel vero; è Dir vero, presa la figura dall' arco che saetta. V. 84.

Percuotere in una cosa : cioè Dare, Cozza-re. V. 293.

Perdere il ben dell'intelletto, cioè Dio; somma miseria, I. 75.

Perdonanza, per Indulgenza, Perdono. VI.

227.

Perdono. a questo è Dio più inchinevole, che al castigo. III. 224.

Perdono, al passo del perdono, che cosa sia.

III. 296.

Peregrini siam tutti nel mondo. III. 303, e seg.

Peregrino, che con diletto guarda il suo vo-

to. VI. 269, e seg.

Perfezione alle cose data dal Poeta. I. 278. Pericoli; il timore li fugge, il coraggio gli scontra. I. 206.

Perizoma (V. Greca), Cintura. II. 300.

Perla in bianca fronte, appena si riconosce.

I. 298.

Permutazione de' voti, quando si possa fare. V. 99. ma non dee l' uom farla di suo

capo. ivi. 99. e 100.

Perocchè; in Idogo di Acciocchè. V. 251.

Persona, è il corpo. I. 136.

Persona. In persona di se. II. 272.

Persone divine, come procedono l'una dall'altra. VI. 327, e seg.

chi Pesca per la vero, e non ha l'urte. V.

313.

il Pescator, per S. Pietro. V. 444.

Peschiera descritta, II. 55.

Pesci, guizzan sopra l'orizzonte, poco manca al sole. I. 334.

Pesci celesti, descritti, III. 205.

Pesi, che fanno cigolar le bilance. figuratamente, II. 122.

## CLVIII

Pesi enormi, portati da' Superbi nel Purgatorio. III. 260, e seg.

Peso . . . del dubbiar. VI. 21.

Pesol, avverbio: Penzoloni. II. 240.

Pestar l'orme d'uno, I. 440.

Petti di due traditori, stretti insieme. Il pianto gocciato in mezzo, si aggliaccia e li serra fra loro. II. 321, e seg.

Petto delle spalle, fa l'uomo riversato nella

faccia. II. 51, e seg.

Petto, per Persona. III. 18.

## PH

Phaleratis dictis ducere aliquem, ovvero promissis. Menar per la lunga con belle parole. II. 214.

Philomela sub umbra, di Virgilio. I. 282.

Phonascus, spiegato. 1. 305.

## PΙ

PIA fatta morire dal marito. III. 127.

Piacere che dà sempre Dante leggendolo, donde venga. I. 273.

Piacere. Parlare ad uno a ben piacere; cioè,

Dirgli cose di suo gusto. IV. 230.

Piacer proprio, dee esser la guida dell'uomo, purgato che egli sia dalle male affezioni. IV. 273, e seg.

Piacer di Dio, è il solo piacer de Beati. V.

69, e seg.

Piacer, per La cosa che piace. VI. 284.

Praceri dello spirito, non istancano o nojano mai. V. 8.

Piaga, è Colpo, Botta. III. 221.

Piaga. La Piaga, che Maria richiuse ed unse, ec. terzina spiegata. VI. 284.

Piaggiare; cioè Star infra due, Star sull'uli.

I. 160.

Piagnere, per Mostrar segno di dolore. II. 31. Pianeti, rappresentano le anime; ma la loro sede ferma è in cielo. V 82.

Pianeti, da Dante veduti dall'alto del cielo. VI. 52.

Pianeti vanno obliqui, per bene del mondo. V. 212.

Piangersi d'uno: per Dolersi d'uno. II. 341. Pianta, trovata da Dante nel fine del Purgatorio: alla quale Adamo peccò. IV. 378, e seg.

Pianta vietata ad Adamo, giustamente. IV.

399, e seg.

Piante strette a terra e intra sè; son quelle di pudica donna, ballando IV. 285.

Pianto attribuito alle cose irragionevoli; e co-

sì altri affetti. I. 44.

Pianto di tenerezza fa vergognare, e voltar in la Beatrice. I. 70, e seg.

Pianto dirotto, è segno o sfogo di gran do-

lore. I. 148, e seg.

Pianto; che bagna le natiche. I. 295.

Pianto e riso, nelle passioni proprie, non possono essere ritenuti. IV. 131.

Pianto ghiacciato fra due, stretti nel petto insieme, che gli serra. II. 321, e seg.

Pianto, che non lascia piagnere, aggielandosi sugli occhi. II. 367.

Piazza franca. VI. 78.

Piccarda, sorella di Forese. IV. 189.

Piccarda, posta nella luna, per manco di voto. V. 70.

Picchiapetto, non si vuole che fosse Dante: ma e' fu, IV, 8.

Picchiare. Come ciascun si picchia. spiegato. III. 246.

Piccioletta luce , è Paolo Orosio. V. 242.

Piccolezza di un punto di lume, rappresentante Dio; ajutata e aggrandita dalla forza del raggiare. VI. 183, e seg. Piccolezza del detto punto, recata al sommo. ivi.

Piche, volutesi provar con le Muse a cantare. III. 4. e mutate da loro in gazze.

ivi. 5. "

Pie'molli: Piede del monte bagnato dal mare. IV. 118, e seg.

to Piè senza la man non si spedia II. 182. Piede. a'piedi De'suoi comandamenti era devoto. IV. 386.

Picde. Stimar uno il terso piede. VI. 73.

Piedi: sono le due funi. poggia ed orza, che tengono ferma la vela. IV. 387.

Piedi, quanto mondo Sotto li piedi già esser

ti fei. VI. 53.

Piedi. vincesti, Ver lo sepolero, più giovani piedi. è spiegato. VI. 100, e seg.

Piegare, neutro: per Dar la volta. IV. 387. Piegarsi d'Anteo, per metter giù Dante, dipinto. II. 312, e seg.

Piegarsi verso il bene, è l'Amore. IV. 49. Pughe del canto. spiegato. VI. 86, e seg. Piene le pugna; in vece di le pugna piene.

I. 156, e seg.

Pieni (i gironi del Purgatorio) dell'alto di; cioè Irraggiati del lume del sole ben alto. IV. 75.

Pier da Medicina, predice un fatto stroce di

Malatestino. II. 233.

Pictà e Picta, se sia un medesimo. I. 40, e seg.

Pietà, nell'inferno vive quando è ben morta. H. 50.

Pietola, patria di Virgilio, famosa per lui. HII. 153.

Pietola, patria di Virgilio, più illustre di Mantova, IV, 58.

Pietoso a questa soma; cioè, che ha pietà della soma che porto. III. 260.

Pietra scema. Ma conveniasi a quella pietra scema, ec. spiegato V. 392.

Pictro, e Pietra, spiegati. I. 72.

Pietro è Vicario, non successore di Cristo. 1. 72.

Pietro, che parla contro Bonifacio viti. I. 30g, e seg.

Pietro teloneario, di avaro divenuto limosiniero. IV. 347, e seg.

Pietro Lombardo. V. 240.

S. Pietro, che parla. VI. 87, e seg.

Pigliar gli occhi, per aver la mente. I. 314. Pigliar poco del cammin. è Far passi corti. III. 267.

Pigmalione, avaro e traditore. IV. 106.

Piluccare; Att. per Dimagrare, Assottigliare nella carne IV, 192.

Pina di San Piero, simile alla faccia di un gigante. II. 300.

Pineta di Chiassi: romore che fa, spirando serrocco, IV. 279.

Pingere con esempio, è Copiare un esem-

plare, IV. 383.

Pio ad uno ; vale Pietoso verso uno, così per contrario si usa Pietoso per Pio. II. 248.

Piogge, espresse poeticamente. IV. 293.

Piombare, per Essere a piombo. II. 28. ti fia Piombo a' piedi: cioè, Ti farà an-

dar riguardato. V. 312.

Piorno ( aere ), cioè Pioreso. IV. 223.

Piovuti di ciel. spiegato. I. 201.

Piramo, che apre gli occhi moribondi, al nome di Tisbe. IV. 260.

Piramo alla gelsa. spiegato. IV. 400.

Pisa. Imprecazione di Dante contro di lei. II. 365.

Pisa piena di volpi. III. 319.

Pisistrato, esempio di sua mansuetudine. III. 343.

Pittori, che leggono Dante, per isvegliare la fantasia. II. 222.

Pittura, è epera de poeti. I. 267.

la Pittura, non la dottrina, è la materia della poesia. V. 8.

Pitture, perchè piacciano. I. 267, e seg.

Pitture di Dante in poche parole, più vive che degli altri poeti in molte. I. 271, e seg.

Pitture di cose anche sozze, son belle, se proprie. II. 22.

Pivier: è Tenuta di una pieve. V. 380. PL

Placarsi, per Consolarsi. I. 310.

Placarsi, per Mitigar l'ira; Consolarsi. VI.

Platone defini il primo amore. VI. 134. ne Plenilunii sereni Trivia ride, ec. VI. 60, e seg.

Plenilunio, in cui levandosi la luna, tramon-

ta il sole. VI. 207, e seg.

Plenitudine volante: è Folla di Angeli. VI. 264, e seg.

Ploja, è il L. Pluvia. V. 320.

Plurale accordato col singolare. II. 28, e seg. Pluto, perchè detto il gran nemico. I. 163.

Poca, per Piccola. VI. 185. Ed anche, per Sottile, Debile. 185.

Poco ne fianchi, è Smilso, sottile. II. 59.

Poco. Per poco, è che teco non mi risso. II. 291.

Poco mancò ch' io non rimasi in cielo. Petr. ed anche dicesi; Poco mancò ch' io non affogassi. II. 201.

Poco sole, per Poco di giorno. usi simili a

questo III. 167.

Poco: per Misero, Meschino. V. 462.

Poema di Dante, da lui ordinato nella sua mente. I. 140. perchè sempre più piaccia. ivi. 141.

Poesia, è Pittura di belle parole armoniche.

I. 259

Poesia è , Dilettare imitando. I. 262.

Poesia, è illuminata dallo studio de' prosatori. IV 82, e seg.

Poesia, è pittura, non dottrina. V. 8.

Poeta, in che sia diverso dallo storico. I. 258, e seg.

Poetare, attivo: per Cantar poetando. IV. 295.

Poeti, fieriscono le prose. IV. 82.

Poetica d'Orazio, non è poesia. I. 259.

Poi e Prima, come usato. V. 300.

Pola, presso del Carnaro. 1. 236.

Pole, o Cornacchie, che svolazzano. VI. 32. Polinnestor omicida di Polidoro. IV. 107.

Pollastrone cresciuto innanzi al senno, ec.

VI. 154.

Pollione. Egloga di Virgilio, che ha quel titolo. IV. 148.

Poltre, forse per Puledre. IV. 205.

Pome. è vinto al pome. IV. 261.

Pome. Dorata in casa sua già l'elsa è l pome. V. 386.

Pome, che figura la felicità cercata da tutti. IV. 222.

Pomo, che fu solo prodotto maturo. è Adamo. VI. 141.

il Ponderoso tema. VI. 67.

Pondo, che l'uom sente talora dormendo.

Pontare; è Urtare e premere contro checchessia. II. 316.

Pontare nel velle; cioè Frugare la volontà. V. 82.

Ponte del castel S. Angelo, sbarrato per lo lungo in due strade, nel giubbileo del 1300. II. 14.

Ponte. Fare il ponte, per Mandar avanti notizie, che agevolano l'intendimento delle cose a dire. III. 309.

Ponte, fra'l cielo e la terra: fu da Gesù

Cristo rifatto. VI. 64.

Pontificia dignità onorata da Dante, anche in un Papa a lui avverso. IV. 103.

è Popolata una città da un solo uom saggio.

VI. 107.

Popolo. Raunarsi cel popolo; è Da' nobili passare al popolo. V. 390.

le Poppe volgerà u' son le prore. VI. 179. Porci, son quei del Casentino. III. 318.

Porco che grugnisce, imitato, piace, e perchè? I. 266.

Porco, quando del porcil si schiude. II. 270.

Porco, che diè cagion di morte a Filippo il Bello. V. 461.

Porco di S. Antonio, che ingrassa. VI. 227. Porgere il passo accorto: vale Allungario con accorgimento. II. 401.

Porgersi ad uno, vale, Muoversi verso uno.

V. 351.

Porre in croce, per Proverbiare, ec. I. 181. Porre termine; è Determinar tempo. IV. 391, e seg.

Porre. Ne pon ne leva; cioè Non monta, non

fa nulla. VI. 258.

Porro , Quirites. II. 88.

Porta di San Pietro, è il Paradiso. I. 49. Porta della città di Dite, da' diavoli chrusa in faccia a Virgilio. I. 209.

Porta segreta, aperta da Cristo nell'inferno.

I. 210, e seg.

Porta di Dite, aperta dall' Augelo con una verghetta. 1. 229.

Porta, Onde uscì de Trojani il gentil seme.

П. 189.

Porta del Purgatorio descritta. III. 217, e seg. Porta: è da leggere; e non poppa. V. 383, e seg.

Porta, che si nomava da que della Pera. V.

389.

Portar fede, per Osservar fede. I. 372.

Portar bene ad uno, per Portargli amore, Volergli bene. 1. 273.

Portare, per Giovare, Montare. III. 109. Portar in capo cosa non saputa: accorgersene a' cenni altrui; e colla mano cercare e trovarla. III. 290.

Portarne, usato variamente. II. 97.

Portarsene, è portar via. I. 383.

Portarsi, Lat. Conferre se: non fu usato nel 300. IV. 203.

Porte. Far porte del cielo agli occhi. III. 344. Porti: sono i fini peculiari, o istinti di ciascuna creatura, che si muove per lo granmar dell' essere. V. 25.

Portiere del Purgatorio descritto. III. 218, e seg. Parole da lui dette a'Poeti, e rispo-

sta di Virgilio, ivi.

Portitor has horrendus aquas, ec. Caronte descritto da Virgilio. I. 89. paragonato con quel di Dante. ivi, e'seg.

Porto di Malamocco. V. Malamocco.

Possanza suprema, Cristo. I. 311.

Possente Se'fatto a sostener lo riso mio VI. 66.

Possessivo di Dominus, è Dominico. V. 290.

Possibile, il passo Possibile a salir persona viva: cioè, il passo, dore un vivo possa salire. III, 260.

Possibile intelletto. spiegato. IV. 218. Possibile. vario uso. VI. 46, è seg.

Posta. Dar la posta; spiegato. II. 371.

Posta. Tener posta ferma. 11. 372.

Posta, mutata dalle Ore, che tirano il carro del sole, o accoppiano a lui i cavalli. III. 284.

Posta. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta, che ec. spiegato. IV. 313.

Poste. Pigliar poste di luogo e di tempo. II. 398.

Posteri, come circoscritti da Daute. I. 292,

e seg. e V. 419.

Postelle de' nostri visì, tornano deboli dallo specchio dell'acqua timpida. I. 298.

Posto e Porre, val Determinare luogo, ora, ec. III. 155.

Potenza Pura, e Potenza con atto. VI. 216.
Potenziata complessione; è Natura in paten-.

za. V. 156.

Potere ad una cosa. III. 253.

Potere armi, o il mare, ec. vale; Poter portare, patire, ec. V. 377.

Potere i disagi del mare; è Poter patire,

ec. VI. 153.

Pover cielo. Belli usi di povero, e pauper. IV. 11.

Povertà. Esempi di questa virtù. IV. 96, e seg. Povertà, da S. Francesco presa in Sposa, e fatta amare dagli nomini. V. 259.

Povertà, quanto fu coraggiosa e forte, salendo in croce con Cristo. luogo esaminato.

V. 255.

Povertà, rimasa vedova di Cristo, penò 1100 e più anni a trovar marito. V. 254.

Povertà, dalla quale S. Francesco morendo,

sì accommiato. V. 264.

Pozzo, in mezzo di Malebolge, descritto. I.

Pozzo, che mette nel fondo dell'universo; luogo de' traditori. H. 316, e seg.

Praecentor, spiegato. I. 305.

Praefari honorem, era Medicar, o ammollir certe parole di malo augurio, prima di dirle. III. 146.

Praesiciscine; spiegato. III. 146.

Praepediuntur Crura vacillanti; dell' ubriaco di Lugrezio. I. 286.

Prandere un cibo. VI. 113.

Pratica di lingua è necessaria, oltre la critica,

per hen leggere i codici. III. 101, e 103. Prato di fiori, illuminato dal sole, che passa con un raggio per fratta nube. VI. 69.

Prava', aggiunto dato a Firenze. luogo di

Dante spiegato. I. 436.

Precedere. Che n'e prima n'e poscia precedette Lo discorrer di Dio soura quest' acque. VI. 214.

Preciso. Non è 'l seguire al mio cantar pre-

ciso. spiegato. VI. 242.

Preda d'un torrente; cioè La belletta, co. III. 123.

Predella, spiegata. III. 143.

Predestinazione, occulta, e impenetrabile. VI. 26. Predicatori del tempo di Dante, sferzati. VI. 225, e seg.

Predicatori buffoneschi. VI. 231.

Prefazi; per Indizi, Figure. VI. 251.

Preghiere, chi le aspetta, vedendo già il bisogno del prossimo, è come gli dicesse un bel No. IV. 39.

Prelibare: è Assaggiare anzi tempo. VI. 84. Preme a nol, per Fa pressa, Si strigue ver-

so di noi. III. 116.

Premer lo fondo, per Abbassarsi, di un fiume. I. 358.

Premere il cuore; detto di dolor disperato.
II. 343.

Premere. Quasi torrente ch' alta vena preme: cioè urta, spinge. V. 293.

Premevan sì, che bagnavan le gote: val pon-

tavano, ec. III. 3o3.

Prendere ripa, monte, campagna, è Mettersi per que' luoghi. L. 168.

Prender la fede, è Acquistar fede, Persua-

dere. II. 58.

Prendere, neutro; per Incogliere. II. 212. Prendete il monte; è. Avviatevi su pel monte. III. 25. e dicesi anche di mare, di campagna, ec.

Prendere il cerchiar; è, Cominciar che fa

il girone del Purgatorio. IV. 85.

Prendere la campagna, il monte, il mare; è Mettersi andando per essi. IV. 277.

Prendere spazio: è Trascorrere tanto di via.

IV. 378.

Prender l'acqua; come Prender la campagna, ec.; è, Mettersi per lo mare. V. 33.

Prendere, per Intendere, Riconoscere, V. 259.

Prendeva. Il quanto e'l quale di quella allegrezza. cioè Comprendeva. VI. 257.

Prender l'andare, è Avviarsi. III. 25.

Prescritto il militar, vale Terminato. VI.

Prescrivere, è Porre termine. VI. 38,

Prescrivere tempo; è Diem dicere. VI. 84, e seg.

Presente, avverbio. V. 415.

Prestar sè ad uno: è Fargli copia di sè. V. 12.

Presto, ad amar presto; cioè Fornito di tut-

ta attitudine ad amare. IV. 48.

Presunzione di taluni, che appuntano i primi maestri, fa loro perdere il diritto, che sia lor perdonato nessun difetto. IV. 145, e seg.

Presunzione dell' uomo, che dimanda a Dio ragione della sua giustizia. V. 456, e seg.

Prete. Posso ire a cercar del Prete: vale Son morto. VI, 154.

Pria saresti lasso: costrutto spiegato, V. 89.

8

Prima. L'anima prima, ec. è Adamo, VI. 139.

Prima e poi, come usato. V. 300.

Prima ne poscia, non sono in Dio, VI, 214. Prim' arte: è la Grammatica. V. 297.

di prima notte, alla latina. III. 115.

Primavera, descritta da Lugrezio. VI. 204, e seg.

Primavera, che Proserpina perdette: che sia.

IV. 28, e seg.

Primavera, per Fiori ed erbe. ec. VI. 249.

Primipilo. VI. 93.

Primizia, per Čeppo di famiglia. V. 373. la Primizia de Vicarj suoi: de Vicarj di Cristo. è S. Pietro. VI. 112.

Primizie dell' eterno piacer; è il paradisa

terrestre. IV. 308.

Primo. I cerchi primi de' nove; sono i due primi. VI. 199.

Principi Cristiani svergognati da Dante. V. 460,

e seg.

Privare, assoluto; per Rubare III. 120.

Probitade: rade colte discende per li rami; cioè di padre in figlinolo. III. 1/11.

Processo; per Opera. V. 153.

Prodigalità, fu il peccato di Stazio. IV. 143, e seg.

Prodighi e Avari, e loro pena. I. 171.

Profession pubblica della sua fede, è necessaria al Cristiano. IV. 149, e seg.

Profession religiosa di una monaca di S. Chia-

ra. V. 75.

Profferenze, è il nestro Esibizioni. IV. 230, e seg.

Profferirsi, è il nostro Esibirsi. V. 166. Profferse un verp; è da Profferire, Recitare. VI. 206, e scg.

Proffilare i segni: è Disegnare, Contornare, IV. 116.

Profondo, sust. è L'interno. V. 192,

Profondo per Alussimo. VI. 235.

Promesse, sono una pronta scortatoja, per levarsi alcuno d'attorno. III. 133, e seg.

Promettersi: vale, Far profferenze di sè. V.

177.

Promotore istinte ne cuor mortali. è spiegato. V. 26.

Prontare, 'è Sforzare, III. 294.

Propagginamento de'modi di una lingua in que'd'un' altra. II. 196, e seg.

Propagginare: supplizio. II. 33.

Proposto: per Messo innanzi, per cibo. VI. 189. Proprietà delle parole, da novità alla poesia.

I. 271, e seg.

Proprio, sustantivo; val Proprietà, Possession propria. V. 16, e seg.

Prore. Le poppe volgerà u son le prore. VI. 179.

Prosa, è il saggio da prendere d'une scrittore. IV. 83, e seg.

Prose, fiorite dallo studio de' Poeti. IV. 82,

e seg.

Proserpina rapita, cogliendo fiori. IV. 284. Prosunzione di un certo comentatore, potrebbe imporre a semplici. V. 267, e seg.

Protendersi, è Stirare il corpo. IV. 78.

Protendersi. In su le man' commesse mi protesi.. atto di uom inorridite. IV. 259.

Proterve, detto delle capre affamate. IV. 267. Prova. Far prova, è Provenir bene, Alli-

Hirth B.

gnare. IV. 344.

### CLXXII

Prova. Fa mula prova; è Non riesce, Non attecchisce. V. 187.

Provenzan Salvani, sua umiltà in favor dell'

amico, III. 268.

Providenza ha posto ordine nelle cose create. V. 283, e seg.

Providenza, è come saetta scoccata al segno.

V. 184, e 186.

Prudenza, con tre occhi in testa; e guida il ballo delle altre tre Virtù Gardinali. IV. 322.

Pruno, rigido il verno, colla rosa in primayera. V. 315.

PU

Pudicizia, salvata alle fanciulle da S. Nicco-16. IV. 97.

Puglia. strage ivi fatta de' Romani. II. 225.

Pugna col sole: detto della rugiada, che si
mantiene fresca, contro il sole nascente,
III. 28.

Pugnare: spiegato. I. 157.

Pugno chiuso, e Crin mozzi. I. 176.

Pullular. I. 185.

Pulzelle, maritate da S. Niccolò, IV., 97.

Punga, per Pugna. I. 214, e seg.

Punger se stesso; quasi, Sprone te stesso;

ti affretta. II. 296.

Punta. Parlare per punta; è ( pigliando la figura dalla spada ), Parlare ad uno direttamente; e per taglio, è Parlar di rimbalzo. IV. 354.

Punta. Ripreme la punta del desio, ec. VI. 44. Puntelli. Casa spalcata, e in puntelli. VI.

154.

Punto di luce acutissimo, che rappresentava Die. VI, 183. Punto indivisibil di tempo notato da Dante, nello scontrarsi del sole e della luna nel plenilunio. VI. 207, e seg.

Punto. Qui farem punto. VI. 304.

Pupilla viva, rappresenta in atto la letizia

dell'animo. V. 46.

Pupilla dell'Aquila celeste, è David. VI. 13. Pure a noi converrà vincer la pugna, ec. Se non . . . tal ne s' offerse. spiegato. I. 214.

Purga de'vizi, è men dolorosa, quanto ella più avanza; e nel fine porta diletto. III. 99.

Purgare, per Espiare, Far penitenza. IV.

191. Anguille.

Purgazione dell' uomo, ajutata dalle vite attiva e contemplativa. IV. 270.

Pur me, pur me, forza di questo replicare.

Ш. 111.

Putta, detto della rabbia Fiorentina. III. 267. Puttana, seduta nel carro, civettando con gh occhi. IV. 390.

Quaderno della vostra materia. spiegato. V. 407.

Quadra. Quando 't sol muta quadra, ec. è

spiegato. VI. 149.

Quadrel posa, E vola e dalla noce si di-

schiava. è spiegato. V. 36.

Qual che fosse; è Qualunque fosse. II. 304.

Qual se' tu? per Chi sei tu? II. 330.

Qual. uso notevole di questa voce. IV. 189. Qual ch' uom prenda; è Qualunque si prenda. V. 251.

Qual è? per Chi è? VI. 302.

Quale. Singolar costrutto che da questa voce, IV. 230.

Quale, per Come; rispondendogli tale, cost. IV. 362.

il Quale: per La qual cosa. Matura Quel, senza il quale a Dio tornar non puossi. IV. 88, e seg.

il quale, per La qualità. VI, 257.

Quallaltra, nome proprio dato ad uno; che gridava spessa, Qua l'altra (sferza): Cedo alteram. II. 324.

Qualche: usato per Qual che. III. 321. Qualis populea ec. di Virgilio. I. 282.

Quando risposi, cominciai, ec. spiegato. I. 139. Quando, sust. Tra uno ed algorquando. VI.59. Quanto era uccetto: cioè Nelle parti che avea (il Grifone) di uccello. IV. 319.

il Quanto, e'l quale per La quantità e la qualità. VI. 225.

Quartanario dipinto. I. 466.

Quel giorno più non vi leggemmo avante. è spiegato. 1. 146, e 147.

Quel color, che di fuor viltà mi pinse, ec.

spiegato. I. 212.

Quel e quel : in luogo di L'uno e l'altro :

o Questo e quello V. 74.

Quel mormorar dell'aquila, ec. è da dire:

mon, per l'aquila. VI. 10.

Quello, e quel, per Quello e questo. V. 316. Quello che: risponde al Quid dubitativo de' Latini. V. 403.

Questa lor tracotanza non m'è nuova. spie-

gato. I. 210.

Questi ti sia or primo, ed io secondo: spiegato. I. 356.

Questia. Far quercia; è tener alte le gambe, e'l capo in terra. II. 383.

Qui. Libero è qui da, ec. vale, Libero è questo luogo. IV. 120.

Quia. State contenti. . . . al quia. spiegato.

III. 72, e seg. VI. 294.

Quincentro, è Qua entro. II. 259. Quinci. è Per di qua. III. 336.

Quinci. Io m' innamorava tanto quinci; cioè

di quel canto. V. 343.

Quindi fu'io: per Di quella città natio. III 117. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, ec. cioè Per questo mezzo IV. 224.

Quisquilia, vale Impedimento. VI. 138.

Quisquis es armatus, ec. parole di Caronte in Virgilio. I. 91, e seg.

Quivi; per In quel tempo. 111. 116.

## RA

Raab beata nel pianeta di Venere. V. 206. Perchè prima di tutti levata lassà? 1vi. 207: Rabbia del piezicor; per Pizzicore rabbioso. 11. 257.

Rabbia, ed amor di vendetta, dipinto. II. 278.

Rabbuffarsi, spiegato. I. 178.

Raccertarsi di un dubbio, descritto, III. 217. Raccogliere le parole, per Udire, Notare una cosa. III. 321.

Raccogliersi, bell'uso dato a questo verbo da

Dante, IV. 279, e seg.

Raccorciar la fatica : vale ; Abbreviar la pena. V. 35q.

Raccorciar la via col tempo. spiegato. VI. 228.

si Raccorse: per riaccorse. V. 277. Rachete: suo sito nel cielo. VI. 285.

Rade l'alta pietra; è Va rasente all'alta pietra. III, 287.

Radice. Da que c'hanno al voler buona radice; cioè, Che sono in grazia di Dio. III. 258. Radice umana; per dire Adamo ed Eva. IV. 295.

Radice. D'un altro vero andare alla radi-

ce. V. 318.

Radici del tempo, sono nel cielo ultimo di sopra, e le frondi negli altri di sotto. VI. 176.

Radit iter liquidum, ec. I. 133.

Rafel, Mal, ec. Borbottar di Nembrotto. II. 301. Costui non intendea nessun linguaggio: come dunque Virgilio a lui parla? ivi. 302. Raffigurar alcuna persona, descritto. II. 189.

Raffinamenti di concetti, contrari al vero bel-

lo o al diletto. II. 354, e seg.

Raffinare: per Raffinarsi. III. 196.

Raffinatezze cercate da molti poeti, non sapendo dilettare co'naturali colori. I. 275.

e seg.

Raffinatezze ed arguzie, non possono dar diletto costante. I. 275, e seg. è difficile il piacere colla sola natura. ivi 277, e seg.

Raffrontarsi di più poeti, a dir la cosa me-

desima con le stesse forme. III. 124.

Roffrontarsi, che fa l'uomo vedendo cosa che non ben conosce alla prima; è Certificarsi a fronte dell'oggetto. IV. 38.

Raggiandomi. spiegato. V. 142, e seg.

Raggiare, usato diversamente. V. 143, 149, e 158.

Raggi ultimi del sole tramontato, si levano tanto, che appariscon le stelle. IV. 40.

Raggio incidente, che risalta con angolo eguale. IV. 262, e seg.

Raggio, che è ricevuto nell'acqua. V. 37.
Raggio (di Dio, ) che illumina il cielo altissimo, e muove i cieli soggetti. VI. 255.

Ragione ajutata dalla poesia, è rappresentatu da Virgilio guida di Dante. 1.' 53. Essu dovea essere la prima scorta, per uscire da' vizj. ivi.

Ragione, per Ragionamento. III. 327.

Ragione. Metter ragione con se; è Esaminar la coscienza IV. 350.

Ragioni, per Ragionari. IV. 255.

Ragna, in cui su trassormata Arague. III. 280, e seg. la trassormazione appariva mezza fatta nel purg. ivi. 281.

Rallargar l'intento, cioè la voglia III. 63,

e seg.

Rallargati: parla di due, che usciti da uno stretto, si spartirono al largo. IV. 202.

Ramarro che muta siepe. II. 164.

Ramo, rende alla terra le sue spoglie. I. 94. Ramo svelto da Enea, che goccia sangue: m Virglio lontano dalla natura. I. 368.

Ramo. Di ramo in ramo; per Di un punto in altro di questione. VI. 100.

Ramogna, voce d'ignoto senso. III. 256.

Ramondo Berlinghieri, ingrato ed ingiusto con Romeo. V. 137, e seg.

Rampollare, detto del pensiere. III. 112.

Rampollare nella mente, è Ravvisarsi nella memoria, IV. 260.

Rana, che riman fuor colla testa, ritraendosi le altre sotto l'acqua. II. 91.

Rana e't Topo, favola d' Esopo. II. 111,

Rancura. III. 250.

Rane che si dileguano. 1. 226.

R. ne col muso fuori, II. 320.

Rannicchiamento della persona, descritto. III. 250.

Rannicchiare, è Restringere, Aggomitolare.

III. 246.

Rapide (rapaci), detto delle capre. IV. 267. Rapidità di moto, dipinta col suono del verso, Ed ei sen'gio, come voine veloce. III. 41.

Rapidità del fugare, che gli Angeli fecero il serpente del Purgatorio. III. 195.

Rapidità di una saetta scoccata; è dipinta. V.

114.

Rapidità d'entrar, che fece Dante nel sole, come mostrata. V. 214, e seg.

Rapina della bufera. I. 126.

Raro e denso, credea Dante produrre le macchie nella luna: ma non era. V. 40.

Raso un colpo; cioè una piaga de sette P.

IV. 139, e seg.

Rattrapparsi da' pie, è Raccosciarsi I. 455. Raunarsi indietro; detto di monte, che si restringe. III. 230.

Raunarsi col popolo: è Farsi di popolo, es-

sendo de'nobili. V 390.

Ravenna: suo stato al tempo di Dante. II.208. Ravignani, stavano in casa, sopra la Porta di S. Pietro. V. 383, e seg.

Re. E più e men che Re era in quel caso

( Davidde ). spiegato. III. 238.

Re Giocane, è da dire; non Re Giovanni. II. 243, e seg.

Re di Francia vituperati. IV. 98, e seg. Re giusti e pii, costellati in un'Aquila. V. 425, e seg.

i Re, sono tali più per la giustizia da loro amministrata, che pel grado. VI. 18.

Realmente; cioè Con atto di real maestà. IV. 336, e seg.

Recarsi a mente ad alcuno, è Ricordargli il suo nome. III. 133, e seg.

Recens latino, è il Fresco nostro. Vedi usi. Ill. 57.

Reciso. Come chi trova suo cammin reciso. V1. 67.

Reddire soora se; vale (detto della mente). V. 422

Richiamare a sè le cose vedute. V. 422.

Reddissi, per Tornò. V. 261.

Redimita di corona. V. 261.

Regge, è Porta. III. 224, e seg.

Regge, per Reggi, Ritorni. I. 250. Reggere, diverso da Imperare. I. 48.

Reggi, spiegato. I. 250.

Reggimenti; sono gli Atti esteriori. IV. 371.

Regina caeli, cantato, VI. 76.

Regione del cielo; cioè Parte. III. 196.

Regni tre da Dante inventati ed ornati. I. 238.

Regole poco giovano, e'vuol essere ingegno, ed esempj de' classici. V. 242, e seg.

Religione della montagna; è il Sacro monte. VI. 119, e seg.

Religione di Dante. V. 38.

Religione di S. Francesco nata e cresciuta. V. 259, seg.

Remi, che si posano al sonar d'un fischio. VI. 128.

Remo mal tardato è, il Remare, in proprio danno allentato. figuratamente, per l'Accidia, IV. 42.

Remo. Con la vela e co' remi . . . . pinger sua barca. Lat. velis remisque. Viris et é-

quis. III. 273.

Rena arida e spessa . . . da'piè di Caton già soppressa, I. 388.

Rende figura, non Rendon sicura. II. 19, e seg.

Render cenno. I. 189.

Render ragione, per Pagare il fio. II. 95. Render vano l'udire; è Non udir più. III. 175. Rendere: per Riflettere: detto di specchio.

IV. 312, e seg.

Rendere alcuno ; è figurarlo , Assembrarlo. IV. 3<sub>7</sub>5.

Ronder solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente; cioè Fruttare. VI. 39.

Render torti li diritti volti ; è Ristetterli dallo specchio VI, 223.

Rendersi, è Arrendersi vinto. II. 215.

Rendersi a Dio, è Tornar a lui per peninitenza, III. 85.

Renderst per ristoro di ec. val, Ristorare, Ricambiare. III. 316.

Repluere, è Ripiovere la pioggia. figuratamente, VI. 119.

Reprobi, non saranno dannati contro giusti-

zia. V. 456.

Resistenza: parola bene usata in verso. 1V. 363.

Restare a posta d' uno. I. 249.

Restringersi, val, Accostarsi, ec. II. 381. Retaggio migliore: è La virtà. questa non passa sempre per successione. III. 171.

Retrorso. V. L. Retrorsum. VI. 50.

Rezzo; il quale guarda il quartanario. I. 467, e seg.

Ribadir se medesima, detto di una serpe. II.

Ricalcitrare, figuralamente I. 229, e seg. Ricchezza, che cresce, crescendone i possessoгі, IЦ, 33<sub>9</sub>,

Ricchezza de' Beati, maggiore, quanti essi son più. III. 339.

Ricchezze della Chiesa, cagione del suo gua-

stamento. IV. 337, e seg.

Ricciardo da Cammino, tiranno di Feltre, ucciso. V. 195.

Ricernere, è Cernere, o Rivedere da capo.

V. 250.

Ricidere il cerchio all'altra riva: è Attraversarlo. I. 182.

Ricirculando. VI. 270.

si Ricolse Al suo collegio. cioè, si ridus se. VI. 50.

Ricogliere la ragion d'una cosa, è Comprenderla, IV. 53.

Ricogliere le parole, è Intenderle. V. 89. Ricogliere le nuove note; Imparare, o pigliare l'andamento dell'aria nuova delle stroie. V. 230.

Riconforta la festa di Tommaso: vale Nobili-

ta, o rallegra la festa di esso Santo. V. 389. Riconoscere alcuna persona, descritto. III. 188,

e seg.

Riconoscere da uno, è il lat. Acceptum referre alicui. VI, 52.

Ricordare. Mi si ricorda. VI. 27.

Ricordati, ricordati . . . senza dire di più. IV. 258.

Ricordo, per Ricordomi. II. 23, e VI. 324. Ricucire le piaghe: per Cicatrizzarle, Saldar-le. IV. 237.

Riddare, e Ridda: sorta di ballo. I. 170. Ridere, ha belle metafore. III. 6, 7, 8.

Ridere delle carte dipinte; è Aver bella vista.

Ridere: è la sola prodezza, che alcuni possa-

no fare. V. 247.

Ridere. Vidi quivi a'lor giuochi ed a'lor conti, Ridere una bellezza, ec. VI. 282.

Ridire. Che la mia fantasia nol mi ridice: cioè non me ne ricordo. VI. 87.

Ridolere. V. L. Redolere: cioè Olire VI. 250.

Ridui; per Riduci. VI. 258.

Rifarsi. În fame e sete qui si rifă santa: cioè Per digiuno ritorna pura. IV. 177. Simili usi. ivi.

Rifarsi di una cosa, è Avvantaggiarsi, Crescere di pregio per una cosa. V. 149, e

Rifeo Trojano, posto fra i Santi. VI. 17.

morì cristiano per fede. ivi. 22.

Rifiedere; Ferire ad una cosa, metafora, II, 59. Rifiutar lagrime e prieglii: dette di cosa inanimata, IV, 201.

Riformarsi la vista, abbacianta; è Rinversi, Riconfortarsi, IV. 376.

Rifratta, è per Riflessa. III. 336.

Rigare il volto di sangue. I. 83. Il Cod. di Bagno legge così: Elle rigavan si di sangue il volto, ec.

Rigido, detto di cibo: cioè di forte sostanza,

e duro a digerire. metafora. V. 98. Rigira se in sé. spiegato. IV. 219.

Riguardarsi d'una cosa; è Aver temensa di farla. VI. 45.

Riguardi: son le Colonne di Ercole. II. 194. Riguardo. Ch'avrà in te sì benigno riguar-

do. V. 413.

.Relegarsi, detto di monte ciuto attorno da una strada, III, 292, Rilegato; vale Posto, Collocate. V. 67. Rilevo, che fanno le pitture, e sculture di Dante. I. 297.

Rilievare per Importare VI. 258.

Rilievo, è ciò che Dante dice. Quasi alimento che di mensa leve. IV. 215.

Rimanere. Poca vita mortal m' era rimasa; cioè Era vecchio. VI. 40.

Rimaritare a Dio, vale Riconciliare con Dio. IV. 181.

Rimbeccare; è Affrontarsi in opposito. IV. 147. Rimboccato; è Rivescio. II. 367.

Rimettere al taglio della spada. II. 229.

Rimorso proprio de perfetti, ne piccoli difetti. III. 62, e seg.

Rimorto, quasi Morto due volte. IV. 187, e seg. a Rimpetto a me IV. 324.

Rimproveri di Bratrice a Dante. 1V. 337, e seg.

Rinaldo d'Asti, colto all' aperto dalla notte sotto la neve. V. 278, e seg.

Rincalzare alcuno. è Puntellarlo col braccio: VI. 41.

Rimalzo comune; è detto di due, che stavano l'un all'altro appoggiati. Il. 259.

Rinfamare, è Tornare in fama alcuno. III.310. Rinfiammarsi. V. 373, e seg.

Ringavagna, per Ricovera, Ripiglia, II. 130, e seg.

Ringrazio ALLA paterna festa. all' uso latino. V. 353.

Rinieri scolare, nel Boccaccio; che per amor di un' Elena, assidera in una corte di notte sotto la neve; e vendetta presa della donna. V. 333. Rinnovellate (piante) de novella fronda. IV .407.

Rinselvarsi, è Rifarsi selva. III. 320.

Rinverdure; è Render verde, o fres o. figuratamente, IV. 61.

Rio, sustantivo, per Peccato, Mulicia III. 151. R paro; per Ricettacolo, Custodia, Guardia.

V. 439. simile a Nido, spiegato, ivi. Riparo. E come sono in distante riparo. VI.55. Ripidezza di salita, dipinta. III. 92, e seg. Ripieno dell'animo, è Soddisfazione. VI. 80. Ripresta alla mia mente di quel, ec. cioè Fammi risovvenire. VI. 315.

Riprezzo della quartana. I. 466.

Ripriso, per Ripigliato, Ripreso. III. 109. Riprofondavan se nel miro gurge. VI. 250. Rischiarare, neutro: per Rischiararsi, Fursi chiaro. V. 326.

Risegarsi: detto di monte, tagliato da strada

parallela. IV. 292.

Risensarsi: è Racquistar il senso della vista

perduta. VI. 130.

si Risente Di visione obblita. spiegato. VI. 66. Risma; per Squadra, figurato. II. 229, e seg. Riso, aggettico. La novella fu risa. V. 400. Riso. Comincia ( la casa ) crepar delle risa, VI. 155.

Riso dell' universo. I. 44., e VI. 158.

Riso, per Bocca ridente. I. 146. Riso de Beati, è Rifulgere, V. 197. Riso, per Stella ridente. V. 240.

Riso. Ardeva un riso; cioè Riso caldo d'

amore ardente. V. 352,

Riso de'Beati, li chiude e manifesta. V. 398. Riso di Beatrice rimembrato da Dan'e , lo cavò di sè, VI, 242,

Risponde, senza chiamare: fretta inconside.

rata e sciocca. III. 148.

Rispondere. Sì che la faccia mia ben ti risponda; cioè ti dica il vero di me; mi

ti faccia conoscere. II. 265.

Rispondere, per Render cenno. I. 190, e seg. Rispo dere a ec. per Aver proporzione. II. 274. Rispondere agl' innocenti: cioè Esaudirli. III. 191, e seg.

Rispondere ; è Aggiustarsi una cosa con al-

tra. V. 274, e seg.

Rispondere, è Impetrar grazia. IV. 156, e seg. Risponder Con vista carca di stupor non meno : è Guardar uno colla stessa maravi-

glia, che non fu da lui guardato. IV. 311. Rispondere; per Rendere agli atti altrui il

medesimo atto di volto. IV. 311.

Rispondere. Uso leggiadro di esso. V. 27, e seg. Rispondere, per Render cambio, o merito. ₹. gι.

Rispondere. Uno intendeva, ed altro mi ri-

spose: spiegato. VI. 271, e seg.

Rispondersi insieme a tai norme. II. 170. Risposta Farem noi a Chiron costà di presso. bel concetto. I. 350.

Risposta. Far la risposta. II. 245, e 370.

Rissarsi, per Crucciarsi. II. 291.

Ristorar tempo per tempo; 'è La pena del rimaner i negligenti aspettando la lor purgazione tanto tempo, quanto avean penato a pentirsi. IV. 181.

Risurrezione : opera delle virtù di Dio. I.

378 , e seg.

Risurrezione de' corpi, desiderata dalle anime Sante. V. 325.

Risurgi e vinci: parole cantate nel pianeta di Marte. V. 342, e seg.

Ritenere; per Servar memoria. V. 98.

Ritornare. Questi, onde a me ritorna il suo riguardo. spiegato. V. 244, e seg.

Ritornare. Col viso ritornai per tutte quante

Le sette spere. VI. 54.

Ritorno di Dante dal centro della terra, al mondo di sopra. II. 408, e seg.

Ritrarre l'opera e' nomi d'alcuni; è Ricor-

darli. I. 444.

Ritrarre, per Rapportare. III. 114.

Ritrarsi alla ripa. I. 34.

Ritrarsi ad uno; è Accostarsegli. III. 26.

Ritroso andar , degl' Indovini , circoscritto variamente. I. 294, e seg.

Ritroso calle, fa; cioè Torna addietro, l'

Ritrovar l'orme; Rifarsi sull'orme. I. 205, e seg.

Riva di un ruscello, espressa con nuovo mo-

do di dire. IV. 285, e seg.

Riva. Porre alla riva. Traito m' hanno del mar dell'amor torio, E del diritto m' han posto alla riva. VI. 136.

Rivada , da Riandare. dinanzi gli vada da

capo. II. 229.

Rivenire, per Ritornare. V. 151.

Riverenza di uno, davanti al suo maggiore. IV. 393, e seg.

Riversare, per Gittar l'acqua che fa una

fonte. I. 182.

Riverso delle rocce, fatto nel cerchio de'Violenti, e degl'Ipocriti; che operarono alla morte di Gristo. I. 348, e seg.

## CLXXXVII

Rivertere; è Rovesciare, Rimboccare. II. 274. Riuscire. belli usi e vari. III. 58.

Riviera del sangue pena de'Violenti, 1, 349. Riviera di luce, descritta, VI. 249.

RO

Roboam, strascinato dal carro suo. III. 281. Rocca L'altra, traendo alla rocca la chioma. V. 366.

Rodere, per Consumare, Rarefare. V. 120.

Roffia: che sia. VI. 196.

Rogna. E lascia pur grattar dov'è la rogna. V. 420.

Roma e'l suo impero, furono da Enea fondati, per sede de' Pontefici. I. 51.

Romagna, circoscritta. II. 206. Suo stato, al tempo di Dante, ivi.

Romagna tutta viziosa, senza anima buona. IV. 25, e seg.

Romane antiche, lor temperanza, I. 307. Romane antiche, astinenti, IV. 157.

Romano, cive Di quella Roma, onde Cristo è Romano; e oè natio. IV. 385.

Romano: castello onde venne Ezzelino tiranno: V. 193.

Romeo villanamente trattato da Romando Berlinghieri. V. 137, e seg.

Romper fede ad uno. I. 373.

Roncisvalle, ove fu sconfitto Carlo Magno, II. 295.

Rorare alcuno. VI. 85.

Rosa Come fa'l sol la rosa, quando aperta Tanto duren, quant Ella ha di possanza. VI. 46.

Rosa; in che't Verbo divino Carne si fece. VI. 68. **CLEERVIS** 

Rosa; alla cui forma è assomigliato il paradiso, VI. 257.

Rosseggiar, che prese la luce di S. Pietro.

VI. 15g.

Rosso colore, da poterlo a stento vedere nel fuoco. IV. 321.

Rossore descritto. III, 112.

Rossore, è vergogna di tutto il cielo. VI. 162.

Rosta: spiegato. I. 382.

Rostro dell'aquila, che parla in persona de' dumi onde è composta. V. 446.

Rotolar de sassi, che fan gli avari contro i

prodighi. I. 169.

Rotto, per Fiaccato, Abbattuto. figuratamente. II. 106.

Rotto: è il sasso, o il vallone? II. 127.
Rotto il sole, vale, L'ombra del corpo che
il sole gittava. V. 68.
RU

Rubar alcuno. O imaginativa, che ne rube Talvolta sì di fuor, ch' uom non s' accorge. IV. 34.

Rubesto tremuoto. II. 307.

Rubesto, per Rigoglioso, III, 122.

Rubin, che oro circonscrive. VI. 249.

Ruere. V. L. VI. 251.

Ruffiani, frustati nella prima fossa di Malebolge. II. 12, e seg.

Ruggeri Arcivescovo, che fece morir di fa-

me il Conte Ugolino II. 344,

Ruggiran si questi cerchi superni, Che, ec. spiegato. VI. 178, e 179, e seg.

Ruggire, che fanno le imposte, volgendosi

Rugiada, in Gelbo & Che, poi non senti

#### CLXXXIX

pioggia, ne rugiada. III. 280.

Ruina, nel luogo della bufera infernal, de'

lussuriosi. I. 127.

Ruina, Che alcuna via darebbe a chi su' fosse: spiegato. I. 334, e seg.

Ruina di qua da Trento, spiegata. I. 335.

Ruina, per la qual Dante sale a fatica. II. 132,

Ruinarsi, per Precipitare. III. 122.

Ruota, che rivolge sè contra il taglio. metafora. IV. 359.

Ruota di carro che, girandosi, fa minor ar-

co. IV. 377.

Ruota. Que' che vanno a ruota; cioè ballano a tondo. V. 319.

Ruota egualmente mossa. VI. 333.

Ruote di fiamme, intorno, agli occhi, di Caronte. I. 90.

Ruote, che Gerione sa larghe, portando

Dante giù nel pozzo. I. 471.

Ruote magne; sono i Cieli. IV. 343.

Rupper la ruota : cioè , Ruppero il girar , che facevano attorno, 1. 452.

Ruscelletti del Casentino. II. 276.

Ruscelletto nel paradiso terrestre. I. 306, e seg. Ruscelletto tortuoso, che dalla altra parte della terra, discende dentro essa verso il centro. II. 408.

Ruscelletto, descritto da Dante. IV. 281.

SA

Sabine. Dat mal delle Sabine, Al dolor di Lucrezia: cioè Dal rubamento delle Sabine, fino a Tarquinio. V. 125.

Sacca di farina ria. VI. 48.

Sacco. Tener il sacco ad uno. VI. 78.

Sacerdozio. Seguir sacerdozio; è andar a

cacecia di benefizi. V. 249.

Saetta, che rapida ferisce nel segno. V. 115. che Saetta previsa vien più lenta. V. 397. Saettare; per Ferire le orecchie: detto de'

lamenti che Dante udiva. II. 250.

Saettava (il sole) da tutte parti il giorno. III. 42.

Safira col marito. IV. 107.

Saggio, per Consapevole. III. 114.

Saggi. Levar i saggi di pochi scaglioni. Mon-

tar sù per pochi gradini. IV. 265.

Sagrifizio. Come del suo voler gli Angeli tuoi Fun sagrifizio a te 111. 253.

Sagrifizio di Tefte, fu empio. V. 102.

Sale alto: è il Mure. Lat. Salum. V. 34. Sale. Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui. V. 411.

Salire, talor può valere smontare; cioè Sal-

tar giù. III. 209.

il Salire, che fece Virgilio, con Dante in collo di là del centro del mondo, lungo il pelo di Lucifero, fece credere a Dante di tornar indietro. II. 398, e seg.

Sulire da carne a spirito: è Passar da stato

mortale ad immortale. IV. 345.

Salire, porta l'andar sù a spire, facendo le volte larghe. III, 228, e seg.

Salir di Dante in cielo, venne dal suo pur-

gamento dell'anima. V. 28, e seg.

Salir di Dante non dovea farlo maravigliare; perche al cielo era il suo istinto, ora libero. V. 29.

Salita ripida, dipinta. III. 93.

Salita. Che ha men salita, cioè Che è più bassa, V. 83.

Salomone. V. 241.

Salterello (Lapo). famoso birbone. V. 367. Salti. può essere il Saltus latino, o altro. V. 269.

Salti. E che per salti fu tratto a martire.

spiegato. V. 445.

Salutarsi per proprio nome IV. 351.

Salute, vale Bontà, Effetto buono. V. 183, e seg. .

Salute, per Bene, Buono stato. V. 328.

Salute: per Bonta, Effetto buono. VI. 193.

Salute, per Bene, Grazia. VI. 248.

Saluto. Nullo bel salutar tra noi si tacque. III. 190.

Salva res est: vale; Abbiam vinto. II. 261. Salvani (Provenzan). sua umiltà, in servigio dell'amico. III. 268.

Salvo, che questo è rotto e nol coperchia. è

spiegato. II. 127.

San Benedetto val, la Badia di questo nome. I. 452.

Sangue, in cui sono immersi i violenti. I. 349.

Sangue riarso d'invidia. III. 322.

Sangue, che cola dal ramo svelto da Enea. Virgilio poco osservò la natura. I. 368.

Saper reo; vale Dolere, Saper male. II.

Saper tutto, non era bisogno, anzi vietato ad Adamo. III. 73, e seg.

Saperne un punto più che'l diavolo. II. 100. Sapia, donna Sanese invidiosa. III. 306. Savia non fui, avvegnachè Sapia Fossi chia-

mata. è difeso questo concetto, ivi. 307.

Sapienza di Dante, e osservazioni da lui fatte della natura. I. 288, e seg. Sara, Rebecca, Iudit, ec. loro sito in cielo. VI. 265.

Sarte. Raccoglier le sarte, e calar le vele; che dovrebbono fare i vecchi. metafora. II. 214.

Sartore, Che com' egli ha del panno, fa la gomma. VI. 304, e seg.

Sassi grandi, portati da superbi nel Purgatorio. III. 260, e seg.

Saturno, settimo pianeta. VI. 29.

Saul, morto sulla sua spada. III. 280,

Savio, fiume longo Cesena. II. 210. Sazia. Suturata, Contenta. IV. 94.

Saziare. E cento miglia di corso nol sazia ( parla di un fiume ). III. 314.

Savio. Perche mi facci del tuo name savio t cioè mi contenti, dicendo il mo nome. V. 352

# SB

Sbadigliare, sopravvenendo sonno o febbre.
II. 165.

Shagli de' grandi uomini, non iscemano il loro merito. II. 24.

Sbarrar l'occhio; cioè Aprire, spingendo innanzi. I. 198,

Scacchi. Più che'l doppiar degli scacchi s'immilla. è spiegato. VI. 197, e seg.

Scagionare, è Scolpare, Giustificare. II.327. Scaldarsi il letto, che fece un tale in vecchiezza. I. 86.

Scale. Lo scendere e'l salir per l'altrui scale. V. 411.

Scale. Sì ch'or mi parranno corte queste scale: cioè 2 Durero poca fatica a montar sù. IV. 143.

Scalea di Firenze, paragonata a quella, che da uno menava ad altro girone del Purg. III. 286.

Scaleo di luce in Saturno. VI. 29.

Scaltrire, è Tenere avvertito. IV. 239.

Scandere. V. L. è Montare. V. 183.

Scanni, o Sedi ferme delle anime, sono nel primo cielo, comechè a Dante si mostrino ne' pianeti. V. 82.

Scardova, dalle scaglie larghe. II. 257.

Scarsi: per, Ritenuti a concedere qualcosa. V. 395.

Scede, e motti ridicoli de'predicatori. VI. 227. Sceglier parte ad alcuno ; per Appostare, Disegnare. I. 376.

Scelta delle parole, fa la evidenza. I. 270, e seg.

Scemi di sè : cioè Privati. IV. 333.

Scemo, per Scemato, Spento: parla di debito. III. 308.

Scemo. Farotti ben di me volere scemo. cioè, Ti scemerò, o torrò il tuo desiderio di sapere chi io sono. IV. 250.

Scemo, sust. per Difetto, Ignoranza. VI. 26. Scempie gote, cioè Lisce, piane. II. 171.

Scempie dita, è Dita aperte. III. 291.

Scendere, e girare calando, conosciuto da Dante dal sentir pianti da più parti. I. 477, e seg.

Scerner o Cerner uno ad alcuno col dito, è

Notarglielo. IV. 252.

Scevra, val Separata, Discosta. V. 371.
Scheggia. Vedrai la pianta onde si scheggia. spiegato. V. 271.

Schianze; Croste di carne ulcerata. II. 256.

Schiarare; è Dichiarare. VI. 133.

Schiatte. Udir, come le schiatte si disfanno. V. 381.

Schiera, che vuol mutar luogo, non può tutta rivolgersi a un tratto. IV. 377.

le Schiere Del trionfo di Cristo. sono i San-

ti. VI. 59, e seg

Sehiume. Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienza, ec. III. 304.

Scienza somma di Dante. I. 288, e seg.

Scienza, si forma per la memoria delle cose intese, V. 98.

Scilla p. Cariddi. scontro ivi de' due mari.

4.1470 Sciogliere gli occhi. spiegate. L 225.

Soingliersi da uno. II. 102.

Sciogliersi da alcuno, è Spacciarsi dalle brighe che altri ci dà. 111. 134.

nen Sciolto da guardar me: cioè, Non torse

mai gli occhi da me, III. 196.

Sciolto (l'animo); val libero di sè. Non sciolto, val dunque Occupato. III. 283. Scipio difese la gloria del mondo a Roma.

VI. 164.

Scisso; è Separato. V. latina. III. 147. Scodella, simile ad una valletta. 111. 158-159, e seg.

Scogli, o ponti, sopra i fossi di Malebolge

II. 11, e seg.

Scoglio, che è Scorza, male inteso. III. 53,

e seg.

Scolare, nel Boccaccio; che per amor di un Elena, assidera una notte di verno, nevigaudo: e vendetta presa della donna. V. 333.

Scolorocci il viso; effetto dell'amore. I. 145. Scolture, sono le pitture di Dante. I. 297, e seg.

Scommettere, è Separare; contrario di Com-

mettere. H. 222.

Scommuniche, scritte per cancellarle, e cavarne guadagno. I. 296.

Scommuniche, esercitate ne' morti. III. 85. Generalmentente son da temere. ivi 86.

Scoperto, a modo di sustantivo per, La parte scoperta. II. 305.

Scoppiar del pianto per gli occhi. I. 461,

e seg.

Scorger la contrada ad uno. I. 203.

Scorgere. E Beatrice quella che si scorge, ec. spiegato. V. 216.

Scorta, detto della lingua, vale, Parlevole, ed intelligibile. IV. 70, e seg.

Scoscendere. Onde l'ultima pietra si scoscen-

de. spregato. II. 140.

Scoscendimento di una riva, rende possibile lo scender per essa; non al contrario. I. 340.

Scranna. Or tu chi se', che vuoi sedere a

scranna, ec. V. 457.

Scritto; è la Rivelazione, che Dio fa delle cose future a' dannati. II. 34, e seg.

Scritto: perchè sia più, che dipinto. IV. 401.

Scrittori Veronesi chiarissimi. I. 19-20.

Scrittura Santa, è fondamento del credere. VI. 95, e seg. Come si sa, la Scrittura essere parola di Dio? ivi.

Scrivere a guadagno: è reputar guadagnato:

IV. 3g2.

Serivere, per cancellare. spiegato. V. 444, e I. 296.

Scudo. Fare scudo di una cesa; è Coprirla, Toglieria alla veduta. IV. 391.

Scuri, che sono da compartir fra la luce; con me ne dipinti, così in poesia. V. 99.

Sdebitursi, è Pagar suo debito, figuratamente. III. 315.

Sdegno di Dante contro ogni ingiustizia, non è sempre irragionevole. II. 365, e seg.

Sdegno di Dante, contro l'Italia e Firenze, III. 140, e seg.

Sdrucire: è Fendere. II. 95.

Se: particella deprecativa. I. 445.

Se, adoperato con bell'ellissi. III. 141. Se, adoperato, per Posciaché. V. 86.

Se. S' io torni mai, lettore, a quel devoto

Trionfo, ec. spiegate. VI. 51.

Se, ec., è modo di augurio. E, se tanto lavoro in bene assommi, ec. IV. 134.

S'egli è, che ec. Se è vero, che ec. II. 113, è seg.

Se sa. spiegato. I. 202, e seg.

Secchia rapita, posta a fronte del Petrarca.
I. 28-29.

Secondo donna; vale, Quanto sa e può una

donna. V. 401.

Seconda etade; è la vita immortale, IV. 345, Secondare con l'occhio una cosa; è Guardarle dietro. I. 454.

Secondare alle percosse dell'onde. HI. 25.

Secondare, è Venir dietro. Poca favilla gran fiamma seconda. V. 14.

Sedere: si dice del Papa regnante. V. 292. Segnare, val Benedire con giurisdizion vesco-

# exevil

vile. Tre Vescovi possono segnare in un luogo della riva occidental di Benaco, II. 54, e seg.

Segno di santa croce. III. 41.

Segno, il Trapassar del segno: fu la colpa d'Adamo. VI. 144.

Segno lieto; è Berzaglio della beatitudine.

V. 27

Seguace. Esser seguaci alla passion che ec. vale; Seguir la passione. IV. 131.

Seguire. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti. VI. 166.

Seguire una cosa, per Continuarla. VI. 197. Seguire la mente: vale Rimanere nella memoria. V. 328.

Seguitò l'imprenta; cioè Compiè di formare l'immagine. V. 441.

Selva dove Dante si smarrì, che cosa significhi. I. 34, e seg.

Selvaggia, per Inesperta, Nuova, Non pratica III. 41, e seg.

Selvaggio per Scostumato: contrario di Gentile. IV. 30.

Sembiante. Fecemi sembiante, che ec. cioè, Mi si mostrò., V. 196.

Sembiante di Dio. spiegato. VI. 299.

Sembianza buona; è la nostra Buona cera. VI. 46.

Seme che frutta infamia. II. 343.

Seme, per Frutto. Che l'erba si conosce per lo seme. IV. 25.

Seme. Al mio ardor fur seme le faville, Che ec. IV. 129.

Semo del piangere: è la vergogna e'l dolore. 1V. 360. Seme amaro, come può uscire di seme dolce? cioè da padre liberale, figliuolo avaro? V. 182, e seg.

Semenza, per Figliuolo. VI. 75.

Seminator di scandali e di scisma. II. 228. Semiramis lussuriosa. I. 130.

Sempiternare, cioè Rendere eterno. V. 20, e seg.

Semplicità naturale scrivendo, è difficile. però si piglia l'ammanierato, che è più facile. 1. 277, e seg.

Semplicità son nobiltà ed eleganza, è assai rara. I. 308, e seg. SEN

Sen' vanno su per l'onda bruna. I. 97. Sene: è Vecchio V. L. VI. 272.

Sennacherib. III. 281.

Senno. Poi ch'io potea di me fare a mio senno; cioè Far ciò che io volea. IV. 88.

Seno, per Tratto di cielo. V. 299.

Sensato: sust. è Cosa ricevula pe'sensi. V. 83. Sensazioni, che senza corpo, sente l'anima, secondo Dante. IV. 221, e seg.

Sensi: hanno ciascuno suo proprio oggetto; che solo gli diletta. Così la sola natura di-

letta l'intelletto dell'uomo. I. 273.

Sensi interni dell'anima; sono da dileticare con gli oggetti propri di ciascuno, e non con altri. I. 275, e seg.

Sensi ingannati dalla poesia. III. 237.

non Sentendovi il mercatante suo; è Sapendo che e' non v' era. V. 402.

Sentiere sghembo. III. 160.

Sentir d'uno, è Sapere delle sue condizioni. IV. 30.

Sentirsi. Sì che'l Nil calda si sente del duolo. è spiegato. V. 127.

Sentito, per Riconosciuto, V. 395.

Senza sermone. Il tacere è proprio di chi ha sugli occhi cose-dolorose. II. 255.

Sensa la testa ; val Sensa contar la testa.

H. 307.

Senzazione, che la poesia porta, mettendo ne' sensi le cose. III. 237.

Senzorecchi, detto di uno, che Avea perduto ambi gli orecchi. Il. 323, e seg.

SER

Sera. Questi non vide mai l'ultima sera, qui vale, Non è d'annato. III, 14.

Sera, descritta III. 173.

Serafico in ardore: vale, Ardente di carità, come Serafino. V. 251.

Serafini, che muovono il primo mubile, il quale tirasi dietro le altre sfere. V. 163, e seg.

Sereno, sust. per Luce. V 298.

Sermo deloroso, soffiato col sangue. I. 384. Sermoni d'Orazio, non sono poesia. I. 259. Serpe, che lega e stringe un ladro. II. 152, e seg.

Serpente, che fa nel Purgatorio temere le a-

nime. III. 183, e 188.

Serpentello, che si muta in nomo, ed e converso. II. 164.

Serpenti di varia sorte. II. 146.

Serpenti, che tormentano i ladri. Il 146, e seg. Sera. Al salar di prima sena: Sul far none.

V. 326.

Servae stridenti acerbum horrorem. I. 126. Servare il pane, è Negarto. V. 443. Servigio; per Opera buona. V. 96. SES

Sesta compagnia, per Compagnia di sei.I. 122, Sesta ora. Forse seimila miglia di lontano Ci ferve l'ora sesta. VI. 234.

Sesta. Colui che volse il sesto (le seste) Allo stremo del mondo V. 451.

SET

Seta. Quasi animal di sua seta fasciato. V. 179. Sete tormentosa, dipinta. II. 275, e seg. Sete, è la misura del più o meno gusto del bere. IV. 127.

Sete concreata Del deiforme regno. V. 35. Settentrione; così nomina Dante il Carro mistico da lui introdotto IV. 325.

## SF

Sfavillar fuoco, attivamente. IV. 79. Sfavillare, è Uscire in faville metaforic. V. 147., Sfinge. IV. 397.

Sfiorando il giglio: è Vituperando la corona di Francia. III. 170.

Sfogar l'arco dell'ardente affetto. V. 353.
Sfogliare, metaforicamente per Disseccare,
Spogliar di carne. IV. 176.

Sfondata gola. IV. 95.

Sghembo sentiere. III. 160, e seg. Sghermidor fue; cioè Separò i due. II. 107. Sgombrar da sè: detto del Purgatorio, che licenza un'anima nel Paradiso. IV. 187. Sgorgare, attivo. IV. 357.

Sguardo di Beatrice, rallumina gli occhi abbacinati. VI. 131. Sguardo della fede in Cristo, o venturo, o venturo, venturo, VI. 286.

SI

SI, può valere Tanto sconciamente; come, Tanto acconciamente. I. 342, e seg.

St, per Finché. II. 44.

Si, per Finattantochè. II. 248.

Si ancor lo veggia : spiegato in due modi.

III. 34 c seg.

Sì. notabile uso: come. Io vorrei sapere; si si innamora; cioè, come altri s'innamora. III. 90.

St: detto da Dante si piano, che fu meglio

veduto, la sentito. IV. 356.

Si: senza la chiamata di un altro si, prima. V. 307.

Si: per Altrest, Similmente. V. 403.

Sibilla, scrivea nelle foglie la sua sentenza. VI. 314.

Sicurar di litigio. V. 96.

Sicurar da, ec. dal Securus, cioè Senza pena, Franchi. IV. 86.

Sicuri d'aquilone e d'austro : cioè che non temono di aquilone, ec. IV. 385.

Sicuro: è Animoso. I. 455.

Sidere, Verbo lat. Sola in te sidi, ec. spicgato col resto. VI. 327.

Si dileguò, come da corda cocca. 1. 485.

Sì fatta: vale In tale atteggiamento, IV, 393. Sigieri. V. 245.

Sigillare, per Compiere, Conchiudere. VI. 74. Sigillare la mente. è spiegato VI. 103.

Sigillarsi, è Improntarsi, o Pigliar forma. V. 206.

Sigilli tre, che ebbe la regola di Francesco. V. 260, e seg. Sigillo Pontificio, male usato. VI. 163, e seg. Signa. Del villan d'Aguglion, di quel da Signa. V. 379.

Signoria dell' anima sopra il corpo, lo rende obbediente a lei in ogni suo muoversi. V.

20, e seg.

Silenzio di Dante, passando dall'ultimo girone di Malebolge; onde venisse. II. 293, e seg. Si levan le foglie: perchè detto così. I. 90.

Sillogismi diffettivi, son que'de'mondani. V. 249.

Sillogizzò invidiosi veri. V. 245.

Silvano; è Abitator di selva. IV. 3851

Simifonti: villa di Toscana. V. 380.

Similitudini, adoperate dal poeto. I. 279.

Similitadini di Dante, non trovate da nessun altro. I. 289.

Similitudini, debbono rispondere alla cosa as-

semprata. I. 236, e seg.

Simoneggiare; adoperar la simonia. II. 36. Simulazione, in opera di fede, non ha scusa.

IV. 151.

Sincera fianima. VI. 188.

Sincero paese; è il luogo puro semplice : i cieli. V. 155.

Sinfonia di paradiso; non sonava in Saturno; e perchè. VI. 33.

Singolare accordato col plurale. II. 249.

Si penter vale il nostro, Si si pente. V. 204.

 $\mathbf{SL}$ 

Slavino di Marco. I. 345.

Smagare. Cui troppa voglia smaga: cioè Cava di se. V. 68.

Smagarsi di , ec. Abbandonarsi , Sfidardi. III.. 245,

Smagato animo, per Ismarrito. II. 176.

Smeraldi, per Occhi. IV. 369.

Smeraldo, in l'ora che si fiacca. III. 165... Smonacar di una Suora. le fu tolta Di capo l'ombra delle sacre bende. V. 76.

Smovitura. Avere, od Essere di piccola smo-

vitura. spiegato. IV. 50.

SO

Soave, detto dell'atto di Gabriele, annunziando la Vergine. III. 233.

Soave, per Suavia Svevia. V. 77, e seg.

Seaci, a modo d'avverbio. I. 371.

Sobbarcarsi, è Curcarsi sotto il peso, per ad-

dossarselo. III. 143.

Sodalizio eletto alla gran cena, ec. VI. 31. Soddisfazione del suo peccato, impossibile all' u mo. V. 152.

Soilo: detto di nodo, vale Duro, da non poterlo sciogliere. VI. 192, e seg.

Sofferire: belli usi. IV. 12.

Soff rire, per Aspettare. IV. 355.

Sofferire, è Comportare, lat. Pati. Non le sarebbe stato sofferto; cioè, Non avrebbero conportato, elle ella facesse così. V. 142.

Soffi col sangue doloroso sermo. 1. 384.

Soffiando nella barba co sospiri. II. 124.

Soffolcere. VI. 76.

si Soffolge; si Appunta: da Fulcio lat. II. 245. Soffolgersi, Ficcarsi, Appuntarsi. II. 245.

Soffriri; Nome plurale di Saffrire. IV. 86. Soggioga, vale Signoreggia e detto di luogo alto, che mira sotto luoghi più bassi. III. 286.

Soglia. Essere sulla soglia di ec. vale. Entrar

in, ec. IV. 345.

Soglia; per Grado, Scaglione. V. 73,

Soglia dell'albero: è il Palco. lat. tabulatum. V. 424.

Soglie; sono i gradini dell'anfiteatro, che Dante figura nel paradiso. VI. 256.

Sognare. Chi sogna suo danno, brama nel son-

no di sognare. II. 292.

Sogni della mattina, più veri III. 211, e seg. Sogni, che talora operano a modo della ragione in cui vegha. V. 231.

Sogni affannosi, che talor si patiscono. spiega.

to. III. 257.

Sogno del Conte Ugolmo in carcere. II. 345, e seg. de'figliuoli, che dormendo e piangendo, dimandavano pane. ivi.

Sogno di Dante, presso al Purgatorio. III. 211. Sogno avuto, o dimenticato, che lascia la passione di sè impressa nello svegliato. VI. 313, e seg.

Solco. Servando mio solco : è detto di chi segue in mare l'andar di una nave davanti. V.

34, e seg.

Soldano, davanti a lui predicò S. Francesco. V. 261.

Sole le mani; per Le sole mani. I. 156. Sole, non può essere dipinto. III. 10, e seg. Sole, che nell'emisfero del Purgatorio intrava fra Dante e aquilone. III. 96, e seg.

un Sole: per Un anno. Assentirei un sole. IV.

1-30.

Sole, che diventa vino nella vite. IV. 220. Sole, che nasce ombrato da vapori. IV. 331. Sole ramora; cioè Rami nudi di foglie. IV. 382. Sole, che come suggello, tempera e stampa la mondana cera. V. 14, e seg.

Sole; non può esser veduto, se le nebbie non

temperano la sua luce. V. 120.

Sole, descritto. V. 210, 212. e 214. Dante v' entrò. ivi. 214.

Sole nascente, paragonato al nascere di S.Fran-

cesco. V. 252, e seg.

Sole. La parte in me, che vede e pate il sole: è l'Occhio dell'aquila. VI. 11.

Sole, è maggior della terra. VI. 255.

Sole che nasce, dipinto. VI. 281, e seg. Solecchio: è Riporo dal sole III. 333.

Solere; a modo di nome. l'ultimo solere. spiegato. V. 427.

Soli eravamo. l'esser soli da'sicurtà. I. 145.

Soli, per Anni. II. 262

Solla, è Morbida. La mia durezza faita solla. IV. 260.

Sollazzo, è alle anime purganti la lor penitenza, per la carità. IV. 179.

Sollecitudine studiosa; ed esempi di questa virtù. IV. 60, e seg.

Sollo e, Soffice, lat. putris. I. 440.

Solo; vale, Senza altre prove che il mio detto. Il. 239.

Sol, si mette spesso avanti il nome. Sola questa riga, ec. III. 157.

Solvere il dover proprio, è Fare il debito suo. III. 243.

Solversi. Quando nell'aere aperto ti solvesti: è Beatrice, che levato il velo, ride libera ma sua bellezza. IV. 375.

Solvi il tuo caldo disso. VI 33.

Somiglianza, più o meno, delle cose col Creatore, gliele sa piacere più o meno. V. 149. Sommergere il dubitare in alcuno, vale, Levar-

gli il dubbio, Farlo deliberare. II. 235, e seg.

Sommesse, sust. che siano, I. 453.

Sommi. Perche de fuochi... Di tatti i loro gradi son li sommi. spiegato. VI. 11, e seg. Somniare. Del sogno dimenticato, resta la pas-

sione nello svegliato. VI. 313.

in Sommo della bocca. III. 143.

Sonagli I. 185.

Sonare alcuno, è Parlarne con lode. III. 267.

Sonare per Esser famoso. III. 314.

Sonare attivo. Suoni la volontà, suoni'l desio. V. 355.

Senneferare descritto. IV. 53, e seg.

Sonno guizza, pria che muoja tutto. spiezato.

IV. 37. Sonno della mattina, che fa indovinare, IV. 269,

. e seg.

Sopra. Che sopra'l sol non fu occhio che andasse: cioè, Non può vedersi cosa più lacente dei sole. V. 222.

Sopra castella, ed altre loro entrate; cioè, Con la malleveria di castella, ec. V. 400.

Sopra i Turchi, vale Addosso, A spese, ec. V. 400, e seg.

Sopra. Andò di sopra: vale, Superò, Avanzò. VI. 268.

Sopraggridare; cioè forse Gridare con tutta lena. IV. 243.

Soprapposte, sust. che cosa sieno. I. 453. Sorco, venuto tra male gatte. II. 96. Inforcar gli arcioni. ivi.

Sordello, uom grave, dipinto. III. 139.

Sordo, metaforicamente, vale Non disposto, Disadatto. V. 27.

Sorella, per Suora, Monaca. V. 69. Dicesi anche Donna. ivi.

me Sormontar di sopra a mia virtute. VI. 248.

Sorpresa materia: è la materia surrogata, o soprappresa, nel permutare de' voti. V. 100. Sorpresa, fa dimenticar all'uomo le cose più na-

turali.

Sorrest del suo vil sembiante. VI. 54.

Sgnardando dat cielo la terra, gli parve mente. VI. 54.

Sorriso, aggettivo. Per le sorrise parolette brevi. V. 23.

Sortire, in vario senso. 11. 38.

Dare, è Dare in sorte. VI. 275.

Sortita: è Toccata in sorte. V. 83.

Sorvenire, per Sopraevenire. IV. 180.

Sospendere d'ammirazione. VI. 299.

Sospensione, nella qual Daute tien talora il lettore per qualche tempo. II. 86.

Sospensione, în cui Dante țiene i lettori, per dar loro maggior piacere, risolvendo la cosa. III. 78.

Sospesa (mente); vale Dubbiosa. VI. 271.

Sespetto, per Paura. II. 105.

Sospicciare, per Dubitare. 1. 244.

Sospinse gli occhi infra I mare. V. 50.

Sospirare una cosa, si dice: non Lagrimare.

Sospirare ad uno. VI. 53.

Sospiri messi in fuga; cioè affoltati. II. 276.

Sospiro. Che più tiene un sospir la bocca aperta: egli è come dire, In un batter d'occhi, IV. 389.

Sospiro, espresso nel suono allungato e stirato del verso: Ond'Ella, appresso d'un pio sospiro. V. 24.

Sostenere, per Aspettare. IV. 355.

Sottili provvedimenti. parlar doppio, ironico. III. 149, e seg.

Setto; per Con. Sotto buona intension. VI.16. Sottosopra, per Riversato, A Rovescio. II. 36. Sottosopra; per Cap opiede, Rovescio. II. 404. Sottrarre alcuno, e Ritenerlo lusingando, sedurlo. II. 192.

Soverchiare, per Levar un mucchio. II. 128. Soverchiar la strada; cioè Trapassarla. IV. 109. Soverchiare la parete del monte, lat, superare jugum. III. 81.

Soverchio. Mentre che del salire avem'soverchio. spiegato. IV. 151, e seg.

Sorv' esso, per Sopra. III. 241.

Spaceio. Dar lo spaceio ad una cosa. IV. 80, e seg.

Spada. Il pregio della spada: è l'adoperaria pei

Principe. III. 497.

Spada giunta col pastorale: è il temporal dominio del Papa, collo spirituale. IV. 21. Spada sola, fa maggior taglio che ciaque V.381.

la Spada di quassii non taglia in fretta, Ne tardi, ec. VI. 43.

Spade affocate, e spuntate, colle quali due An-

geli caccian la biscia, III. 185.

Spade alle Scritture, In render torti li diritti volti. spiegato meglio. V. 314-315.

Spalla. E l'un sofferia l'altro con la spalla.

III. 297.

Spalle. Fare spalle d'un argine, ad un arco di ponte. II. 20.

Sparato di un nomo, aperto dal mento al fine

del ventre. II. 226.

Sparire improvviso di Beatrice a Dante. VI. 273. Sparte le mani; è Colle dita aperte e allargate. III 28.

Sparto di larghezza. VI. 187.

Spaziarsi, per Allargarsi. figuratamente. IV. 294. e seg.

Specchio, per Sole. III 97.

Specchi, che rimandono più o men forti le immagini. I. 299.

Specchiarsi in alcuno: è guardarlo curiosamente.

II. 324, e seg.

Specchiarsi in cosa nitida, è Vedersi, non Guardarsi. III. 219.

Specchiati sembianti, cioè Immagini di chi si

specchia. 1. 301.

Specchiatisem ianti, pareano a Dante certe spezie che vedea nella luna: e si voltò a veder, chi si specchiasse. I. 301.

Secchio di Narciso; è l'acqua. II. 285.

Specchio. Venir dallo specchio La donna sua, senza l viso dipinto. V. 363.

Specchio. E fa di quelli (occhi) specchio alla figura; cioè Ricevi l' immagine. V1. 30.

Specchio, che riflette la fiamma di candela che altri ha di dietro. VI. 180, e seg.

Spedale e malattie accumulate. II. 250, e seg. Spedita. Si mostro spedita di, ec. vale Mostro d' aver finito di, ec. V. 41, e seg.

Spedito duce. spiegato. VI. 244.

Speglio. Fare speglio degli occhi; è Rimirare. VI. 251, e seg.

Spegnersi l'ombra: essendo tramontato il sole.

IV. 265, e seg.

Spegnersi: detto della voce, che muore fra' denti. IV. 355.

Spegnersi (il mondo) di fanciulle. VI. 80.

Spensi I' ira bestial. I. 348,

Spenta ogni veduta, 1. 476.

Spento. A lume spento: è spiegato. III. 86. Spento. Con voglia accesa e spenta: cioè Volea, e non volea. IV. 211.

Speranza del perdono necessaria alla peniten-

za. III. 85.

Speranza, fu figurata da S. Giacomo; e come. VI. 114, e seg.

Speranza definita. VI. 118, e seg.

Speranza, non tira a ballare le altre due Virtù teologali: ma è sempre tirata da loro. IV. 320, e seg.

Sperare un corpo: è de' trasparenti, che si

guardano contro il sole. 1. 58.

Sperare una cosa, che cosa sia, V. 445.

Spere. Si fero spere sopra fissi poli: cioè Cominciarono rotarsi. VI. 85.

Spermentar , è Cimentare. III. 255.

Spernere da se. spiegato. V. 147.

Sperto Essere sperio; per Fare sperimento. II. 305.

Sperule. E vidi cento sperule, ec. VI. 44. Spezie lievi e svanite, dipinte da Dante. I. 298.

Spicciare, delle rane. II. 297.

Spietato di te. V. 107.

Spigoli, son Punzoni delle imposte, che entrano ne'gangheri. III. 225.

Spingava con ambe le piote. guizzava le

piante. II. 40, e seg.

Spirando ragioni, spiegato lo spirare. III.309. Spirar, che faceva Dante; come s'intenda; e come a quel segno si mostrasse vivo. III.44. Spirare, per Vivere III. 118.

Spirare. Onde spirava, questo ; cioè Onde

veniano queste parole. VI. 92, e seg. . Spire: sono il Muover del sole, a chiocciola. V. 214, e seg.

Spiro, per Spirito Santo. V. 244.

Splendor di luce eterna ; è detta Beatrice. IV. 374.

Splendore di Dio ; è spiegato. VI. 212.

Spogliar la spene: attivamente, Disperarsi. IV. 358.

Spoglie che'l ramo rende alla terra. I. 94, e seg.

Spola: metaforicam., Trarre la spola al co'; è Finire, Perfezionare. V. 74.

Spolparsi di bene ; è Incattivire. IV. 197.

Spoltrirsi. II. 141.

Spolverini: suo episodio del traripamento

dell' Adige, V. 406

Sponsa. Veni , Sponsa , de Libano : è l' invito fatto a Beatrice, che scenda. IV. 326.

Sporgere. L'atto suo per tempo non si sporge. spiegato. V. 216, e seg.

Sporger la suprema parte; è Arrivar colla

cima. VI. 48.

Sporre : è Deporre , Scaricare. Ove sponesti il tuo portato santo. IV. 96.

Sporte mani; è distese. III. 135.

Sposa di Cristo: è la Chiesa. V. 251.

Sposa è fatta l' anima di Dio, per lo sangue di Cristo, VI, 262,

Spose il carco: depose. II. 42.

Spranga di ferro, che stringe legno con legno. II. 323.

Spreme ; cioè Esprime , Afferma. V. 90. Spugna. Trassi dell'acqua non sazia la spugna. figuratamente. IV. 94.

Spulessare, per Dileguarsi come pula. III. 55. Sputare, proprietà dell'uomo. II. 173.

SQ

Squadernarsi. spiegato. VI. 319.

Squadrar le fiche. II 151.

Squilla, che suona l'Avenmaria. III. 173, e seg. ST

Stajo. Que che arrossan per lo stajo. spiegato. V. 386.

Stallo. Cessare stallo; è Partire. II. 363, e seg. Stanchezza del meditar la bellezza, del mondo, è tolta dalla dolcezza che se ne prove. V. 213, e seg.

Stanziare, à Deliberare, Giudicare. III.137.

Stare in orecchi. I. 213.

Stare a' patti di , ec. vale Eleggere , Contentarsi. III. 106.

Stazio, che si manifesta a Dante. IV. 129, e seg.

S. Stefano sul morire: sua mansuetudine. III. 344.

Stella presa per Venere. I. 66. Stella che tramuti loco. V. 349.

Stelle, guardate da Dante lungo il condotto della scala nel monte, parean maggiori del

solito. IV. 268.

Stelle, che influiscono ne'corpi umani. IV. 343. Stelle, credute la sede delle anime, prima di venire a' corpi. V. 81, e seg.

Stelle; che svaniscono nell'aurora. V. 234,

Stelo: per Asse del cielo. III. 194. Stendali: in qual senso usato. IV. 316.

Stendersi in destro; è Allungarsi a destra. V. 349.

Stenebrare, cioè Cavar del bujo. IV. 148. Stento di uno che va carico di un gran peso, e si storce per guatar Dante. III. 261. Sterco, nel qual sono i lusinghieri. II. 21. Sterilità di figliuoli, talora è un bene. III. 326. Sterne. V. L. per Stende innanzi. VI. 134. Sternersi, è Appianarsi. metaforicamento. V. 250.

Stienmi a quanto si vogliano; è Mi costino, ec. VI, 153.

Stima delle cose dubbiosa, come quei, che stima Le biade in campo, pria che sien mature. V. 315.

Stimate di S. Francesco. V. 261, e seg. Stimativa, è la Ragione. VI. 138. Stingere, è Tor via la tinta. III. 22.

Stizzo verde, ch' arso sia Dall' un de'capi, ec. I. 366.

Stole doppie; sono il Corpo coll'anima, che hanno in cielo Cristo e Maria soli. VI. 127, e seg.

Stole, per Vesti. VI 269.

Storico, in che è diverso dal poeta. I. 278. Storico, che per non dispiacere, teme di scrivere la verità. I. 293, e seg.

Stormire delle bestie, e delle frasche. I. 381 Stornei a schiera larga e piena. I. 129.

Stracci dell' opera fatta da Aragne, in prova contro Minerva. III. 280, e seg.

Strade. Che aprì le strade tra'l cielo e la terra. VI. 64.

Stragi sanguinose descritte. II. 224, e seg. Strali: metaforicamento, detto di lamenti, che ferivan gli orecchi. II. 250. Strali ferrati di pietà, per figura; detto de'

lamenti che muovono a pietà. II. 250.

Strambe: Fum fatte d'erbe. II. 29.

Straniarsi da alcuno: è Sviarsi, Alienarsi. IV. 402.

Stregghia, menata da ragazzo aspettato da

signorso. II. 256.

Strenne: per Mance, Premj. IV. 272.

Stretta di neve, è Calca. II. 232.

Stretta. Ond Ercole senti la grande stretta. Un Codice legge, Ond ei d'Ercol senti, ec. Esaminato il luogo. II. 309.

Stretti al giudicar; cioè Rignardati, Cau-

ti. metaf. VI. 26.

Stringere, bell' uso. Hf. 94.

Stringere gli occht agli occhi: di, ec. è detto di amante acceso, che mira gli occhi dell' amata. IV. 369.

Stringersi ad uno. I. 219.

Strischa; per Serpente, che viene striscian-

dosi. III. 194.

Strupo superbo, spiegato. I. 164. Simili tramutamenti di lettere; come qui, strupo per stupro. I. 165.

Studiar il passo, e simili costrutti. IV. 264. Studio, è lo Studium: Cura sollecita. IV.61.

a Studio della culla. V. 365.

Stupore, negli animi alti e nobili, cessa presto. IV. 247.

Sturatene gli orecchi, è Intendilo bene. VI 80.

di Sù prendono, e di sotto fanno: sono i Cieli, che la virtù ricevuta dal primo, adoperano ne' seguenti. V. 43, e seg.

Suadi (volti) a carità: vale Che conforta-

vano a carità. VI. 270.

Subitezza dell' irraggiamento del cristallo. VI. 216.

Sublime stile, è quello della Genesi, Dixit, et facta sunt. VI. 216.

Sublimi al vedere; vale Di vista più acuta.

VI. 201, e seg.

Subsisto. Ma per hè suo splendore Potesse risplendendo dir, Subsisto. è spiegato. VI. 212.

Succentor, V. L. spiegato. Inferno.

Successione, per quello che dee venir dopo. 111. 245.

Successore, non è S. Pietro di Gesù Cristo, ma Vicario, I. 72.

Succhio. Far Succhio de' denti. II. 209. Succiare, detto della fiamma. II. 30.

Sufficiente, vale Idoneo, Compiuto. V. 311. Suffragi, fatti da' giusti per li morti, giovano loro. III. 109.

Suggel ch' ogni uomo sganni: è Testimonianza. II. 28.

Suggella del segno suo Soddoma e Caorsa. spiegato. I. 328, e seg.

Suggellar una forma, cioè Stamparla. IV.223. Suggelli. Ma chi s'avvede, ch'i vivi suggelli, ec. luogo spiegato. V. 343, e seg.

Suggello. Prende l'immage, e fassene sug-

gello. V. 44.

Sul presso del mattino; è Nell'appressarsi del, ec. III. 34.

Summae Deus elementiae: Inno della Chiesa, a guardia della lussuria; cantato dalle anime purganti, nel fuoco. IV. 235, e seg.

Sunt, et Este (Est). VI. 103.

Sue, peculiar forza di questa vose, I, 173, e seg.

Suo, per Loro. II. 107, e III. 252.

Suolo, per qualunque piano. il marin suolo.

П. 198.

Suolo marino, è il Piano del mare: Aequor de' latini. III. 34. l'ha Dante eziandio nell'

Inferno, II. 198,

Suono udito da Dante, il fa guardare a quella parte, donde il suono ventva, per la medesima via con moto contrario. II. 294, e seg.

Suora mia santa: detto da S. Pietro a Bea-

trice: perche? VI. 90.

Superbe viste; per Qechi forti, gagliardi. VI. 251.

Superbia è una Stupro. I. 165, e seg.

Superbia di Farinata. I. 238, e seg., e 252,

Superbia di Capanèo, I, 395,

Superbia, passion de'dannau. II. 211, e seg.

Superbia rintuzzata. III. 247, e seg. Superbia punita nel Purgat, portando pesi e-

normi. III. 260.

Superbia, passione predominante di Dante. III. 264.

Superbire, V. L. VI, 219.

Superbo, per Ripido, Erto. III. 94, e seg. Supin giaceva in terra alcuna gente. supin a modo d'avverbio, I. 389.

Supinatus, lat. è il nostro Riversato, Rim-

boccato. II. 367.

Supini i visi, si fanno dagli orbi, volendo parlare altrui. III. 313.

Suppe. Che vendetta di Diq non teme suppe. spiegato. IV. 396.

Supplica a te per grazia. VI. 309.

Supus, o Suppus. che vagha. IV. 396.

Surse, usato in vece di Nacque: è perchè. V. 312.

Surto, è, Levato in punta di piedi. II. 187.

Susine vere. metafora. Vi. 177.

Sussistenze nove; sono i Nove cieli. V. 305. Sustanza, usato per Sussistenza. V. 302.

Sustanza delle cose sperate, è la Fede. VI, 93. Sustanzie vere, erano certe Facce di persone, che apparivano nella lúna; e come ciò? V. 67.

Svegliarsi, circoscritto da Dante: Quando l' anıma, ec. IV. 7, e seg

Svegliarsi, che fa l'uomo, guizzando il sonno

pria che muoja tutto, IV, 37.

Svegliarsi improvviso per lume acuto: che im-

porti. VI. 137, e seg.

Svegliato da un assopimento, è fipinto. I. 104. Sveglietto, che chiama i Frati al mattutino, descritto. V. 245, e seg.

Svellersi dal sangue; cioè, Uscire dal fiume di sangue col corpo, più, o meno. I. 351.

Sventolar delle bandiere, scolpite in marmo.

III. 241, e seg.

Svernare; per Uscire del verno. VI. 178. Svernare, usato pel Cantare degli Augelli in

primavera. VI. 204.

Sviare, per Sviarsi. IV. 320.

Svolazzare le ell. atuvamente. II. 391, e seg. TA

Tabulatum, è il palco degli alberi, detto da Dante Soglia. V. 424.

Tacere detto del sole, dove e'non luce. I. 45. il Tacere delle Anime cieche del Purgat, sentendo che Dante si era mosso per andare, lo assicurava d'andar heue. I. 291, e segi e III. 327.

Tacere che parla. Con viso, che tacendo dicea, *Taci*. IV. 131.

Taglio. Per taglio; è tolto dalla figura della spada: e vale Di rimbalzo. IV. 354.

Taide, fallo di memoria di Dante in un luogo di Terenzio. II. 23, e seg.

Talamone, porto di mare. III. 311.

Tale; per Cosi; rispondendo a Quale, Copre. IV. 36.

Talento, per Ingegno, male usata. I. 63. Talento, è Appetito; non Ingegno, come altri vuole. 1. 129.

Talpe: vede le case attraverso d'una pellicel-

la distesa sugli occhi. IV. 32.

Tamira V. Ciro., Tan, Ten; suono delle botte. I. 126.

Tanaghe, fan Tanaglie dell'unghie, vale

Strappar collunghie. II. 158.

Tancredi rimprovera il suo fallo a Gismonda figliuola sua, V. 225, e seg.

Tanta ora è tolta: spiegato. III. 48.

Tanto, che data v'è l'ultima posta: spiegato, II, 371.

Tanto, Esser tanto: è Bastare. VI, 80. Taratantara: suono della tromba. II. 319.

Tarda, neutro assoluto. I. 214.

Tarda, per Grave, Gontegnosa. III. 138.

Tarda (la luna) a messa notte; cioè, Cho avea tardato a levarsi fino a mezza notte. IV. 57.

Tardare al fine. è Andar tardo al fine. VL 45. Tardo. Corse, e correndo gli parve esser tardo. V. 260. ed ivi 245. a morire gli parce esser tardo.

Tarpeja: Rocca, dov' era l'erario Romano,

111, 225,

Taumante, Figlia di Taumante: cioè l' Iride. IV. 121, e seg. TE

Teatri, che guastano i costumi, son da correggere. I 148.

Tebe. E pria ch'io conducessi i Greci a'fiumi Di Tebe, poetando, spiegato, IV, 150, e seg.

Tedeschi lurchi. I. 458.

Te Deum, cantato dal Purgatorio, entrando un' anima. HI. 227.

Te Deum landamus, cantato dal paradiso. VI. 99, e seg.

Tegghea a tegghia appoggiata. H. 256.

Tela; per Opera, Lavoro. V. 74. ed anche per Divisamento, Consiglio. ivi.

Te lucis ante, cantato da un'anima. III. 176, e seg.

Temere, questo Verbo, e'suoi simili, cacciano il che. I. 88.

Témi o Sfinge; spiegato. IV. 397.

Temperanza degli antichi. 1. 307.

Temperanza de vapori spessi. V. 120.

Tempesta di mare. V. 279, e seg.

Tempesta, per Fracasso, Rovinio. IV. 79.

Temporale descritto. I. 223, paragonato con quel d'altri poeti. ivi.

Tempo passa, senza accorgercene, ne' gran diletti o dolori. III. 89.

Tempo che rimembre: cioè Tempo preterito, soggetto della rimembranza. III. 150.

Tempo, passa nè torna. III. 284.

Tempo, ha le radici in alto, e in basso le foglie, spregato, VI, 176.

Tempra della penna, spiegato. II. 130.

Tempra ( il sole ) i crin sotto l' Acquario. II. 129.

Tempra, che poco dura alla penna, metafora.

Tempra d'oriuoli; è l' Ordigno o gl' Ingegni de medesimi. VI. 85.

Temprare i passi; è Dar la misura dell'andare. IV. 378.

Temprata stella, è Giove, perchè? V. 431, Tempre: è Canti, Consonanze, IV. 340, Tenera nube. V. 273.

Tenere una cosa da uno , è Averla avuta , Riconoscerla da lui. III. 223.

Tener fronte, Durare, Reggere, II. 211. Tenersi contento à, ec. I. 220.

Tentar di costa, è Punzecchiare. II. 206.

Tentar lo minimo di sua delizia; vale Provarmi a descrivere. VI. 283.

Tentar un nodo, è Dimenarlo, Provarsi a sciorlo. VI. 192, e seg.

Tentata di costui; cioè di peccar con costui.

IV. 230.

Tentaturum aditus et quae mollussima fandi Tempora, di Virgilio. 1. 371. è il nostro Andare a' versi, Palpare.

Tenzone. Siechè i miei occhi pria n'ebber tanzone. è Mi parea e non parea vedere. 111. 246.

Teodia ; è Canto di lode a Die, VI. 118. Teologali (Virtù). Di esse tre, due tirano le compagne a ballare: la sola Speranza è tirata, non tira. IV. 320, e seg.

Tepe. V. L. Diversamente in essa ferve e tepe. VI. 229.

Ternaro de' cori degli Angeli : è il Coro di

tre gerarchie. VI. 202, e seg.

Terra, e Suolo, detto di qualunque piano. II. 198.

Terreno, per non esser coltivato, peggiora,

quanto esso è migliore, IV. 344.

Terribil come folgor discendesse. III. 212. Terribilità delle parole di S. Pietro contro un

Papa. I. 312.

Terza Ond ella toglie ancora e terza e nona: cioè; Donde sente sonar le ore; essendo wi l'oriuolo pubblico. V. 360.

Teseo liberato da Ercole. I. 219, e seg.

Tesoro. far tesoro, cioè conserva di una cosa. V. 11.

Tesoro, che il Giusto morendo porta seco di ià. VI. 76.

Testimonianza. Procacciarsi testimonianza in-

sieme. II. 321.

Testa alta, è l'atto di chi vuol veder meglio una novità, che gli venne assaggiata. Il 295.

Testa di Lucifero innestata di tre. II. 388. Da ciascuna bocca, morde un peccatore. ivi. 393, e seg.

Testa, in vece di La parte dinanzi. III. 80.

Tasta. Per quel che Clio Il teco tasta. spie-

gato. IV. 147.

Testamenti, Nuovo e Vecchio, raccolti a fêsteggiar la discesa di Beatrice. IV. 324, e seg.

Teste sette cornute, spuntate dalle parti del

carro, IV. 300.

Tetragono a'colpi di ventura, spiegato, V. 397. Tevere, che s'insala ad Ostia; e perchè di là vengano le a nime a purgarsi, III. 50.

Tiberio (terzo Cesare): sua impresa. V. 128, e seg.

Tienti col corno; dice Virgilio a Nembrotte; cioè Sta contento di cornare. II. 301, e seg.

Timbreo. III. 277.
Timeo ( o Platone ); dice le anime venire

dalle stelle, V. 84.

Timor di Dante, di mettersi alla guida di Virgilio nel gran viaggio; e sue ragioni. I. 50, e seg. risposta di Virgilio. ivi. 54, e seg.

Timore, fugge i pericoli. I. 206.

Timore dipinto. I. 366, e seg.

Timore, dato da Dio alie anime de'negligenti nel Purgatorio. HI. 183, e seg.

Timore, fa talor fare all'nomo cosa, che non

volca nè dovea. V. 90.

Timore di donna onesta, udendo l'altrui fallo. VI. 162.

Tympana tenta tonant. II. 187.

Tin tin: suono dell'oriuolo che sveglia. V. 246. Tiranni di Romagna, tocchi da Dante. II. 206. Tirarsi ad un luogo, , salendo ; per mostrare la difficoltà. III. 95.

Tirare. Tutti tirati sono, e tutti tirano: è spiegato de'nove Cori di Angeli. VI. 205. Tiresia La figlia di Tiresia; chisia! IV. 152.

Tisbe: a questo nome, Piramo apre gli occhi moribondi. IV. 260.

Ti tira fuor della mia mente. I. 159.

Tito, che sece vendetta della vendetta antica. Vedi il luogo. V. 132.

TO

To; per Togli. III. 312.

Toccante: voce usata tardi, III. 53.

Toccare; figurate, per, Parlar cost un pero. 1, 162.

Toccare, per Commuovere. II. 301.

Toccar la mente, uso di questo Verbo. III. 52. Toccar lo fondo Della mia grazia e del mio paradiso. V. 352.

Toccare. Essere a tocca, e non tocca: e Ra-

sentare. VI. 187.

Toccarsi con uno. VI. 165.

Toglica la coda fessa la figura, Che si per-

deva là, spiegato, H. 168,

Toglican l'andare e tarde e ratte: Sono le Virtù Teologali, che dal canto della Carità, prendean la norma, o'l tempo del ballare. IV. 321, e seg.

Togliere i confini: è Levar il bando. III. 269. Togliere gli occhi. IV. 11. come Torre le

gambe, ivi. 9.

Togliere. Dal qual tu togliesti Forte a cantar, ec. spiegato. IV. 136.

Tolommea. terzo compartimento del ghiaccio,

pe' traditori. II. 367.

Tomare, per Discendere. 1. 445.

Tomare, per Cascare, Premere. II. 331.

S. Tommaso d'Aquino. V. 239. Tombe con iscrizioni. III. 275.

Topia, V. L. Paesaggi I. 268.

Tonare di Giove, che ancora spaventa i giganti. H. 293.

Topazi. figurat. per Angeli VI. 250, e seg.

vivo Topasio, figuratamente, V, 358

Toppa, in cui vi volge la chiave, per aprire.

III. 222, e seg

Tordo. Che questo tordo non dia addictro: metafora. VI. 153.

Torna Dal servigio del di l'ancella sesta: è la Ora sesta. I. 293,

Tornare nota usi II 47, e seg.

Tornare, con le mant al petto, detto di chi abbraccia cosa vana, paragonato con sımde luogo di Vargdio III. 45, e seg.

Tornare. ver Convertirse, Riuscire. IV. 351, To nat; per Abitare, Stare a casa. V.385. Tornare: per Riuscire. Perché al modo di sù quel di giù torna è spiegato. V. 205.

Tornati in bastarde, è Tralignati. III 323. Toro, che si slaccia, in quella Ch'ha ricevuto già 'l colpo mortale. I 346

Toro cieco più avaccio cade, Che cieco a

gnello. V 33a.

Torre, vale Impedire. I. 163

Torre, detto degli occhi; per Vedere.I. 190.

Torre il passo. I. 203.

Torre di bel patto, è Contentarsi, Eleggere III. 106.

Torre ferma contro i venti III. 112.

Torre, da Nembrot cominciata, e interrotta. suo shalordimento. III. 278.

Torre. Convenne rege aver, che discernesse Della vera cittade almen la torre, spiegato. IV 21.

Torre gli occhi, usato per Cucire gli occhi,

con gl'invidiosi. III. 309.

Torre. Ond ella toglie ancora e terza e nona: vale Donde ella ode sonar le, ore: essendo ivi l'oriuolo pubblico. V. 360.

Torreggiavan di messa la persona II. 298. Torrente rovinoso. III. 121, e seg. descritto da Dante e da Lugrezio.

Torri, che a Dante parevano; essendo gi-

ganti. II. 296.

dal Torso. Papa, nel Porgatorio tra' golosi.

IV. 199, e seg.

Torta. Le fe la mente torta: la cavo di senno. II. 269.

Torza; per Torca. da Torcere. V. 87.

Tossire. Parve quella che tossio, Al primo fallo scrutto di Ginevra. spiegato. V. 371. Tosta, detto della via più corta. III. 138. Tosto. I ciechi che a perdoni accattano, vogliano metter pietà tosto. perchè così?

III. 298.

TR

Tra: bello uso di questa particella. Tra esso, e'l gaudio. VI. 268.

Tra erto e piano, era un sentiere sghembo,

ec. terzina spiegata. III. 160.

Tra una cosa ed un' altra; vale, Compresó ambedue, Fatta la somma. IV. 305.

Traccia: Andare, Venire. II. 18.

Tradito dalla memoria: per Ingannato, ec. detto non bene. IV. 152, e seg.

Traditore della Tolommea: nel suo corpo entra il diavolo in vece di anima, sino alla morte. II. 377.

Traditori, posti nel fondo dell'universo. II 316.

Trajano Imper, sua umiltà. III. 240.

Trajano Imp. nel ciglio dell'Aquila celeste. VI. 14, e seg. morì non gentile. ivi. 22, e seg.

Trama. Metter la trama In quella tela; ch' io le porsi ordita. V. 417, e seg.

Tramutamenti di parole nel discorso. II. 245,

e seg.

Tramutar carco alla sua spalla: detto del permutare de' voti. V. 100.

Tramutato. Come t'avrebbe tramutato il canto, Ed io ridendo, ec. spiegato. VI. 43.

Tranar (menar) l'occhio della mente di etro alle mie lodi. Spiegato. V. 242.

Transito del vento, perchè usato questo no-

me ? VI. 139, e seg.

il Trapassar del segno: fu la colpa d' Adamo. VI. 144.

Trapasso, è il Passare. V. 331.

Trapelar, che fa au se stessa la neve. IV.339,

e seg.

Trapunta faccia; quasi Ricamata: risaltando, per la magrezza, i contorni delle sole ossa. IV. 190.

Trarre cagione. II. 276, e seg.

Trarre ad una cosa, val Accorrervi; senza bisogno di aggiugnerci un se. V. 115, e seg.

Trascendere i corpi celesti, che fece Dante:

come avvenisse. V. 23.

Trascoloramento di alcune stelle, o Santi, parlando S. Pietro contro un Papa. I. 309. Trascolorarsi della faccia di S. Pietro. VI. 160.

Trascorrere la lega e'l peso di una moneta; è Passarla per buona. VI. 94, e seg.

Trasformazione di uno, incenerito, e vinato.

II. 147, e seg.

Trasformazione d'uomo in serpente, ed e

contra. II. 159, e seg.

Trasformazione, che faceano gli occhi di Dante, di brutta in bella una femmina. IV. 70, e seg.

Trasmodarsi. VI. 239, e seg.

Trasmutabile. V. 115.

Trasmutarsi, per Istrascinarsi da un luogo all'altro, II, 255.

Trasparea La lucente sustanza tanto chiara, Che, ec. VI. 61.

Trasportamenti di parele, fuor di luogo.

II. 245, e 247.

Trasportamento, fatto di Dante dormendo, alla porta del Purgatorio. III. 213, e seg.

Trasposizioni di parole. II. 7, e seg.

Trasse le su' armi; ci è Scagliò. IV. 369. Trassi all'erba; vale Mi volsi all'erba. IV. 338.

Trasumanar; cioè Passar dall' umano più alto. V. 19.

Trattando l'aere coll'eterne penne. 111. 39.

Trattando l'ombre, come cosa salda: cioè Maneggiando, ec. IV. 138, e seg.

Travagliarsi ad uno; vale Venirsi mutando,

od Alterarsi. VI. 325.

Travagliatore, vale Bagattelliere. VI. 325. Travasarsi. Che pur di male in peggio si travasa. VI. 40.

Travedere : è Veder falso, e non altro,

come si usa oggidi. L 58.

Travedere, usato da alcuni per, Vedere a traverso di qualche mezzo. è falso. IV. 33. si dice Sperare. ivi.

Travolgimento della testa, negl' Indovini, I.

294, e II. 45, e seg.

Travolgimento di faccia, tornata dalle reni.
1. 294, e seg.

Tregua. Come da lei (da certa voce) l' udir nostro ebbe tregua. III 328.

Tremar del monte del Purgatorio non passa mai oltre la scaletta de'tre gradi. IV. 122. Trema, quando un'anima ha finita sua purgazione. ivi. Tremare. Nol biasmerebbe, se sottesso trema. V1. 67.

Tremitus non si dice: sì Fremitus. 111. 233

Tremolare: detto di luce scintillante; e figuratamente, di Verità assat chiara. V. 43. Tremolava un lampo Subito e spesso. VI. 119. Tremuoto, davanti al venire dell'Angelo. I. 102. Trenta-fiate; e non Trecento, è da leggere.

V. 374, e seg.

Tresca delle mani, spiegato. I. 391, e seg.

Trescare, per ballare III. 237, e seg.

Trespiano e Galluzzo: terre sulle porte di Firenze, V. 379.

Triangolo, senza un angolo retto; se possa essere. V. 311.

Tribù di Levi, possedea di gran beni di

mondo. IV. 28..

Tricorde arco. VI. 215.

Trinacria, è Sicilia; descritta. V. 180.

Trinità divina, veduta da Dante, in tre giri Di tre colori e d' una contenensa. VI. 325, e seg.

il Trionfo che lude, ec. Angeli trionfanti.

VI. 237

Tripudi, per Cori di Angeli. VI. 205, e seg. Tripadium, donde venga. III. 23.

Tristo da martiri, per sospiri. III. 153,

e seg. Tritar l'arcna. I. 441.

Trivigi, notato da due fiumi Sile e Cagnan. V. 195.

Trojani, che per negligenza rimanendo in Sicilia, perdettero l'Italia. IV. 65.

Trombetta sonata da Barbariccia, per cenno di muoversi, a' compagni. II. 87, e seg.

Troni: uno de'nove Cori degli Angeli. VI. 203.

Troni ( gerarchia terza degli Angeli ) riflettono la giustizia di Dio ne'castighi. V. 196.

Troppo. Vuol troppa d'arte: per d'arte, esempi simili. III. 223.

il Troppo, nelle bellezze poetiche, annoja. III. 91, e seg.

Trottare, è così degli uomiui, come delle

bestie. IV. 196.

Trotto. Perder il trotto per l'ambio. spiega-

to. IV. 402.

accorgemmo, che quel rimbombo era dell acqua. I. 453.

Trugonou, Grecamente, è Colombo. VI. 113. TU

Tube di paradiso, che vincono ogni altro canto. V. 273.

Tue. Quivi si veggion delle genti tue; cioè delle cantate da te, nel Tu poema IV .152.

Tulipano, descritto dal P. Bartoli, I. 61. Tuo. Marzia tua, vale; Tua moglic. III. 18.

Tuono d'infiniti guai. I. 105. Turbam deficiunt loca. 1. 204.

Turbo che spira; spiegato. I. 76.

Turbo: Sust. è il Torbido, il Fosco. V. 46.

Turbo, è la Trottola. VI. 50, e seg.

Turge d' amor. V. 246-247. Turpa, per Turpe. V. 369.

Tutta libera. spiegato. IV. 123.

Tuttaquanta ; per Intera , Compiata , Perfetta. V. 322.

Tutti aperti, è Affatto aperti, uso di questo

Tutto. I. 59, e seg.

Tutt' i raffi. spiegato. 11. 108.

Tutto: ripieno, che afforza il parlare, con tutta la tena, ec. II. 242.

Tutto rivolto, valor di tutto. III. 69.

Tutto. Io mi rivolsi indietro allora tutto: cioè Piegai tutta la persona, non la sola faccia. IV. 295.

Tuttodi, per Tuttavia. V. 324. • -VA

Vaca Nella presenza del Figliuol di Dio. VI. 160.

Vacca, che cerca il vitello perduto: di Lugrezio. I. 286, e seg.

Vagina. Traesti Della vagina delle membra

sue; cioè Scorticasti. V. 12.

Vagliami, per Mi giovi, Mi acquisti grazia. I. 46.

Vaglio. Con più angusto vaglio; cioè Più sottilmente. VI. 132, e seg.

Valdigrieve: villaggio. V. 380.

Valere. Fa che ti vaglia. spiegato. II. 142.

Vallan quella terra sconsolata 1. 198.

Valletta del Purgatorio. IV. 158, e seg.

Valli, sono Valloni o Fossi; non Argini. 11.8, e seg.

Vulor di Dio, non potè essere tutto impresso nelle cose tutte da lui create. ne avan-2ava in infinito. V. 451, e seg.

Vampa del desio. V. 395.

Vanagloria è adulterio colla sposa di Dio. 166, e seg.

Vanagloria. III 263.

Vaneggiare di chi comincia a sonneferare. IV. 65, e seg.

Vangelo. Odi il vangelo, e poi ti segna. VI. 78.

Vanire, è Dileguarsi, Svanire: Come per acqua cupa cosa grave. V. 78.

Vanni Fucci ; nome di un ladro; e sua pena. II. 149, e seg.

Vano. Corpo vano, è morto. II. 57.

Vapore di Dio; per La sua larghezza in darsi alle creature. III. 253.

Vapulazione. V. L. è Correzione. IV. 350. Varietà delle forme di dire e prova d'inge-gno, e diletta. I. 206.

Varietà di modi, in dire la cosa medesima,

diletta. 1. 296.

Varietà di stile nel poema di Dante, lo rende più bello. V. 136.

Varo luogo, per Vario; per colun, o alza-

te di terra. I. 236.

Vaso. Ben andava il valor di vaso in vaso: è Il valor passava di padre in figliuolo. III. 171, e seg.

Vaso tondo, percosso o dentro o fuori, muo-

ve circoli dell'acqua. V. 317.

Fa via; risponde all'Apage latino. II. 334.

l' Ubbidir, se già fosse, m'è tardi. I. 63. Ubertà del suo cacume: detto di fiume, che scende di un monte. VI. 8, e seg.

Uberti, nimicati dai Fiorentini. 1. 251, e seg.

Ubi V. L. VI. 199.

Ubriachezza, dipinta da Lugrezio. I. 286. Ubriaco dipinto. IV. 9.

ĽC

Uccellagione, presa per metafora; del guadagnar l'amore. VI. 169. Uccellatójo: monte sotto Firenze. V. 362. Uccel di Dio, è l'aquila, insegna del primo impero del mondo. V. 122.

Uccello, annidato nel becchetto del cappue-

cio de' Predicatori. VI. 227.

Udì poi, che non l'udia davanti, ec. spiegato. I. 479-482.

Udio pria ch'io parlassi; vale M'intese sen-

za parlare, V. 356.

## VE

Vecchi , leggermente credono quello che lor

piace. I. 261, e seg.

Vecchi, a torto disprezzati da'moderni.III. 115, Vecchi due; S. Luca e S. Paolo, dipinti da Dante. IV. 322, e seg.

Vecchio venerabile, dipinto da Dante. III. 10. Sotto la sola forma di Vecchio, può esser dipinto Dio Padre, non di Sole. ivi.10-11.

Vecchio, con affetti puerili, è cosa sconcia. IV. 364, e seg.

Vecchio. Digiun cotanto vecchio. V. 459.

Vece. Lasciò un diavolo in sua vece: cioè, Lo lasciò in luogo dell'anima propria. II. 373, e seg.

Vedemmo porre: cioè esser poste. I. 189.

Vedere, per Sentire. I. 380, e seg. Serve agli atti degli altri sensi. ivi.

Veder con l'uno; è detto de guerci, che stan-

no a sportello. II. 234.

Vedere. Non sei da vedere; cioè Sei brutto. V. 360, e seg.

Vedere intellettuale, illuminato, vedrà Dio

con atto proprio vitale. VI. 37.

Vedere. Sust. Che tu conservi sani, Dopo tanto veder, gli affetti suoi. VI. 310.

se Vedi lume spiega o. III. 150, e seg. Vedova, che domanda a Trajano ragione del figliual suo; dipinta. III. 245, e seg.

Vedova frasca; è Pianta mida di foglie. IV. 380. Veggia, che ha perduto il mezzule, o una lul-

la. II. 226.

Vegnente ; detto di pianta, che fa le belle messe. V. 388, e seg

Veicolo, per Carro. IV. 387.

Vela- Con la vela e co reni . . . pinger sua barca. lat. Viris et equis: Velis remisque. III. 273.

Velure: detto de colori. III. 6, e 7. .

Velar il sole, è Gittar l'ombra col corpo. IV. 185.

Velare. Mi si velar di subita distanza: vale, si dilungarono tanto in un batter d'occhio, che più non le vidi. V. 141.

Velarsi, detto della monaca professa. V. 75. Vele genfiate, che cascano, rempendesi l'al-

bero. I. 165.

· Vels. Calar le vele e raccoglier le sarte; il. che dovrebbono fare i vecchi. II. 214.

Vele di mar, simili alle ali di Lucifero. II. 391. Veleno: poeticamente usato con gran forza. IV. 364.

Velle di Dante, conformato perfettamente con

quello di Dio. VI. 333.

·Velo, Far velo del mare; vale, Nascondendosi coprirsi, so to le acque del mare. H. 407.

Velo, per Vela. III. 39.

Velo: come sia da intendere qui. III. 179, e seg. Vel . Non soffre (Eva ) di star sotto alcun velo. spie ato. IV. 307.

Velo del corrè l'Amore del velo monastico. V. 77.

Veloci e lente: Vedi il luogo spiegato. VI. 86.

Vendetta allegra; spiegato. I. 394.

Vendetta desiderata focosamente, dipinta e diletto che altri ne sente. II. 277, e seg.

Fammi vendetta del mio figliuol. III. 242.

Vendetta (nascosa nel consiglio segreto di Dio)

raddolcisce il suo sdegno. IV. 104.

Vendetta della condetta antica; è Il castigo, dato agli Ebrei della morte di Cristo; la qual fece vendetta del peccato. V. 132.

Vendetta giusta, come fu vendicata giustamen-

te? nella morte di Cristo. V. 146.

Vendetta, come possa bene desiderarsi. V.

.416, e segt . 4

Vendetta pare tarda o presta, secondo che al-

Venendo, per Divenendo. VI. 312.

Venere pianeta, circoscritto. III. 6.

Venere trafitta dal figlio. IV. 286.

Venere, che ora apparisce innanzi al sole, ora dopo. Il sol vagheggia, or da coppa, or da ciglio. V. 158.

Venir da fare una cosa, è modo Francese.

I. 352.

Venire alle mani, e Venire a mano. 1250 di-

verso. 11. 94.

Venire. Di retro al mio parlar ten cien col vito; cioè Nota col guardo quelli, che io nominerò. V. 240.

Venir su; è detto di famiglia, che prende

stato. V. 368, e seg.

Venite a noi parlar; per Venite a parlar a

noi. I. 131.

Ventare, che fa l'Angelo cell'alt alla faccia di Dante. [V. 208. Venterello di mattina sul mare ; di Catullo. L 285.

Venterello di mattina, che muove le foglie : come circoscritto. I. 293.

Venti visibili ... come ciò? V. 163.

Ventilamento dell'ala dell' Angelo. I. 307. Ventilando il fianco, vale Volando. VI. 263,

Ventilate, le vesti degli Angeli, dalle penne.

III. 186.

Vento da mattina, che piega le foglie verso occidente. I. 293.

Vento di Focara. II. 234.

Vento, che movea dallo svolazzar delle ali di Lucifero II. 370.

Vento. As cr vento in sua via; cioè favorevole.

IV. 230.

Vento e ucqua, come possono essere nel paradiso terrestre! dimanda Dante, e risposta datagli. IV. 288.

Vento, per Superbia. V. 77.

Vento, Che le più alte cime più percuote. V. 421. Verace, per Vero. III. 233.

Veramente: e il Verumtamen. IV. 403.

Verbo divino rappresentava a Dio infinite altre cose, sopra le create da lni. V. 452.

da Vercello a Marcabò: la Lombardia.II. 233. Verde della vesta e delle ali degli Angeli, dipinto. III. 186.

Verde. Scecar suo verde, figuratamente: per Consumar i. III. 147.

Vergine: da Viror latino; verzura, freschezza.

Ц. 57.

Vergogna, che sa sorte il servo, davanti a buon signore. I. 470.

Vergogna , è un'accusa, e altresi una scusa del fallo. II. 292.

Vergogna apparisce negli occhi. II. 320.

Vergogna di Dante, veduta ed udita Beatrice. IV. 337, e seg.

Vergogna di Dante davanti a Beatrice, ra-

gionevole, IV. 395.

Vergogna del chiedere, risparmiata a' poveri dalle persone nobili. V. 413, e seg.

Vergogna fa arrossare, passata questa, torna

il color bianco. V. 430, e seg.

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, ec. VI. 306.

Vermiglio. Giglio per division fatto vermiglio. spiegato. V. 393.

Vermo reo: nomina il diavolo. II. 405.

Vernare, vale Far primavera. VI. 258.

Verisimile, è il soggetto del poeta. I. 278, e seg.

Verità, oggetto del piacere nell'uomo. I. 261. Ma dee esser muova. ivi.

Verità e Natura è lo stesso. I. 284.

Verità è natural pascolo della nostra mente. V. ga.

Verità, Oggetto finale dell' intelletto e della

beatitudine. VI. 205.

Verrem per nostre spoglie: verremo per ripigliarie. 1. 376.

Vero imitato è la fonte del bello poetico e

del diletto, I. 264.

Vero copiato a punto, Non vide me'di me chi vide il vero. III. 282.

Vero primo: sono le verità per sènote V. 39.
Vivo. A quella parte, ove'l mondo è più vivo:
cioè al ciclo. V. 114.

Pero. Se il vero è vero. V. 241.

Vero, sust. per Verità. V. 245.

Vero. E s'io al vero son timido amico. V. 4.9. Vero. Dire il vero. Di cosa inanimata. VI. 181. Verona, ebbe molti chiari scrittori, e poeti. I. 19, e 20.

Verona, ebbe l'onore di raccogliere la prima

Dante shandito. V. 412.

Veronica: è il pannolino impresso delle fattezze del volto di Cristo. VI. 279.

a Verso a verso, spiegato. III. 113.

Vespa che ritragge l'ago; cicè il pungiglione. IV. 388.

Vesta di luce. Si raggerà d'intorno cotal vesta. V. 321.

Vesti verdi degli Angeli, III. 186.

Vesti povere o ricche, portano sentimenti simili nell'animo di chi ne è vestito. III. 274. Vestigio dice mal conosciuto della luce eterna.

V. 96.

Vestige. In inferno lasciar le tue vestige; vale, Scendere all'inferno VI. 276.

Fetri trasparenti e tersi, rimandano languide le imagini specchiate. I. 298.

Vetro. Fornace del vetro. IV. 262.

Vetro allo color che il veste. VI. 21.

Vetusto, per Vecchio. V. 138.

Vexilla Regis . . . inferni, le ali del diavolo.
II. 381.

## UF

Ufficj diversi nascono dal bisogno della società umana, e dalle diverse indoli degli nomini. V. 184, e seg.

UĞ

Ugnere le mani ad uno: è Dargli danaro, o altro. VI. 79.

## CCXXXVIII

Ugo Ciapetta, Re di Francia, sua diceria contro la Francia. ec. IV. 98, e seg. P.

Beccajo, ec.

Ugolino, e Francesca d'Arimini, non son i migliori lami del poema di Dante; ma i più facili da intendere. I. 152, e s/g.

Ugolino (il Conte) non è il solo passo bellissimo di Dante; più altri ce n'è. II. 336,

e seg.

Ugolino (il Conte). descrive la morte de'fi-

gliuoli e la sua. II. 343, e seg.

Ugolino (il Conte). Se l'offerir che a lui fecero i figliucli le loro carni a mangiare, sia secondo natura, o nò. H. 358, e seg-

Uguaglianza di due cose infra sè, provata per esser simili ad una terza. V. 357.

## VI

Via, per Ordine di providenza. III. 71, e seg. Via. particella enfatica. III. 282, e seg.

Aver vento in sua via; cioè favorevole. IV. 130. Viandante, sopraggingnendo per via persone, si volta a mirarle, e tira avanti IV. 169.

Vicario, non Successor di Cristo, è S. Pietro.

I. 72.

Vicario di Cristo (Bonifacio villi) catto e svillaneggiato da Filippo il Bello. IV. 102, e seg. Vendetta, che ne fu profetizzata. ivi. 104.

Vice ed ofizio; è Vice d'ofizio. VI. 159.

Vice. A fornir questa vice. VI. 239.

Vicebattesimo. VI 298.

Vicenda consegue. I. 180.

Vicine, per Confinanti. V. 379.

Vico degli strami Università di Parigi V. 245. Vidi adunar la bella scuola, proprietà: in vece di Vidi adunarsi. 1. 114. Esempi di questo modo. 1. 115.

Vida quello strazio Far di costui alle fangose genti, Che, ec. spiegato. I. 194.

Vidi poi, che nol vedea davanti. spiegato.

I. 482, e seg.

Vidi turbar la frante; per Essere turbata. II 132.

Vidi, replicato tre volte nella medesima rima. VI. 253, e seg.

Vie coperte; sono, Astuzie. II. 213.

Vie di Dia: che cosa sono. V. 153.

Vieni, ripetuto. III. 245.

Vigilia de'sensi, è la Vita. II. 194, e seg. Vigilia. Ad usar lor vigilia quando riede. IV. 10.

Vigilie della notte, non sono i passi con che sale. III. 208.

Vigliacchi, che nulla fecero degno di lode nè di biasimo. I. 80.

Villan d' Aguglion, ec. V. 379. Vime. V. L. Legame, VI. 200.

Vime, o Vimine. V. L. Legame. VI. 217. Vincenti fulgori: cioè, Che lucendo, vinceano il lume del sole dov'erano, V. 234, e seg.

Vincere. Perchè mi vinse il lume d'esta stella. vale; fui signoreggiata da Venere. V. 193. Vincer la bilancia; è Farlatraboccare. V. 303. Vincere. Che non si lascia vincere a disio.

V. 447,

Vincere Dio. Il sa la carità accesa, VI. 22. Vincere. Che lassù vince, come quaggiù vinse. è Maria. VI. 71.

Vinco. V. L. Legame. V. 342, e seg. Vinco, che mancò alle nozze di Cana; impetrato da Maria, IV. 156, e seg.

Vino, è formato dal sole coll'amor della vite.

Vino. Tu facesti dell'acqua vino, alle noz-

Vinta nel duol, vale, sfrenata. I. 78.

Vinto, è Sfinito per istanchezza. Il. 117.

Vinum non habent: motto provegnente da a-

more. III. 294.

Wi denti contro la propria vita, non ripiglieranno i lor corpi. I. 378, e seg. finzione poetica, nou vera. I. 376.

Violenza, che non scusa il paziente. V. 86.

Violenza, che vince Dio. VI. 22.

Vipera arme del Visconti. Non le farà si bella sepoltura La vipera, ec. spiegato. III. 192.

Vir gregis ipse caper. II. 273.

Virgiliane lettere, in disprezzo di Dante. I. 13. Virgilio, eletto da Dante per guida; non par deliberazione ragionevole. I. 52. si mostra come ella è. I. 53.

Virgilio piegò al dire ornato : ed è miglior poeta, dove dipinge la sola natura. I. 281.

Virgilio, onorato da Sordello. III. 152.

Virgilio, che s'è dileguato da Dante, suo dolore, IV, 333, e seg.

Virtù, sua bellezza, II, 390.

Vir.ù de' pagani, talora sono vizi da condannare. III. 17, e seg.

Virtù dilettevole a quelli, che sono affatto

purgati da'vizi, III. 99.

Virtù è da Dio, e da lui è da chiedere, nou passa per eredità. III. 171.

Virtà, crescendo, porta maggior diletto nell'

uomo. V. 429.

Virtualmente; spiegato. IV. 344.

Visibili rifatti; cioc Risuscitati in corpo visibile. V. 319.

Visione beatifica , perchè così detta. I. 381. Viso , dipinge ne'suoi atti i desideri dell'ani-

mo. V. 8o, e seg.

Viso. Fu viso a me cantare essa sustanza: è il lat. Visa est mihi canere. V. 140.

Viso, per Vista, Occhi. V. 240.

Viso: è la Vista. VI. 265, e seg. .

Visser senza infamia e senza lodo, che peccato sia, I. 78.

Vista, per Finestra. I. 244.

Vista, per Indizio, parla di una statua smozzicata; cui nomina altrove pietra scema. I. 385.

Vista. Vincer la vista : detto di cosa altissima. III 94.

Vista, per Finestra, Ringhiera. III. 238.

Vista. Aspettava in vista; cioè Dava vista di aspettare. III. 305.

Vista, Guardava Nella mia vista, s'io parea contento: cioè Notava i segni ch'io dava d'

essere, o no, contento. IV. 46.

Vista del desio: è Il desiderio che appariva nel mio sembiante. IV. 87.

Vista. Far vista, cioè, Dimostrazione, pom-

pa. IV. 230.

Vista carca di stupor: è Segni di stupore, che appariscono nel sembiante; Atti di maraviglia. IV. 311.

Vista. Far vista; è F ir mostra e pompa. IV.

351.

Vista. Però se'l caldo amor, la chiara vista,

ec. terzina spiegata. V. 309.

I ista. Si che la vista pare, e non par vera. spiegato. VI. 30.

Vista di Dio, non è tollerabile agli occhi

mortali. V. 297.

I ista, per Faccia. VI. 301.

Vita, che Dante dà alle cose scrivendo, e notando certe particolarità. I. 297, e seg.

Vita eterna, si aequista, passando pel Purga-

torio. III. 190, e seg.

Tita, per Vitto, o cose necessarie a vita. V. 139.

Fita, per Anima. V. 297.

Vite spiritali, sono le Anime. VI. 309.

Vitelletto, cercato dalla vacca; di Lugrezio.

I. 286, e seg.

Vittima. Far vittima, è Far vendetta. IV. 101. fosse Vittima della sua pace postrema. spie-gato. V. 392.

Vivagni: sono i margini ed orli dei libri.

V. 209.

Vivagno cioè Orlo, Confine. II. 115.

Vivere; come circoscritto da Daute. I. 204. Vivi non fur mai, i Neghittosi. I.82, e seg. Vivi. Morteli morti, e ivivi paren vivi. III.282. Vivi. a' vivi Del vivere ch' è un correre alla morte. IV. 398.

Vivissimo; Le parti sue (dell'ultimo cielo)

vivissime ed eccelse. VI. 171.

Vizi; e gironi assegnatt loro da Dante, per pena. I. 257, e seg.

Vizi compartiti da Dante in vari cerchi, colla pena a ciascuno appropriata. I. 326.

Fizzo, ovvero mezzo: si dice de'frutti passati di la dalla maturità, metaforicamente vale facele, piano, IV, 213.

Ulisse, che conta a Virgilio il suo viaggio e la morte II. 191, e seg. Sua diceria a'compagni del viaggio. ivi. 194, e seg. Ultimo, sust. l'Estremo. VI. 242.

UM

Umile, pet Isvilita. 1. 47.

Umiltà, che fa all' nomo amare di star sotto gli altri. III. 262, e seg.

Ungheria, descritta. V. 180.

Unghie fesse: parlar figurato. IV. 22.

Uniformità delle parti dell'ultimo cielo. VI. 171. Unità del poema di Dante I. 25, e seg.

Unità. Girando sè sopra sua unitate. è spiegato. V. 44, e seg.

Uno in due, e due in uno. II. 162, e seg. Uno. Veder coll'uno; è detto di un guercio.

II. 234.

Uno, ed uno: per Chi e chi; ovvero, Alcun fa così, ed altri così. IV. 16.

I Uno, è elemento di tutti gli altri numeri, quattro, sei, ec V. 354, e seg.

l'Uno e l'altro: detto di nomo e donna. V. 401.

Voce , è Fama. I. 441, e seg.

Voce, che non viene, per la paura. I. 470. Voce. Aver voce; è Aver fama. II. 366. Altri modi simili, ivi.

Voce, che cantando fuori del fuoco, mostrava a Dante la via, che dovea tenere nel

fuoco IV. 263, e seg

Voce, e non Carne hanno i Cod l. nel passo di Dante, La rivestita voce, ec. VI. 326, e seg.

Voce in voce si discerne, Quando una è ferma, e l'altra va e riede. V. 162.

Voce Essere di gran voce; cioè fama. V. 425.

Voci Italiane nuove, che alcuno potrebbe formare. III. 31, e seg.

Voci di doppio senso, uno contro l'altro.

III. 103, e seg.

Voci, che sente Dante nel Purg. che accen-

nano carità III. 294.

Voglia, per Cosa voluta. VI. 332, e seg. VOI: parola usata da' Romani antichi, e poi lasciata V. 371.

Vola con gli occhi per questo giardino. VI. 278. Folando, vede e canta: è la Milizia degli

An eli. VI. 262.

Volere, usi di questo verbo, III, 273.

Volere Ed io pregova Dio di quel ch' ci volle cioè Di quello che avvenue. III.308.

Voler di Dio , è la norma del volere e piacer de Beati. V. 72 , e seg.

Volere far una cosa; vale Essere sul farla.

VI. 259.

Volger la strada; per Voltarsi per una strada. II. 219.

Volgere, Neutro; per Girare. II. 245.

Volgere tante miglia, detto di gente che va per un girone. II. 279.

Volgere alcuno, è Avetarlo per una strada,

facendogli voltar mano. IV. 76.

Volgersi în sè ; è detto di due , guardanti l'un l'altro. II. 122.

Volgersi di due archi paralleli ; è il fare di due cerchi , girandosi. V. 273.

Volitando cantavano. V. 433, e seg.

Volo, Che nol seguiteria lingua ne penna. furono le rapide vittorie di Cesare. V. 127.

Volontà di mutar luogo, nasce nell'anima venuta al fine della sua purgazione: IV.

122 , e seg.

Volontà di purgarsi iu pene, vince la volontà che ha l'anima di volare a Dio, per ordinamento di sua giustizia. IV. 123, e seg.

la Volontà è libera all'operare, anche senza coleri pugnanti e contrarj. IV. 124, e seg.

Volontà di Dio, rende nel cielo ciascun Beato contento del proprio grado di gloria, V. 72, e seg.

Volontà, non può esser costretta a volere

ciò che non vuole. V. 86, e seg.

Volontà non intera; quando seconda la forza che le è fatta. V. 88.

Volontà mista con la forza, è men libera al male; ma non iscusata. V. 90.

Volontà prima (Dio) è buona per essenza; e dee tutto far bene. V. 457, e seg.

Volontà di Dante, perfettamente aggiustata a quella di Dio. VI, 332, e seg.

Volpe, che assale la Chiesa; sono gli Ereti-

ci. IV. 387, e seg.

Volpe. La cosa andrà tra volpe e volpe. VI.

Volpi, sono i Pisani. III. 319.

Volser Virgilio a me queste parole: cioè; A queste parole, Virgilio si volse a me. IV. 131.

Volse in basso; è Albassò. II. 269.

Volsi ambo le chiavi Del cuor di Federigo, I. 370, e seg.

Volsimi al Maestro. spiegato. I. 228.

Volta nostra poppa n'l mattino: verso oriente. II. 197. Volta, è Tratto de' dadi. III. 133.

Voltar pesi per forsa di poppa. 1. 170 Adverso nixantem trudere monte Saxum.

Voltarsi che fa al pericolo, chi ne campò. I.37. Voltarsi a vedere un passo difficile passato, diletta. III. 95, e seg.

Volte, per Avviate. III. 151.

Volto. Vinceva il mio volto; vale Mi fe base sur la testa. VI. 113, e se g.

Volumi di sole ; sono Anni. VI. 145.

Vosco. Non so se'l nome suo giammai fu vosco; cioè nominato fra voi. III. 261.

Voti; cotrapposto a coti, è un pueril giuochetto V. 70, e seg.

Voti religiosi, espressi da Dante. V. 75.

Voti solenni, non ponno essere dispensati,

ne dal Papa. V. 101.

Potivo grido, sono Preghiere con voti. V. 158. Volo manco: se possa essere compensato con altre opere. V. 94. Non può. ivi. 96, e seg.

Voto, atto nobilissimo; perchè sacrifica a Dio la cosa più cara, la libertà. V. 97. Voto, mirato con piacere dal pellegrino, che

il pose. VI. 269, e seg.

UO Uom , per Altri. Se uom , è Se altri , Se alcuno. IV. 193.

Uom di sangue e di corrucci. II. 149, e seg. Uom senza cura, è Vigliacco. III. 144. Uom ti mesca; cioè Altri ti dia da bere. V. 396.

·UR.

Urgere. V. L. Che l'una parte e l'altra tira ed urge, parola dell'oriuolo, che sveglia i Frati. V. 246.

Urgere. V. L. VI. 250.

Urtica; figuratamente, per Stimolo, Voglia pungente. IV. 366.

Urto, per Urtato. II. 187.

US

Usanze cattive, strascinano dietro a sè anche i savi. V. 8.

Uscio de' morti; è La porta dell' inferno. IV. 346.

Uscire, si dice, per Procedere, o nascere; metaforicamente. I. 44, e seg.

Uscire d'un dubbio. II. 329, e seg.

Uscir di bocca: detto d'un inno cantato da persona assorta in Dio, non sapendolo ella medesima. III. 177.

Uscire da .. a . Uscì fuor di tal nube A'rag-

gi morti. IV. 33, e seg.

Uscire da uno; è, Mutar il ragionamento, fatto sopra una persona. IV. 160.

Uscir del campo, è Terminar la battaglia. VI. 119.

Uscire ad atto. VI. 215.

Uscire d' un luogo, ad un altro. VI. 245. Uscita migliore ne rami. è, Più felici ram-

polli, III. 172.

Usciva insieme Parole e sangue. I. 366. Usciva (una porta) sopra il mare: è, Riu-

sciva, shoccava. V. 402.

Usignuolo di Virgilio. I. 281, e seg.

VU

Vuolsi così colà, dove si puote Ciò che si vuole. parole che raumiliano Caronte. I. 92, e seg.

Uxores olentis mariti: le Capre. II. 273.

Zafiro: per Maria Vergine. VI. 72, e seg. Zampogna, suona al pertugio, entraudovi il vento. VI. 9.

Zara, giuoco che si sa co' dadi. III. 123.

Zebe; cioè Capre. II. 317.

Zelo. Se sia zelo, o amor di vendetta, che mosse Dante a morder Firenze. VI. 107, e seg.

Zenit. spiegato il luogo; Quando ambedue, ec. VI. 208, e seg.

il Zeviani, profondo nella conoscenza del bello poetico, I. 259, e seg.

Zinevra, per falso sospetto, voluta uccidere dal marito. V. 169.

Zitto. il valor di questa parola espresso in atto sensibile. II. 158.

Zodiaco, che s' incrocicchia con l' equatore. V. 211.

Zoilo. dispregiator d'Omero, lapidato. III. 331. Zon, Zon; suono del violone. Il. 319.

Zona. Fanno ( il sole e la luna ) dell' orizonte insieme zona. spiegato. VI. 208. Zucchero di tre cotte; cioè perfetto. IV. 153.